

135

1. 203

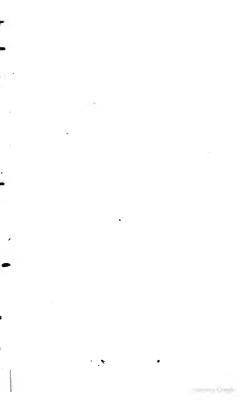

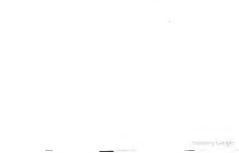





VINCENZO LANCETTI

War est trade

Transcore Cample

## **MEMORIE**

INTORNO

## AI POETI LAUREATI

D' OGNI TEMPO E D' OGNI NAZIONE

RACCOLTE

DA

### VINCENZO LANCETTI

CREMONESE

Munera . . . . ante oculos , circoque locantur In medio ; sacri tripodes viridesque Coronie Et palman , pretium Victoribus.

VIRGIL. Acneid. lib. v.



MILANO

A SPESE DI PIETRO MANZONI LIBRAJO 1839.

Coi tipi di Borroni e Scotti successori a V. Ferrario contrada s. Pietro all'Orto, num. 893.

#### AL NOBILISSIMO GIOVINETTO

#### MARCHESE

# UBERTO PALLAVICINO-CLAVELLO

### L' AUTORE

Benchè il terzo lustro dell'età Vostra, Nobilissimo Giovinetto, non abbiate ancora compiuto, tanta però è la vivacità e prontezza dell'animo, tanto desioso ed ardente l'ingegno, tanto spontanea la bontà del cuore, mercè la somma cura che della educazion Vostra così morale come istruttiva si prende, col mezzo di ottimi Institutori, l'amorevolissimo Genitor Vostrao signor Marchese D. Muzio, che io penso non illudermi, consecrando,

colla permissione di Lui, al nome Vostro quest'opera, che i Poeti rammenta, ai quali il sommo onor fu concesso della Coronazione, e sperandone aggradimento. All' età Vostra, Nobilissimo Giovinetto, la fantasia facilmente si accende del poetico entusiasmo, da cui ben presto suol nascere l'inestinguibile desiderio di tutto voler conoscere, tutto sapere. Il valore, la magnanimità ed ogni maniera di cavalleresche virtù, alle quali, come corrispondenti allo splendido sangue che nelle vene VI scorre, anche in sì acerba età Vi mostrate inclinato, mirabil conforto e sussidio ricevono dalla lettura dei buoni Poeti, de' quali già cominciate a sentire e gustar le bellezze, e di cui senza dubbio invidierete gli Eroi. Tra questi, occupano distintissimo luogo nelle italiche Storie parecchi Vostri avi e singolarmente quell' UBERTO di cui portate il nome, le cui virtù VI piacerà pur di emulare, per quanto il consenta la differenza de' tempi e delle cose; giacchè alla naturale vivezza degli anni il ciclo Vi ha pur concessa, Nobilissimo Giovinetto, un'indole sensibile, affettuosa e gentile, di che la nostra comune patria avrà, spero, ad essere fra pochi anni lieta e gloriosa.

Piacciavi, Nobilissimo Giovinetto, di accogliere questa tenue offerta, e insieme con essa gli augurii sinceri di un Vostno concittadino, la cui devozione verso l'illustre Prosapia de Pallavicani fu sempre indelebile, sincera, ed anche graziosamente accetta.

Milano 11 marzo 1839.

## DIVISIONE DELL' OPERA

| PARTE PRIMA                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dagli antichissimi tempi sino a totto il XII secolo dell' Era<br>Gristiana.                                                                                                                      |
| Caro Primo. Poeti Greci coronati ne' giuochi pubblici » 15                                                                                                                                       |
| 11 secolo V. Lauresti dal quinto al dendercimo secolo » 69 Car- III. Poeti Lauresti dal quinto al duodecimo secolo » 67 Car- IV. Arbei e Persimi, Scaldi e Bardi, Minnesinghere e Trovatori » 74 |
| PARTE SECONDA                                                                                                                                                                                    |
| Poeti Laureati ne'secoli XIII e XIV                                                                                                                                                              |
| PARTE TERZA                                                                                                                                                                                      |
| Poeti Lauresti del secolo XV                                                                                                                                                                     |
| PARTE QUARTA                                                                                                                                                                                     |
| Poeti Laureati del aecolo XVI                                                                                                                                                                    |
| PARTE QUINTA                                                                                                                                                                                     |
| Poeti Laureati del secolo XVII                                                                                                                                                                   |
| APPENDICE                                                                                                                                                                                        |
| Di altri Poeti Laureati nei secoli XVI e XVII » 591                                                                                                                                              |
| PARTE SESTA                                                                                                                                                                                      |
| Poeti Laurrati nel secolo XVIII                                                                                                                                                                  |
| PARTE SETTIMA                                                                                                                                                                                    |
| Poeti laureati nel corrente secolo                                                                                                                                                               |
| PARTE OTTAVA                                                                                                                                                                                     |
| Ceuni di alcuni Poeti quasi lauresti, e di altre due classi<br>di parxial ricordanza                                                                                                             |



### INTRODUZIONE

Primogenita delle Belle Arti, che l'umano ingegno nell' entusiasmo della sua ammirazione e negli sfoghi della sua gratitudine ha saputo inventare, è per comune giudizio la Poesia. Coltivata in tutti i tempi e da tutti i popoli, ella visse e viverà sempre fra gli uomini . anche in mezzo ai disastri , alle barbarie , all'ignoranza, e dirò pure alla noja che o l'abuso o il mal uso di essa ha più volte prodotto. Esaltatrice della divinità, madre dell'armonia, rammorbitrice de' costumi, amica delle virtù e flagello de' vizj , nè il trambusto dell' armi , nè il cangiamento de' governi, nè l'incostanza degli uomini, nè i progressi d'ogni maniera di scienze e d'incivilimento, poterono mai trattenerne gli sfoghi. Le più colte nazioni e antiche e moderne la riguardarono come uno de' più bei fregi loro, e ne onorarono in cento guise i coltivatori. Ma il numero di questi aumentandosi a misura de' progressi del sapere e de' premj che ne conseguivano, indusse le Nazioni medesime a stabilire con opportuni ordinamenti le discipline che valessero a de-

sommi poeti, come sarà dimostrato, non ne fecero più verun caso. Sin dal secolo XVI Mario Filelso e il Mauro la posero in derisione; e nel secolo successivo il Barleo molto più compiacevasi di un regalo ottenuto, che se della Laurea lo avessero decorato: Jactet vetustas LAUREATOS aut HEDERATEOS Poetas; ego auratus esse malo (a); sentimento, a vero dire, non delicato nè troppo degno di quel grand'uomo, benchè detto per ischerzo. E ai tempi nostri l' egregio Poeta veronese ab. Bartolomeo Lorenzi, nell'accennare in una sua lettera una seminagione di bietole, gli scappò detto che qualche Poeta in vece dell'ALLORO ne potea meritar la conona (b).

Tutto ciò non toglie che la serie de'Poeti LAUREATI, qualunque sia la nazione e il secolo in cui fiorirono, non appartenga alla storia della letteratura; e cotesta serie sinora non si è veduta. È però vero che ne venne il pensiero ad alcuni scrittori, che poi nol misero ad effetto. Da varie lettere di Apostolo Zeno, scritte da Vienna al fratel suo il P. Caterino, risulta che questi ne concepì il progetto, e ne chiese in soccorso l'immensa erudizione di Apostolo; il quale alla sola memoria fidandosi varj nomi gli andò suggerendo di poeti,

<sup>(</sup>a) EPISTOLA 58 tra le pubblicate da Giovanni Brant. (b) LOBENZI, Lettere, pag. 183.

aleuni de' quali non furono laureati giammai. Nulla però ne fece il P. Caterino, benchè ai soli italiani intendesse limitare il suo lavoro. Vi supplì più tardi il celebre Tiraboschi, sì nella illustre sua Storia Letteraria d'Italia, e sì nella Biblioteca Modenese, quanto ai Poeti laureati nativi italiani, e segnatamente del dominio Estense. Pochi anni dopo gli Zeni e prima del Tiraboschi un colto francese, l'abbate di Resnel, fece argomento di due erudite sue dissertazioni, recitate all'Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere (a), il punto storico de' giuochi e gareggiamenti, ne' quali i Poeti acquistarono le corone; e parecchi ne rammentò di antichi, tacendo di que' molti che il furono in secoli più a noi vicini. Io non mancherò di citare in più luoghi questo accademico, sì rispetto a quel che disse, come a quel che tacque. Anche l'illustre Pope ha un opuscoletto (nel tom. IV delle sue opere) intitolato Il Poeta Laureato; ma esso riguarda la scelta, che si ebbe a fare a' suoi giorni di siffatto Poeta (formando essa uno stabile ufficio, tuttora in uso presso la Corte di Londra), e si limita ad accennare le cerimonie, che ne sogliono accompagnare la scelta. Ultimamente un altro Inglese ha steso un articolo (che venne

<sup>(1)</sup> La prima nel novembre 1733, la seconda nel dicembre 1734. (Memoires, etc., Tom. XV).

riprodotto nell'eccellente Giornal di Parigi, intitolato: Revue Britanique (nel 1835), intorno ai Poeti laureati della sua nazione; di che ho potuto giovarmi non poco. Egli però ne ha dimenticato il più antico, ed io sono ben licto di riempiere questa sua lacuna, in compenso di quanto ne ho imparato.

Prima però di tutti gli scrittori sin qui citati debbo rammentare un erudito Alemanno, del quale la somma cortesia dello studioso giovane signor Antonio Bertani da Parma (nipote di quel chiarissimo letterato cav. Angelo Pezzana, Prefetto della ducal Biblioteca) mi ha fatto conoscere un opuscolo (a), riuscitomi prezioso per molti nomi di Poeti Laureati, che mi giunsero affatto nuovi, benchè di più altri spettanti all'epoca ivi illustrata avessi già steso gli opportuni articoli. Codesto opuscolo appartiene a quel genere, che col nome di Tesi Accademiche và da oltre due secoli diffondendo in tutta l'Allemagna uno squisito gusto di storica e critica erudizione. Eccone il titolo: De insigni favore Maximiliani I Imperatoris in Poesi. Dissertatio, quam, auctoritate ampliss. Philos. ord. sub praesidio Joh. Gottlob Bohe-

<sup>(</sup>a) Nê a ciò solamente si limitano le obbligazioni che io professo a questo virtuoso giovine. Egli mi ha favorio una quantità di notitie relative alle mie ricerche, e mi ha per tal modo diminuita non poco la lunga da me intrapresa fatica.

mii P. P. E. Colleg. M. Princip. Past. Arc. A. D. XV Dec. A. R. S. MDCCLVI defendet Georgius Augustus Marchius. Sebbene delle corone poetiche, di cui fu generoso, al pari dell' Augusto suo padre Federico III, l'imperadore Massimiliano I, io avessi ripetutamente parlato in varii articoli, tuttavia piacemi confessare di avere in questo opuscolo rinvenuti non meno di sette, che mi erano per anche ignoti, de' quali darò conto a lor luogo. Ivi parimenti è narrato un grazioso aneddoto tratto da inedita cronaca di un Bartolomeo Zastrovio, che essendo analogo al mio argomento, non dispiacerà di conoscere, spero, a' miei gentili Lettori. Giovanni Stigelio avea rassegnato all' Imperatore Carlo V (anch'esso facile distributore di serti poetici, e grande fautor de' poeti) un suo metrico lavoro. Il Vice-Cancelliere dell'impero D. Giovanni de Naves ebbe ordine di così rispondergli: Carmen placet Imperatori; Poeta petat; quid velit habebit. Si voluerit esse nobilis, erit; si Poeta Laureatus, id quoque erit. Sed pecuniam non petat: pecuniam non habebit. Ond'è che lo Stigelio soggiunse:

> Praeter aquas Helicon, et serta lyrasque deorum Nil habel, et magnum, sed per inane, Sophos.

L'autore di questa preziosa dissertazione sini-

nisce il suo discorso con le seguenti parole: Quod praemium (cioè la Laurea portica) doctarum frontium, ipsa cum poesi, insequnta etiam tempestate, in honore ac deliciis fuit. Nunc Laureae

> Sine honore jacent, operataque doctis, Cura vigil Musis nomen inertis habet.

La verità di questi detti apparirà più volte dati articoli delle presenti Memorie. Richiamando io adunque le annotazioni sparse pei molti volumi delle storie tanto generali quanto municipali della letteratura, ho potuto con gran dose di pazienza, e nel corso di non pochi anni, accozzare, ordinare e schiarire le notizie risguardanti il conseguito coronamento de' Poeti, cominciando da tempi remotissimi, e cronologicamente sino ai nostri scendendo, e quelle sono, che in questo volume offro alla dotta curiosità de' Letori.

Debbo per altro avvertire che de' Poeti Laureati favello, e non delle opere poetiche state coronate, senza che il fossero gli autori, come usarono parecchie Accademie, da quella di Tolosa sino ai di nostri. È ben vero che questi parimente, non senza qualche diritto, pretender potrebbero al titolo di Laureati. Il celebre Bernardo de la Monnoye, che vide cinque volte coronate le sue produzioni poetiche, scriveva apertamente:

LAURUM, aurumque tuli, felicis praemia venae; Aurum Rex repetit, LAUREA sola manet;

ma cotesto alloro spetta a' suoi carmi, non alla sua fronte. Ciò tuttavia mi fe' nascere il pensiero di accennare in separato articolo i nomi di diversi poeti, che chiamerò Somi o Quasi Laureati.

Debbo eziandio avvertire che procurai di essere assai breve nel dar notizie de più celebri nomi, e ho posta maggior diligenza intorno ai meno conosciuli, che sono i più.

Della maggior parte de' Poeti da me ricordati avrei potuto offerire assai più ampie e più compiute notizie, e raddoppiar facilmente il mio libro. Ma in ciò pure ho voluto rispettare l'erudizione de' Lettori. Lo scopo mio principale consisteva in avvertire, per quanto mi era possibile, quando, come, dove, da chi i miei poeti ottenessero il favor della Laurea, attenendomi al notissimo proverbial verso

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

Ciascuno degli articoli in quest' opera esposti offre la prova, cui sono appoggiati. Confesso che rarissime volte mi avvenne di ricorrere alle Biografie Universali, qualunque sia la lingua in cui sono composte, perchè tropo di sovente ebbi occasion di avvederni o della inesattezza loro, o delle infinite lacune, che manifestano esser esse tutt'altro che Universali.

La varietà de tempi, de luoghi, delle persone, che tanto onore meritarono, e la novità dell'argomento, non da altri fin qui interamente trattato nelle storie di letteratura, daranno forse a questo mio scritto qualche pregio, cui per nessun altro titolo ardirei di aspirare.

## MEMORIE

INTORNO

## AI POETI LAUREATI



### DEI POETI LAUREATI

### PARTE PRIMA

### DAGLI ANTICHISSIMI TEMPI

SINO A TUTTO IL DUODECIMO SECOLO
DEIL' ERA CRISTIANA

### CAPITOLO PRIMO.

Poeti greci coronati ne' giuochi pubblici.

Primi tra i Poeti Laureari io penso aversi a contare que' Greci, che nei pubblici gareggiamenti, sino dalla più remota antichità istitutiti per onorare gli Iddii e gli uomini, riusciano vincitori, e tra gli altri premii e prerogative venivano rimunerati di una corona di foglie, sia d'altoro, sia d'edera, o d'altro albero considerato sacro, là dove il gareggiamento avea luogo. Questo vetustissimo uso sino a noi propagato, ma con cerimonie e dimostrazioni diverse posto in pratica, esige che lo storico, il quale assume di presentare la serie cronologica di codesti poeti trionfatori, ne vada rintracciando i

nomi e le testimonianze, sia nelle pagine de' più antichi accreditati scrittori, sia in quelle de' più cruditi moderni.

### LINO.

Tra i primi di siffatti scrittori vuolsi annoverare Diogene Laerzio, che nel principio delle sue Vite de'filosofi lascia comprendere che l'autichissimo Luvo, quasi contemporaneo di Orfeo, e di mille auni anteriore all'Era volgare, ottenne la corona poetica ne'primi tempi della periodica celebrazione de'giuochi pubblici. Di lui però, i mancanza di prove migliori, basti il presente cenno.

### SACADA.

Plutarco, l'autorità del quale è generalmente accettata, nel suo opuscolo della Musica ramuenta per incidensa un poeta anteriore sensa dubbio ad Omero, cioè Sacana nativo di Argo, inventore delle doit ed elegie poste in musica (son sue parole), ed oltre a ciò illustre poeta, gíacchè tre volte usci vincitore nei giuochi Apollinari, e di cui Pindaro fe' menzione. Mille e più anni pima della nostra Era debbe aver florito questo poeta, ciò e non molto dopo di Lino. Sacana è il primo, la coronazione del quale non offre alcun dubbio. Di esso e di Sumonde ha particolarmente trattato l'abate Souchay negli atti dell'Accademia di Francia.

#### SIBILLA.

Tre concorsi o azzuffamenti poetici ricorda parimenti Plutarco nella seconda del quinto libro delle sue Questioni Conviviali, e noi tre nomi possiamo raccogliervi de' poeti coronati. Racconta egli che Adrasto re di Tessaglia, nella celebrazione delle esequie in onor di Pelia suo genitore, ordinò la contesa de' carmi, e che in questa uscì vincitrice la Simila. Qual essa fosse delle varie Sibille che gli eruditi conoscono, non è troppo facil cosa il decidere. Bello è però il vedere di tanto onore fregiata sino dai primi tempi della greca cultura una donna. Alcun'altra ne vedremo tanto in Grecia che in Germania ed in Italia. Ma fa maraviglia come l'abate di Resnel, che mostrasi uomo assai ricco di letteraria erudizione, nella seconda delle sue dissertazioni accademiche, che citai nel Proemio, attribuisca il nome di Sibilla ad un nomo.

### ARIST OMACA.

Nel medesimo errore è incorso il buono de Resnel parlando di Assromaca nativa di Eretria, poetessa vincitrice ne' giuochi Istuici, giusta l'asserzione di Plutarco nel luogo sovraccitato. A Resnel piacque chiamarla maschilmente Aristomaco, parendogli forse non vero che una donna (anzi due, compresa la Sibilla) ne riportasse il premio a preferenza degli uomini. Eppure a' suoi giorni la gentilezza e galanteria francese era nel più alto splendore, e due poetesse (tra' più altre dotte), cioè la Dacier e la Bocage, acquistavano grande celebrità. Tanto men perdonabile è il presente sbaglio di esso Accademico, quanto non può ricorrere per iscusarsene a nessuno Aristomaco, anche di tempi posteriori, che si conosca qual poeta, come puossi verificare presso il diligentissimo Gian-Alberto Fabricio, che nella sua Bibliotheca Graeca ha registrato il Sacada e la Aristomaca conformemente a Plutarco, benchè non vi dimentichi un Aristomaco peripatetico.

#### ESIODO.

Anni 944 avanti L'era volgare.

Gran controversia è fra i dotti se Esiopo fosse anteriore di un secolo ad Omero, o ne fosse contemporaneo. Nè l'autorità de' celebri Marmi di Oxford, cioè delle originali ed antichissime iscrizioni tratte dalla Grecia e colà trasportate da milord Arundel, ne l'asserzione di Plutarco, il quale nel sovrindicato luogo de' Conviviali accenna la poetica gara avvenuta ai giuochi Pitici fra quei due, ne alcuni versi di Esiono dal Resnel mentovati, ne' quali vantasi della vittoria da lui riportata, e che da molti perciò si dicono supposti ed intrusi, ebbero forza bastante a persuadere che fosser contemporanei. Pare cosa certa però che Esiono fosse più vecchio di trentasett' anni del suo rivale, come notò il giudiziosissimo Popeblount; ma ciò non toglie che Omero gli fosse contemporaneo, potendo benissimo darsi che questi si presentasse al concorso nella giovine età di 18 in 20 anni (e noi troveremo più innanzi altri giovanetti che ottennero la corona), ed Esiono fosse giunto vicino al sessantesimo. Ad ogni modo Plutarco nel citato passo non altro dice (almeno nelle edizioni da me consultate) se non essere fama che nelle esequie di Eolico di Tessaglia e di Amfidamante Calcidese Omero ed Esiopo verseggiando contendessero insieme; nè altro dice. Che Essono però ne riportasse il premio per giudizio di Panide re di Calcide, è da più altri scrittori riferito, dai quali parimenti si nota che sì ingiusto venne reputato siffatto giudizio, come in più lontana età accaduto era di quel di Marsia, che nacque il proverbio di chiamare suffragio di Panide ogni iniqua sentenza dal favor pronunciata o dalla ignoranza. Questo proverbio non dimenticò Erasmo da Rotterdamo, tra gli Adagi del quale è da vedersi. Ma con qual fondamento l'abate de Resnel lo dica riferito da Plutarco, non so; ben dubito che la memoria il tradisse così in questa come in altre sue citazioni. Il fatto è che Esiono, nativo d'Ascra, borgo della Beozia, ottenne la corona poetica nella sovraccennata occasione. Le sue opere giunsero sino a noi, nė vi ha chi le ignori.

#### OMERO.

Omeno, di trentasett'anni più giovin di Esiodo, Omeno

Primo pittor delle memorie antiche,

come sagacemente cantò il Petrarca; Omeno, il cui solo nome inspira venerazione, le cui lodi già da trenta secoli suonano nella bocca di tutti; Omeno. che giovinetto, come vedemmo poc'anzi, gareggiò con Esiodo, poteva egli, che tutta Grecia scorrea, non presentarsi di nuovo al cimento, sì frequenti essendone le occasioni nella sua patria? Poteva egli non riuscir vincitore? A me pare impossibile, e credo che impossibile parrà a ciascuno. Tuttavia non ho sin qui trovato veruna accettabile testimonianza per collocarlo fra i poeti laureati, comecchè antiche medaglie lo rappresentino cinto la fronte di alloro. Ma quand'anche egli nol fosse di fatto, lo fu ed è per universale giudizio di tutti i tempi e di tutte le nazioni. Nè coronato soltanto, ma sì anche divinizzato; sopra di che basti leggere la vaghissima dissertazione di Gisberto Cupero, stampata ad Amsterdamo nel 1683 in 4, col titolo: GISBERTI CUPERI, Apotheosis vel consecratio Homens, sive Lapis antiquissimus, in quo Homent consecratio sculpta est , Commentario illustratus.

# TESPI. Ann. 536.

Non posso credere che in mezzo a tanta frequenae a tanta smania di giuochi e combattimenti di ogni maniera, pomposamente celebrati per tutta Grecia, cominciando dai tempi di Teseo, e imitati ben presto in più altre province e regioni, dove per lo più anche le poetiche gare aveano luogo, nessun poeta dopo Omero si incontri, che vi ottenesse il trionfo, cioè la corona, prima del tragico Testi, di quasi quattro secoli posteriore al cantor della Iliade. Eppure in questo intervallo fiorirono Artino di Mileto, Cinetone di Sparta, Eumelo di Corinto, Archiloco di Paro, l'elegiaco Tirteo, e Alcmano, e Alcmeone, e Pisandro, e Terpandro, e Arione, e Stesicoro, e Alceo, e Saffo, e Mimnermo, ed Esopo, e Teognide, e Focilide, e più altri, alcuni de' quali sicuramente, e forse tutti, si saranno presentati all' onorevol cimento. lo mi fermo a Tesse, il primo che in Atene rappresentò Tragedie, cominciando con quella di Alceste, perchè consta dai marmi Arundelliani che ottenne per essa il premio (oltre la corona) di un capro.

### FRINICO E PLATONE.

### Anni 512.

La stessa incertezza si trova intorno a' poeti, anche assai celebri, che si conoscono aver fiorito fra Tespi e Faisneo, cioà Anacreonte, Cherilo, Melanippide, Laso e Pratina, che è quanto dire per lo spazio di 30 anni. Faisneo, ateniese, discepolo di Tespi, ed uno egli pure de' primi inventori della Tragedia, ottenne la corona per una di esse, da lui recitata nella solenne pompa che si celebrò dal gran capitano Temistocle, e la ottenne con tanto plauso, che non solo lo stesso insigne guerriero lo volle anche onorare di una sua:

iscrizione, come rilevasi da Plutarco nella Vita di Temistocle, ma per l'entusiasmo che destò a cagione di un ritmo guerresco corrispondente alla danza pirrica venne dal popolo nominato generale egli stesso, giusta il rapporto di Eliano (lib. 3, cap. 8). Riportò Franco anche il secondo premio per una sua commedia intitolata Le Muse, di che si ha prova nell'argomento della commedia di Aristofane intitolata Le Rane. Il terzo premio in questa congiuntura venne accordato a Platone (diverso dal filosofo), che basterà di aver qui nominato. La fortuna di Franco (supposto che un solo poeta tragico di questo nome abbia esistito) cessò ben presto, perchè facendo rappresentare sul teatro di Atene La Presa di Mileto, il popolo montò in furore, e cacciò dal teatro il poeta, il quale fu preso per lo spavento da tanto tremore, che passò in Grecia per proverbio: Frinico trema come un gallo. Vedasi Eliano (lib. 13, cap. 17), Plutarco Vita d'Alcibiade, Erodoto (lib. 6, cap. 21), ec.

### CORINNA LA TEBANA. Anno 495.

Dei tanti prodigiosi ingegni fioriti sul finire del quinto secolo avanti l'Era nostra, felicissimo parimenti fu quel di Gonssa da Tebe. Essa dopo di aver ammonito il giovin Pindaro suo concittadino sulla maniera di ben comporre, come racconta Plutareo nell'opuscolo della Gloria degli Ateniesi, gli fu possia replicatamente rivale ne' pubblici con-

corsi, e cinque volte ne risultà vincitrice, come s'i raccoglie da Eliano, da Pausania, da Suida. Pochissimi frammenti delle poesie di lei ci ha conservato Fulvio Orsini. Il Giaconio ne dà l'elenco. Tanto piacque ad Ovidio il nome di Gorinsa che volte anche attribuirlo all'amica sua, giusta ciò ch'egli scrive nella decima elegia del quarto dei Tristi.

### PINDARO.

### Anno 499.

Attenendomi alle date che gli storici vanno indicando relativamente alle corone dai Poeti ottenute, debbo anteporre il lirico Pindano al tragico Eschilo, che probabilmente era più vecchio di lui. Pindano osò giovinetto arrischiarsi alla concorrenza de' giuochi pubblici, e sostenere l'umiliazione di rimaner vinto ben cinque volte, come si ha da Eliano, ed esserlo da una donna, cioè da Corinna. Nessuna onta però accompagnava siffatte perdite. Quali odi di Pindano soggiacessero a tale infortunio, non è ben noto; come non è noto con quali altre vincesse Bacchilide fratel di Simonide, e specialmente Amfimene, come abbiam da Laerzio nella Vita di Socrate. Pinpano morì più che nonagenario, come osservo Fabricio nell'articolo che di lui scrisse. Le sconfitte ch'egli ebbe non lo disanimarono, ma gli furono stimolo a rendersi maggior del suo secolo, maggiore di se medesimo. Quanto egli vi sia riuscito è inutil dire. Dalle testimonianze di Orazio (per citare un maestro cui nessuno vorrà contraddire) sino ai di nostri, egli è reputato il più gran lirico che finora siasi conosciuto. I due poeti che vennero maggiormente onorati dal grande Alessandro, furono Omero, di cui seco recava le opere, custodite nello serigino prezioso trovato nella tenda di Dario, e Римаво, la casa del quale ordinò che fosse rispettata nel saccheggio di Tebe.

Non ho parlato, nè parlerò, delle edizioni migliori, o delle più pregiate versioni nelle lingue moderne, così di Pindano, come degli altri che ho citati, e avrò a citare. Ma limitandomi alle versioni italiane, mi è forza notare tra le migliori quella in versi dell'abate Borghi di Pisa, e quella letterale e in prosa col testo a fronte dell'abate Marco Aurelio Marchi (Milano, Pirola, 1836, in 8).

### MAGNETE. Anno 498.

Uno de' più antichi scrittori di commedie fra i Greci fu l'Ateniese Magnerra, del quale ha il Fabricio raccolte nella sua immensa Biblioteca Greca tutte le notizie possibili. Sappianno da Suida, che sopra nove commedie da lui prodotte non fu vincitore, e perciò coronato, che due volte.

# ESCHILO. Anno 486.

Escmio, figlinolo di Euforione, nato in Eleusi l' ultimo anno della sessantesimaterza Olimpiade, corrispondente all'anno 525 innanzi l'Era Cristiana : Esculo che fu del paro valoroso nell'armi e ne' carmi, affrontò più volte il periglioso certame poetico, e corone vi acquistò e vi perdette. Le tragedie, da lui perfezionate in ogni lor parte, fecero dimenticare quelle di Tespi e di Frinico, che primi inventarono ed introdussero in Grecia questo sublime genere di poesia; e vi adoperò modi e vocaboli arditi, duri, superbi e propriamente, come il Borricchio osservò, alla maniera militare. Novantasette ne scrisse (oltre i drammi satirici), e appena sette ne rimangono. Non è ben noto se l'uso delle Tetralogie cominciasse da Frinico, ovvero da Escuilo. Le Tetralogie erano tre tragedie (versanti per lo più sopra uno stesso soggetto), ed una commedia o dramma satirico, che ciascun poeta dovea produrre (V. Casarbono, De Satyrica Graecorum Poesi ). Ignorasi parimenti chi ne'suoi concorsi (tranne l'ultimo) Escrito avesse per competitore. Ciò soltanto si nota, che ne uscì vincitore, secondo alcuni, ventotto volte, secondo altri tredici. Delle Tetralogie da EscmLo esposte, una è sino a noi pervenuta, mancante però del dramma satirico, e sono le tragedie Agamennone, i Cefori e le Eumenidi, tutte relative alla storia di Oreste, e che perciò con un sol titolo chiamò Orestiae.

Il dramma satirico intitolavasi Proteo. Questa Tetralogia accadde nella Olimpiade settantesima, come sulla fede di un antico Scoliaste di Aristofane ha notato Fabricio. L'ultimo combattimento poetico da Escenzo già vecchio sostennto contro un giovine, che tanto dipoi lo eclissò, cioò Sofocle, fu sgraziato per esso; di che tanta vergogna e dolore provò, che parti di Grecia, rifugissi in Siracusa presso il re Gerone, ed ivi di là circa nov'anni morì, cioè nell'anno 477 prima di Cassro. La versione italiana delle tragedie di Escauzo in maggior pregio è quella del milanese signor Felice Bellotti, pubblicata in due tomi in 8.º a Milano nel principio del secolo presente.

### ACHEO.

### Anno 484

Tragico parimenti fu il poeta Acezo, nato in Eretria nella Eubea, figliuol di Pitodoro, e fiorito dalla settantesima quarta alla ottuagesima seconda Olimpiade. Vari frammenti delle tragedie ch' ei scrisse ci conservarono Ateneo, Meursio, Turnebo, Gasaubono ed altri. Per una di esse acquistò il premio. Particolar menzione di lui troviamo in Fabricio nel primo volume della Bibl. Gr.

CHERILO.

Anno 479.

Cento cinquanta tragedie compose Enerico, fio-

rente dopo la sessantesima quarta Olimpiade, e tredici volte fu vincitore. Così Suida. Egli fu carissimo a Lisandro generale de' Lacedemoni, come appare dall'articolo seguente.

### NICERATO.

« Avendo Antimaco di Golofone e un certo Nicriatro di Eraclea conteso a gara con poemi in
encomio suo (di Lisandro ), Lisandro la cosona,
diede a Niceratro; e quindi Antimaco se ne crucciò talmente, che soppresse il poema da lui composto. Per la qual cosa Platone, che in quel tempo era ancor giovane, e che ammirava il valore
di Antimaco nell'arte poetica, veggendo che questi mal comportava d' essere stato vinto da Nicenatro e se ne affliggea, confortando l'andava ed il
consolava, dicendo essere l'ignoranza per que' che
non intendono un egual male, che la cecità per
que' che non veggono "."

Questo brano della vita di Lisandro scritta da Plutarco ho voluto qui riportare con le parole dell'insigne suo traduttore Girolamo Pompei, si a giastificazione d'aver io posto Niczaaro nel novero de' Poeti greci che ottennero la conona, come a maggior lustro del nome di Antimaco, che vedenamo avere egli pure in altra occasione ottenuto il medissimo trionfo.

# SOFOCLE.

Di trentun anno più giovine di Eschilo, e di quindici maggiore di Euripide, fu Sofocte, il qual con entrambi prese a gareggiare di tragedie nelle periodiche solennità della Grecia. Anche Aristea, Cherilo ed altri di minor fama competitori, ebbe a combattere con più facil trionfo. Giova notare, che quando lottò con Eschilo volle che una sola tragedia si avesse a produrre, e non tre, oltre il dramma satirico, conformemente all'uso; e che appunto nel suo primo cimento di questa specie superò l'insigne vecchio che gli era stato maestro. Egli aveva allora venticinque anni. Scrive Diodoro Siculo (lib. XIII) che ventidue volte, e Suida che ventiquattro, riportò Sofocle la corona. Egli era eziandio buon guerriero, e nel sessantesimo quinto anno di età comandò l'esercito di Atene sua patria, della quale Timocle era Arconte, e di cui fu poscia Arconte egli stesso. I suoi figli, indegni di tanto padre, stanchi di aspettarne l'eredità, lo accusarono come imbecille, a fine di torgli l'amministrazione della propria sostanza. Ad unica sua disesa presentò egli ai giudici la tragedia di Edipo, appena allora compiuta, e ciò solo gli fece vincer la causa. Morì di novant' anni, sia mancandogli improvvisamente il fiato nell'atto di recitar con grand' enfasi la sua Antigone, sia pel giubilo di un nuovo trionfo riportato ne' giuochi Olimpici, sia per un aciuo d' uva che il soffocò. Sette sole tragedie, di oltre a centoventi che ne compose, ci sono rimaste, delle quali la version nigliore italiana è di quel medesimo signor Bellotti traduttore di Eschilo, rammentato poc'auri, uscita in luce a Milano l'anno 1823, in 2 tomi in 8.

# CRATINO, o CRATETE. Anno 464.

Carro che anche Carrera ha Svida chiamato, Ateniese, figliuol di Gallimede, scrisse ventuna commedie, e vinue nove volte, giusta le asserzioni del medesimo Suida. In una di queste trioni\u00f3 di Aristofane, per intrigo di Alcibiade. Ma il Meursio nella Biblioth. Attica, il Koenigio, l'Hertelio e Ugone Grosio, citandone i frammenti, ne annoverarono assai più, e di tutte il Fabricio not\u00f3 i titoli. Visse novantasett'anni.

# EURIPIDE SENIORE. Anno 447.

Euurine, avo probabilmente, o più presto zio, a mio credere, del gran competitore di Sofiole, che citerò qui appresso, fu autor di tragedie egli pure, e due volte per esse uscl vincitore. Questa famiglia parve pel corso di molti anni dedicarsi principalmente al culto di Melpomene, come puossi vedere in Suida ed in Fabricio.

# EURIPIDE JUNIORE.

Anno 443.

Euripide v' è nosco, Anacreonte, Simonide, Agatone ed altri piue Greci, che già di lauro ornar la fronte. Dante.

Il giovine Europide, nato in Salamina, è stato discepolo di Prodico, di Socrate e di Anassagora, che è quanto dire educato ne' più nobili studi della Filosofia, fece in ultimo della Poesia l' occupazion sua principale, e separatosi per alcun tempo dalla società ad altro non attese che a perfezionarvisi. Ricomparve tra gli uomini ricco di gran parte delle sue eccellenti tragedie, e, giusta il costume de' tempi, tanto con le Tetralogie, quanto con parziali drammi, si affacciò al periglio de' concorsi. Fra le Tetralogie da lui presentate, la prima fu quella, di cui le tragedie erano Medea, Filottete e Ditti, e la satira I Mietitori. Egli non vi ebbe che il terzo premio, mentre Euforione ottenne il primo, cioè la corona, e Sofocle il secondo. Questo concorso avvenne nella ottantesima settima Olimpiade. La seconda Tetralogia di Euripide offeriva le tragedie Alessandro, Palamede e Le Troadi, e il dramma comico Sisifo. Contr'essa fu Henocle, che gli contrappose Edipo, Licaone, Le Baccanti tragedie, e il satirico dramma Atamante. Questa gara accadde il primo anno della Olimpiade novantesima prima, giusta l'asserzione di Eliano (lib. II, cap. 8). E in essa pure EURIPIDE rimase perdente, laddove nell' Olimpiade antecedente aveva trionfato, non so su qual altro rivale, con la sola Andromaca. Le altre tragedie da lui con favorevole esito prodotte, furono Oreste , Medea , Ippolito coronato , Elena , Filottete, ecc., delle quali tien conto il Fabricio, citando le testimonianze degli scrittori. Cinque sole però. secondo Gellio, ebbero l'onore della corona, ma Tommaso Magister, che una diligentissima vita d' EURIPIDE ha composta, dice che qu fra tragedie e drammi satirici scrisse, e che quindici corone acquistò. I posteri, a quel che pare, furono assai più giusti con Euripipe, che non i suoi contemporanei. Aristofane, al quale ogni celebrità era uno spino agli occhi, lo espose alle risate del teatro di Atene con le sue commedié, e sì ripetutamente, che il buon uomo, anche per domestiche afflizioni vessato, risolse ritirarsi alla corte di Archelao re di Macedonia, dove caro ed onorato e tranquillo trasse gli ultimi anni della sua vita. Settantacinque tragedie compose, delle quali restano diecinove, come resta il Ciclope, uno de' suoi drammi satirici presentati in occasione delle Tetralogie. Credo non affatto inutile il notare, che giusta la testimonianza di Eliano (lib. V, c. 21) il fatto di Medea, che forma il soggetto della sua, e di più altre posteriori tragedie, è interamente di sua invenzione. sopra istanza che ebbe da quei di Corinto, che erano rei della uccisione dei due figli di quella meschina. Mori d'anni 70, il terzo anno della Olimpiade novantesima terza.

#### ARISTARCO.

#### Anno 440.

ARISTARCO da Tegea, poeta tragico egli pure, e fiorente a quest'epoca, compose soltanto tragedic, e vinse due sole volte. Visse oltre i cent'anni. (Suida).

#### EUFORIONE. Anno 439.

Vedemmo poc' anzi Euronione aver vinto Euripide. Cotesto Euronione non fu niente meno che il figlio di Etchilo, e scrittor di tragedie egli pure, benchè le quattro volte, ch'ei vinse, adoperò forse, come accenna Suida, tragedie non ancor conosciute del suo genitore.

## NICOMACO.

## Anno 437.

Tragico parimente fu Nicomaco, del qual scrive Suida che vinso ne' pubblici gareggiamenti una volta Euripida, e un'altra Teognida, contro l'opinione di tutti, colla tragedia intitolata Edipo, che di lui si conosce.

#### FILOCLE. Anno 434.

FROCLE, figlio di una sorella di Eschilo, e scrittor di tragedie, come lo zio, vinse una volta Sofocle, come racconta, non senza sdegno, Aristide.

#### EUPOLI. Anno 431.

Scrittor di commedie, e imitator di Cratino fu Eurocu, fiorente nella ottantesima ottava Olimpiade; e dieci volte riusci vinctiore. Meursio riporta i titoli di più di venti commedie di questo poeta.

### XENOCLE. Anno 430.

Fra i poeti coronati intorno a quest' epoca non va dimenticato quello Xesociz, che dicemno aver superato Euripide con la Tetralogia, parimenti indicata. Fosse favore, fosse fortuna, fosse intrigo, il fatto è ch' ei riportò la palma, benchè tanto inferiore al suo rivale; ed Eliano, che se ne adira, (foc. cit.) nol può negare.

### AGATONE.

Caro ad Euripide su Acarone, sorente nella nonagesima Olimpiade, di cui sappiamo da Ateneo
(Diprissoph. lib. V, c. 18) una vittoria, e per conseguenza una corona, ottenuta ne'giuochi Olimpici per una tragedia. Ma ne il titolo della tragedia vinciente, ne il nome del poeta vinto vi si
trova notato. Bennì è detto che, quando Acarone
riportò quel trionso, Platone era giovinetto di quattordici anni, e dipoi strinse amicizia con lui, si
perche furono entrambi afficionatissimi a Socrate,
e si perche singe avvenuto nelle case di Acarone il
dialogo che intitolò il Convito.

3

#### ARCHIPPO.

#### Anno 419.

Ateniese fu Arcurro e vincitore egli pure una volta, al dire di Suida, nella Olimpiade novantesima prima, come autor di commedie. Egli pare che dopo *Pindaro* nessuno osasse concorrere ai pubblici agoni poetici con le odi o con gli inni, ma si co'drammi o tragici o comici o satirici.

## ARISTOFANE.

#### Anno 396.

ARISTOFANE figliuol di Filippo, nato a Lindo, borgo dell'isola di Rodi, è sommo fra i comici greci, non che fra i più sfrontati maldicenti e satirici. Molte lodi e molti biasimi si meritò dai critici, quelle per lo stile, la festività, la bellezza delle sue commedie, questi per le aspre, ingiuste e lubriche scurrilità che vi abbondano. Plutarco antepone di gran lunga Menandro ad ARISTOFANE. Nel concorso del secondo anno della ottantesima nona Olimpiade, essendo arconte Aminia, ebbe Cratino ed Amipsa in competitori, e per sentenza de' giudici fu accordata la preferenza ed il premio a Cratino, benchè ARISTOFANE vi avesse prodotto la commedia Le Nubi, cioè una atroce satira a Socrate, scritta ad istigazione di alcuni maggiorenti della città, per opera de'quali venne poscia a cagion d'essa rimunerato dalla pubblica autorità di una corona di sacro ulivo. Servirono probabilmente ai concersi di lui anche le commedie il Pluto, le Rane, i Cavalieri, gli Aherniesi, le Vespe, gli Uccelli, la Pace, le Concionatrici, Linistrata, e non so quali altre, che andarono perdute, in una delle quali pare (da un passo di Clemente Alessandrino) che rimanesse superato da un Filemone. La commedia delle Rane gli produsse il primo premio nel concorso con Frinico e Platone, che vi chbero il secondo e il terzo, come viene testificato negli antichi argomenti delle sue commedie. Cinquantaquattro ne scrisse, di cui ci perrennero undici, che veggonsi tradotte in tutte le lingue moderne. Ei visse fino oltre l'Olimpiade novantesima settima.

## SOTADE.

#### Asno 384.

Non prima della novantesime nona Olimpiade mi è riuscito scoprire verun altro poeta coronato, in questa lo fu Sozane nativo di Creta, ed autor di commedie egli pure. Ne parla Pausania (Eliac. poster.).

## ANASSANDRIDE.

## Anno 376.

Aussausause, figliuol di Aussaudro, da Rodi, frequentò i giuochi di Filippo il Macedone nella centesima prima Olimpiade, compose 65 commedie, e vinse con esse dicci volte. Costui fu il primo, dice Suida, che gli amori e gli stupri delle vergini pubblicò sulle scene.

#### ASTIDAMANTE:

## Anno 373.

Di duccento quaranta tragedie composte da Astromare, quindici ottennero la corona, come abbiamo da Suida. Diogene Laerzio, nella vita di Socrate, chiama sapientissimo Astroamare, e primo della scuola di Eschilo, e dice che gli Ateniesi gli coniarono una medaglia. Egli ebbe il difetto di lodar grandemente sè stesso, sino a produrre in Grecia il proverbio, solito di affibbiarsi ai millantatori: costui si loda come Astidamante.

#### ECHEMBROTO.

Intorno a questi tempi debbe aver fiorito Ecurasanoro nativo di Arcadia, che acquistato il premio
per Elegie e per canti consegrò un tripode nel
tempio d' Ercole in Tebe con la seguente iscrizione, riferita da Pausania (lib. X), della quale
Romolo Amaseo fa questa versione: Ecuramborous
Arcas dedicavit Herculi, cum paramuna ludis Amphictyonum meruisset, decantatis modulis et electi.
Di Ecuramboro non trovo altra notizia.

## AFAREO. Anno 372.

Aranzo Ateniese, figliuolo di Ippia, e adottato da Isocrate, scrisse trentasette tragedie, con le quali fu vincitore due volte nelle feste Dionisiache e due volte nelle Lenee. Così afferma Plutarco nella vita

#### TEOPOMPO.

Anno 367.

Non va taciuto il nome di Taoromo, il quale nel certame ordinato da Artemisia, quando consacrò agli Iddii il magnifico sarcofaco da essa innalzato alla memoria di Mausolo suo sposo, promettendo la corona a chi ne venisse giudicato il 
migliore panegirista, venne proclamato vincitore, 
in confronto di Isocrate, di Naucrite e di Teodocte, i più insigni oratori di que' giorni, al primo 
d' quali Taoromo era stato discepolo. Vuolsi che 
tal vittoria gli venisse conferita meno per l'Elogio 
ch' egli ne recitò, quanto per una tragedia intitolata Mausolo, che avea presentato contemporamente. Così narra Cellio nel lib. X, esp. 18.

#### TEODETTE.

Nella stessa occasione però sembra da un cenno di Suida, ove fa menzione di Troderte, aversi anche dato luogo alla gara de' poeti tragici, e forse in una di esse riusci vincitore Teopompo. Mentre in un' altra, lo fu Troderte, cui Naucrite era il trisle. Di Troderte ci ha Laerzio nella vita di Crantore conservalo un epigramma.

#### MENANDRO

#### Anno 348.

Otto corone si acquistò l'Ateniese MENANDRO nei soliti gareggiamenti con otto delle cento e più commedie delle quali fu autore. Qualche volta però vi fu vinto da Filemone, e da poeti anche a Filemo. ne inferiori, come attestano Suida e Gellio. Pochi ne sono i frammenti sino a noi pervenuti. Un di essi ci venne trasmesso da Laerzio nella vita di Monimo da Siracusa; tratto da una commedia intitolata Ippocomo. Era nato Menandro il terzo anno della Olimpiade centesima nona, e morì nel terzo della centovigesima seconda, d'anni 52, annegatosi nel Pireo. Scrisse un po' troppo liberamente, ma fu più castigato di Aristofane, ed occupa nella storia de' comici dell'antica Grecia uno de' primi posti. I titoli delle sue commedie si trovano nella Biblioteca greca del Fabricio. Il Gronorio e il Muratori riferiscono una egregia Epigrafe greca in onor di Menandro, esistente nelle sale della Reale accademia di Torino; e Diodoro ci ha trasmosso un suo bell' epitaffio sul sepolcro di quel gran comico, di cui il Meursio ha fatto una version latina, anch' essa riportata dal Muratori (fogl. 657. 1. cit.). Un Menandro, poeta comico esso pure, e vincitore una volta ne'giuochi Olimpici , è rammentato da Artemidoro (lib. IV), dicendolo nativo di Smirne. Ma può essere un equivoco.

# FILEMONE, FILAMMONE & TAMIRI.

#### Anno 346.

Di due Friemoni, padre e figlio, nativi di Soli nella Cilicia, e fecondi scrittori essi pur di commedie, ai tempi di Antifane, di Menandro, e di altri drammatici; il secondo, per quanto appare da Aulo Gellio (lib. XVII, c. 4), e da Ouintiliano (lib. X, c. 1), fu vincitore, non so bene se di ambidue, ma certamente da Menandro. E debb'esserlo stato più d'una volta, perchè lo stesso Gellio mette in bocca a Menandro le seguenti parole: di grazia, Filemone, dimmi in tua buona coscienza, quando tu mi vinci non ti senti arrossire? Pausania (Focide cap. 7) cita un FILAMMONE qual secondo vincitore ne' giuochi Pitici del premio poetico, per un Inno in onore di Apollo, dicendo averne ottenuto il premio, cioè la corona, CRISO-TEMIDE, di cui non trovo altrove menzione, e aggiunge che il terzo venne conferito a Tamini figlio del medesimo Filammone. Se costui possa essere lo stesso che il secondo de' Filemoni sopraccitati ne lascio ad altri il giudizio.

#### SOSICLE. Anno 33o.

Abbiamo da Suida anche il tragico Sosieta da Siracusa, fiorente ai tempi di Filippo il Macedone e del grande Alessandro, e vineitor sette volte nei poetici agoni.

## ANTIFANE.

#### Anno 329.

ANTIFANE figliuol di Demofane da Rodi, ricordato da Ateneo (lib. XIII), scrisse duecento sessanta commedie, delle quali Fabricio dà i titoli, e vinse tredici volte. Fiorì nella Olimpiade novantesima terza. Morì per una caduta.

## ALESSI.

#### Anno 328.

In quest'epoca fiori parimenti ALESSI, o ALES-SIDE, chiamato Turio dal nome di Turi sua patria, città della Magna Grecia, oggi Terranova in Calabria citra. Alcuni il dicono Sibarita per la ragione che Turi fu edificata presso l'antica Sibari, che i Cortonesi distrussero. Vuolsi ch'ei fosse stretto parente di Menandro; certo è che fu egli pure poeta comico di molta fama. Suida lo dice autore di duecento quarantacinque favole, ossia commedie, di gran parte delle quali il Meursio nella Bibl. Gr. ci trasmette i nomi, che il Fabricio ripete, dietro le asserzioni di Atcneo, di Stobeo, di Polluce e di Suida, e di cui l'Hertelio, Guglielmo Morelli ed Ugone Grozio ci conservarono parecchi frammenti, de' quali abbiamo una traduzione francese nel tomo V delle Soirèes literaires di Coupè. Plutarco (de defectu orat., e An Seni Gerenda Resp.) pretende che in questo genere Alesside superò tutti gli altri, e si acquistò il

solenne distintivo della corona. Parecchi titoli delle commedie di lui, e qualche picciol frammento; troviam pure accennati nel primo volume delle Vicende della Coltura nelle due Sicilie del diligentissimo Napoli-Signorelli, ma il Ciaconio ne offre i titoli di più di un centinajo. In qual anno Alessa abbia cessato di vivere ignorasi; pare però che giugnesse ad estrema vecchiezza, e Plutarco aggiunge che morì sulla scena. Il P. Eustachio d'Afflitto nelle sue eccellenti Memorie degli Scrittori del Regno di Napoli, di cui l'invida morte impedì il proseguimento, ne ha scritto al suo solito un succosissimo articolo. Parimenti scrittor di commedie fu Stefano figliuolo di Alessi, come nota lo Suida. Ch'egli poi fosse zio paterno del comico Menandro, come vuole il Kustero nel proemio alla sua bella edizion dello Suida, io non posso crederlo, stando alle tavole cronologiche da me consultate.

## ATENODORO.

Anno 325.

L'uso de gareggismenti si atletici e letterari, e si d'altri genri, in occasione di feste e pompe straordinarie, andò dilatandosi per tutte le regioni del mondo, massimamente se rette da principi il·luminati e magnanimi. Nessuno, credo, vorrà non accordare tra questi la primazia al grande Alessandro, che già vedemmo ammiratore di Omero e di Pindaro. Reduce egli dall' Egitto, e in Fenicia trattenutoti, gli piacque ordinare una cerimo-

nia solenne in ringraziamento agli Iddii, dai quali le sue molte vittorie riconosceva, e volle che di essa facesse parte un concorso di poeti tragici, cui diede per giudici due principi, regnanti nell'isola di Cipro. Attxopono e Tessalo presentaronsi al conflitto, e il primo ne riusci vittorioso. Dispiacque ad Alessandro cotesta vittoria, essendo egli affezionatissimo al poeta perdente, ma rispettò e lodò l'equità e l'imparzialità de' giudici. Così narra Plutarco nella vita di quel celebre conquistatore, aggiungendo ch' egli disse che più volentieri perduto avrebbe metà del suo regno, anzi che veder Tessalo vinto. Di questi due poeti si ha pur mensione presso Atenoe, lib. XII.

## FILIPPIDE.

### Anno 310.

Filiprior figlinol di Filocle, autore di quarantacinque commedie, fiorente nella Olimpiade centodecima, morì l'ultimo anno della centodiciottesima per la consolazione di essere uscito vincitore una volta. Così Suida (Lexic.) ed Aulo Gellio (lib. III, c. 15).

#### APOLLODORO.

### Anno 140.

I fasti letterari della Grecia pel corso di oltre a due secoli, cioè dal finire della Olimpiade centodecimasettima al principiare della centosessantesima, non offeono verun altro poeta coronato, benchè le solennità de' giuochi non vi fossero cessate. lo forse non avvò saputo rintracciarli. Il primo però che dopo tanta distanza di anni ho potuto notare sulla fede di Suida è l'Ateniese Arollonoso, anch' esso poeta comico, il quale cinque palme acquistò negli usati concorsi. Assicura il Fabricio tratte da quelle di Arollonoso le commedie di Terenzio intitolate Heyra e Phormio, come da quelle di Menandro ricavò le altre quattro.

Da quest'epoca sino all'Era Cristiana nessun altro poeta greco, al quale venisse aggiudicata la corona in alcuno de' pubblici spettacoli, bo saputo rinvenire. Ma non ne manearono anche nella nuova Era.

EUMARONE, ZOSIMO, MASSIMO, EPITTETO, TEODORO, ASPENDIO, ANTIFONE, TOSIO, CLODIO ACHILLE.

La seguente antica iscrizione greca scolpita in ornatissimo marmo, trovata nelle vicinanze di Tebe di Beozia, e copiata dalle schede di Griaco Anconitano, del quale avremo a parlare più innanzi, esistenti nella Biblioteca Barberina di Roma, contene i nomi di vari poeti greci, che ottennero la corona probabilmente ne' giuochi Amfitrionici o d'al tro genere celebrati in Tebe stessa; ci viene essa comunicata dall' insigne Muratori, a fog. 651 del terzo volume del suo Tesoro di antiche iscrizioni. Essa contiene anche i nomi di vincitori

d'altro genere, ed è ivi prodotta così nel greco originale, come nella versione latina. Io di questa mi valgo, perchè più comunemente intesa, ponendo in lettere majuscole i nomi de' poeti vincitori.

#### QUOD BENE VERTAT.

VICERUST SER FLATO PERIOD MEASURE CRITATION PARTICIDAN AGRAYA
AUTHCAITE METHORORO CHININGAI
PORTA CASTALENAN EUMANION ARRABAN TREODUCE,
PORTATION ATRIBUSTA DE PARTICIPA CONTROL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

ANTIPHION ATREMENTS PORSON NOVAE CONGODIA ARTMON ARTEMOR ARTEMORIA ATREMORIA ATREMORIA PROPRIETA ARTEMORIA ARTEMORIA

Sul testo greco di questo egregio marmo lascieremo che gli Epigrafisti ragionino, giacchè allo stesso Muratori è sembrato rilevarvi alcune menule; ma quanto all'oggetto delle presenti memorie poco altro ci rimane a desiderare, tranne le epoche vi taciute de' giuochi ne' quali si distinsero i vinoitori entro nominati. Otto per lo meno sono i poeti tori entro nominati. Otto per lo meno sono i poeti che vi ottennero la corona, o fors' anche nove , supponendo che l'elogio dell'Imperatore attribuito a Zosimo tebano figliuol di Epitto fosse in versi. Qualche dubbio può nascere intorno ad Eumanone figliuol di Alessandro, nominato nella quarta e nell'ultima linea della iscrizione, e qualificatovi come professore di musica, ma veggendol chiamato poeta, e aver declamato una cantilena, non mi è paruto di escluderla. Degli altri, che spettano al nostro catalogo penso che due fossero lirici, e sono Publio Antonio Massimo per un'ode alle Muse ed una all'Imperatore, e Tosio da Pergamo autore di nuove odi; che uno può credersi epico, cioè Emilio Epittero da Corinto autore di un poema sulle Muse; uno spetti ai tragici, cioè Teodoro figliuol di Teodoto di Nicomedia, due appartengono ai comici, cioè Apollonio figliuol di Apollonio, ed ANTIFONE Ateniese, autore ed attore al tempo stesso, ed uno finalmente abbiasi a collocar fra i satirici, ossia autori di que'drammi che già si praticavano nelle Tetralogie, come si è veduto, cioè A. Clodio Acmele da Corinto. Credo poi che l'epoca di questo marmo possa assegnarsi presso a poco ai tempi di Nerone e a quelli di Domiziano. Lo stesso parmi potersi dire del seguente.

# PAMMENE. Anno 100 di G. C.

Filostrato nella vita del Sosista Erode (Art. VII) introduce un atleta, per nome Agatione, a raccon-

targli ciò che a lui pareva de' giuochi , tanto allora in tutta Grecia usitati, e ne ha questa risposta : . A quel di Pitia intervenni , non però nel congresso, ma dall'altura del Parnaso ascoltando coloro che gareggiavano nella musica, nel tempo che vi era il celebre tragico Pammene (a). E biasimevoli a me parvero i sapienti greci, vedendoli prender diletto in udire le sciagure dei Pelopidi e dei Labdacidi; perchè a mal' opere consigliano quelle favole, cui si presta fede ». Questa riflessione di un nomo rustico ma di buon senso, parmi degna di rimarco. Quanto al nostro oggetto piacemi osservare che dalle riferite parole il dottiss. P. Corsini nelle sue Dissertazioni Agonistiche deduce avere nell'indicato gareggiamento ottenuto Pammene la corona. Sotto il nome di musici, come altrove si è notato, erano eziandio compresi i poeti. Il gioco. del quale è qui fatto cenno, debb'essere accaduto ne' primi anni dell' impero di Trajano, cioè al principio del secondo secolo dell' Era Cristiana. Ma di Pammene poeta nessuna menzione si trova in Fabricio, che altri quattro Pammeni rammenta oratori o filosofi.

<sup>(</sup>a) Segno la mia versione delle opere dei due Filostrati stampata in Milano, il primo vol. dal Sontogno, il secondo dal Moliva. Le Vite de' Sofisti sono nel tom. II. Il brano qui citato è a pag. 109.

## CLEMENTE.

## Anno 195 m G. C.

Da Filostrato parimenti siamo informati di un altro poeta tragico, per nome CLEMENTE, nativo di Bizanzio, che due volte fu vincitore. Questa notizia si raccoglie dalla vita del sofista Ippodromo: ed ecco la versione che io ne feci. « Sembrando ai Tessali una gran cosa l'aver presieduto, foss'anche una volta sola ai giuochi pitii, Ippodromo li presiedette due volte, e superò gli antecessori nelle spese e nella eleganza, con che diresse i giuochi, e nella magnificenza e giustizia, con la quale equissimamente distribul i premii. Certo è che quello, ch' egli stabilì per un attore di tragedia, tolse ad ogni altro il modo di meglio fare, sia per giustizia, sia per grandezza d'animo. CLEMENTE da Bizanzio era un attore tragico al cui merito nessun si agguagliava: il quale essendo riuscito vincitore in que'tempi che Bizanzio venne assediata (a), ebbe a partirsi senza aver conseguito il premio della vittoria, acciò non paresse che quella città che avea prese le armi contro i Romani, aspirasse ad aver fama per un uomo acclamato dalla voce di un banditore. Avendo poscia egualmente primeggiato nelle gare antioniche, gli Antizioni gli

<sup>(</sup>a) Ciò dee riferiris all' anno 195 o 196, nel quale Bizanzio tenne per Pescenio Negro, e venne perciò combattata da Settimio Severo. Questo fatto è ampiamente descritto da Dione (lib. LXXIV).

rifitatrono la vittoria, impauriti dalla circostanza soprallegata. Ma Ippodromo impetuosamente prorompendo sclamò: Bene, abbiano cotesti spergiuri, che decidono contro il diritto ed il giusto; ma io col mio voto dò vittoria a CLEMENTE. Ed un altro attore (a) essendo perciò ricorso all' imperatore, la sentenza di Ippodromo venne confermata, perocchè anche a Boma si trovò che il Bizantino cra stato superiore ».

<sup>(</sup>a) Cioè un competitore di CLEMENTE.

#### CAPITOLO II.

Poeti Latini coronati dai tempi d'Augusto sino a tutto il secolo quinto.

Assai tardi cominciò presso i Romani l'uso delle gare tra i poeti, e per conseguenza della coronazione, che ne era il premio. Pare che a ciò prendessero pensiero, quando eguagliati nel valor militare i più illustri capitani di Grecia, e omai divenuti padroni del mondo, compresero mancar loro tuttora un altro titolo alla estimazion generale, oltre quel della forza e del coraggio, cioè il merito della cultura e dell'ingegno. Cominciò ai tempi d'Augusto, e probabilmente quando Mecenate ne fu l'intimo amico, a nascere ivi pure l'idea, che i sommi poeti degni erano di sommi onori, il maggior de' quali giudicossi doversi ritenere la corona. Questa idea , comecchè non peranco realizzata, doveva essere tanto comune ed accetta fra i Romani, che leggiamo come entusiastati un giorno della bellezza de' versi di Virgilio, letti nel teatro, tutti alzaronsi in piedi, e vollero a lui render gli onori, che reso avrebbero allo stesso Augusto, se stato fosse presente, siccome Tacito narra.

Tuttavia ne il lungo regno d'Augusto, ne quel di Tiberio (tranne forse verso il finire di esso, cioè tra il trentesimo e il quarantesimo anno dell'Era Cristiana) ci offrono veruna sicura prova, che sissatte corone venissero ai poeti in pubblica forma accordate, benché in altissima stima salissero. È ben vero però che essi medesimi furono i primi a farsi giustitià da sè, ornandosi le tempia di verdi fronde. Lucretio Caro, dove parla della Pitagorica trasmigrazione delle anime, dice che Esmo, l'antico Esmo, o deide l'esempio.

Ennius ut noster cecinit: qui primus amoeno Detulit ex Helicone perenni fronde cononau, Per gentes Italas hominum quae clara clueret.

Fu Exmo di fatto il primo, al dir di Crinito, che per mau di Elicone, venisse coronato nel paese latino. Ma di cotesto Elicone, preteso dal Crinito, non puossi far caso, parendo aver egli nel leggere i versi di Lucrezio scambiato in uomo il poetico monte di Elicona.

## PUBLIO SIRO.

Una specie di concorso poetico (oltre i giuochi Circensi, e quelli de' Gladiatori e della Lotta) trovo però ammesso in Roma fino dai tempi della dittatura di Giulio Cesare, ma ristretto ai soli poeti comici, che erano al tempo stesso ed autori di commedie, e recitatori o attori di esse. Da Macrobio e da Seneca rileviamo il nome ed il merito delle commedie di Decno o Decno Laberno, e Pier Crinito il prologo di una di esse ci ha tramandato, dicendo che di molti premii venne remunerato,

promosso in dignità, e datogli facoltà di sedere nel quattordicesimo grado del Circo, assegnato all' Ordine Equestre. Aggiugne che, invitato a rappresentare egli stesso, dovette ubbidire, perchè gli inviti de' possenti sono comandi; e che rappresentando il personaggio di un servo gravemente punito dal suo padrone, usci nella esclamazione:

Porro, Quirites, libertatem perdidimus, e poco dopo nell'altra assai più imprudente:

Necesse est multos timeat quem multi timent;

per le quali allusioni gli occhi di tutti si rivolsero a Cesare ivi presente, che a lui negò la palma, econecedendola a Punto Sino, attor parimente in quella commedia, ed autor comico egli pure, le di cui favole giudicava Cesare superiori a quelle di Laberio. Non Laberio per conseguenza, ma Penzio Sino venne in questa occasione coronato, mentre all'altro non fu concesso che un donativo, degno però di Cesare.

#### CAJO CONCORDIO SIRIACO.

Andavano intanto stendendosi per tutte le proviace del romano impero le solenni feste de' ginochi pubblici, i quali tante volte, e massimamente nei municipii men doviziosi, facevansi celebrare dai privati a spese loro, perchè ciò li rendeva più cari ed illustri nella patria. Quanto alle gare poetiche, abbenchè ne' tempi, di cui parliamo, formicassero i poeti così in Roma che fuori, tuttavia nè sempre nè in ogni giuoco presentavasi l'occasion de'onocorsi, ed in tal caso era permesso che uno solo si offerisse per far pompa de' snoi versi, ed ottenervi il premio della corona, ove dai giudici gli venisse accordata. Di tutto ciò un hell'esempio ci somministra la seguente lapida, la quale troviamo riportata nel dotto libro del canonico Gioranni De Vita, stampato a Roma nel 1754 in fol., col titolo Thesaurus Antiquitatum Beneventarum, e leggesi a pag. 204.

C · CONCORDIUS · SYRIA
CVS · EQ · ROM · COMM · REIP
BENEVENT · MUNERARIVS
BIDVI · POETA · LATINVS · CO
RONATVS · IN · MVNERE · PA
TRIAE · SVAE · ET · VIBVS
SIBI · FECIT · QUI · VIXIT
ANN · LVIII · M · VI · D · XII
HOR · III

Pei meno pratici in questa sorta di scrittura mi permetto presentarne il testo medesimo con divisioni meno intralciate, cioè

Cajus Concordius Syriacus
Eques Romanus
Commentariensis Reipublicae Beneventanae
Munerarius bidui
Poeta latinus coronatus
In munere patriae suae

Et vivus sibi fecit.

Qui vixit annos quinquaginta octo, menses sex, Dies duodecim.

Horas tres.

Cajo Concordio Siriaco, cavaliere romano, e registratore, o, come direbbesi ai di nostri, conservatore degli atti della repubblica di Benevento sua patria, non solo diede ivi a sue spese per due giorni di seguito i pubblici giuochi (Munerarius bidui), ma in un di essi prese parte come poeta, senza che vi avesse alcun competitore, e ne riportò la corona. Puossi credere, senza fargli torto, che non al suo merito poetico (giacchè non mi è riuscito di incontrare altrove il suo nome), ma per gratitudine, facendo egli le spese, e pei riguardi dovnti alla sua condizione e qualità , la ottenesse. Ad ogui modo Concondio Siniaco fu coronato poeta-11 De Vita suppone che acquistasse il cognome di Siriaco, e il grado di cavaliere romano, per avere lodevolmente militato nella Siria.

L'uso intanto che ne' poeti prevalse di recitare isolatamente i propri versi divenne sin dai tempi d' Augusto un vero tormento pei galantuomini. Ne abbiamo mille prove, e sopra tutto nelle satire di Orazio, e là massimamente dov'egli si professa nemico acerrimo di cotal uso.

Non recitem cuiquam, nisi amicis, idque coactus. Non ubivis, coranque quibuslibet : in medio qui Scripta foro recitent sunt multi...

Ma passiam oltre.

All'epoca di Augusto non trovo che in Roma onorati fossero della corona que' sommi poeti, che ne resero immortale il secolo. Virgilio, Orazio, Cornelio Gallo, Ovidio, ec., nè il furono nè si curaron di esserlo. Eppure anicissimi erano della poesia tanto Augusto, quanto Mecenate. È ben vero che allora pure solevano i poeti, e così sempre dipoi, dichiararsi da sè medesimi degni delle fronde di quell'

> Albero glorioso e trionfale Onor d'Imperatori e di Poeti.

La modestia non fu mai la virtù loro prediletta.

L'impero di Tiberio non presenta nè frequenza di giuochi pubblici, nè concorsi poetici, o musicali.

Da Caligola finalmente si rimisero in uso i pubblici gareggiamenti.

Li faceva egli celebrare nella città di Lione presso l'altare d'Augusto, ma trovo che, in quanto a lettere, non altra gara vi fosse che quella degli oratori.

#### CLAUDIO IMPERATORE.

Debile Monarca ma di assai colto ingegno fu CLAUnio, zio e successor di Caligola. Per una commedia da lui composta, mentr'era imperatore, ottenne per sentenza de' giudici l'onore della corona, c forse fu il secondo che in Roma precisamente questo onor conseguisse, ammesso che ne prima di Publio Siro, ne da Siro a lui, altri l'albia ottenuto.

#### NERONE IMPERATORE.

Grave disgrazia fu per Nenone l'essere addottato da Claudio, e l'avergli successo nell'imperio. Amava egli passionatamente gli ameri studje le belle arti, e tra queste la musica soprattutto e la poesia. Richiamò in uso gli antichi giuochi pubblici, e in quelli, cui diè il nome di Massimi, introdusse le drammatiche rappresentazioni. Per una commedia composta da Afranio, intitolata Elmendio, versò larghismi doci. Istituli le Feste Quinquennali, dette dal nome suo Neroniane, dove i giudici (tutti uomini consolari) traevansi a sorte dai pretori, e dove fu egli primo ad ottener la corona, come si ha da Svetonio, per la orazione e pei versi da lui composti e recitati, oltre una seconda corona come citarista.

### MARCO ANNEO LUCANO.

Fioriva in que'giorni Marco Anneo Lucano, poeta spagnuolo, educato egregiamente a Roma ed egregiamente riuscito negli studi, come si raccoglie dalla vita che di lui scrissero lo Schrevelio ed il Grozio. Egli ebbe la disgrazia, o a meglio dir l'imprudenza, di presentarsi al concorso poetico in cocasione di uno di cotesti giuochi quinquennali, benche sapesse qual formidabil rivale stessegli a fronte. Nerone, giovine ardente, pieno d'ingegno e di amor proprio, e quel che è più d'ogni gloria ambizioso e perciò nemico di ogni competitore,

ebbe la mortificazione di trovarsi vinto da lui per decreto del popolo nel certame celebratosi nel teatro di Pompeo, dove Lucano recitò un suo poemetto, o gran parte di esso, intitolato Orfeo, e dove laureis, recitante Nerone, fuerat coronatus. La conseguenza di questo trionfo tal fu, che dapprima gli si vietò di più declamar versi in pubblico, di poi, come uno de' congiurati insieme a Pisone contro la vita dell' Imperatore, venne condannato a morte, la quale egli si diede, segandosi le vene. Intorno a questo infelice poeta, morto nel fior degli anni, è interessantissimo a leggersi il dotto articolo di Nicola Antonio nel primo volume della Biblioteca Hispana Vetus. Di lui non ginnse fino a noi che il poema intitolato Farsaglia, che ognun conosce, e del quale abbiamo ora l'egregia versione del cav. Cassi, che ogni altra ha eclissato (a). Morì d'anni 27 il giorno 30 di aprile dell'anno 57 Era Cristiana.

## NERONE (DI NUOVO).

Nel secondo Quinquennio, « venuto il tempo di fare detto spettacolo, ( ripeto le parole di Tacito volgarizzate dal Davanatti) il Senato, perchè l'Imperadore non facesse la indegnità del montare in

<sup>(</sup>a) Nuove e giudiziosissime osservazioni intorno a Lucano ha in questo medesimo anno pubblicate il coltissimo giovine torinese sig. Felice Carrone marchese di San Tommaso, delle quali rese particolar conto l'Annotatore nel primo fasticolo della sua settima serie, pag. 14, ec.

iscena, gli offerisce le corone dovute al sovrano cantatore e dicitore. Rispose che non le voleva per autorità nè per favore, con far torto a veruno, ma per meritata sentenza. Prima cantò suoi versi; e gridando il popolo che mostrasse ogni suo sapere (così disse), osservò nel teatro tutte le regole del ceterizzare. Stracco, non sedere: il sudore con altro che con la veste propria non rasciugare: non si spurgare, nè soffiare; e quando finito ebbe, s' inginocchiò al popolo, adorandolo con le man giunte, e attendeva, tremoroso mostrandosi, la sentenza ». I nomi de'concorrenti, che a cotai gare si presentavano, erano scritti separatamente e posti in un bussolo, donde traevansi a sorte, e chi primo usciva primo esercitava il saper suo, e così i restanti; e Nerone sottostava egli pure a cotesta legge. La passion sua principale, e dicasi pure la sua abilità, stava nel canto; ed abbiamo da Svetonio che parecchie tragedie, non sue, in varie volte cantò, cioè la Niobe, la Canace, Oreste, Edipo, ed Ercole furioso. Mille e ottantaquattro corone ottenne, parte in Italia, parte in Grecia, per quanto Sifilino assicura: ma pare che due soltanto, cioè per una commedia e per una tragedia, di sua composizione (a), si debbano annoverare tra quelle che formano l'oggetto delle presenti ricerche; abbenchè sia verissimo, anche dietro ulteriori testimonianze di Svetonio, aver Nerone per consiglio del suo maestro Seneca atteso grandemente negli

<sup>(</sup>a) Corsini, Dissert. Agonist., pag. 135.

anni suoi giovanili alla poesia. Supposto che l'Eumolpione di Petronio Arbitro sia una caricatura di
Nesone, come io ho opinato nel proemio alla mia
versione di quel difficile scrittore, a lui si avrebbero ad applicar le parole che gli pone in bocca
in occasione di recitare un suo carme: Etego poeta
sum .... si modo allquid Coronis credendum est,
quas etiam ad imperitos deferre gratia solet. Dalle
quali può scorgersi che l'acquisto della corona
poetica era già divenuto un monopolio ed un favore, anzi che il premio del vero merito.

Continuavano intanto così presso i Greci, come presso i Romani, que' varii pubblici giuochi, che i primi da tanti secoli, i secondi da cento anni soltanto, andavano periodicamente celebrando. Le corone che vi si distribuivano ai vincitori, oltre diversi altri premj, erano di alloro ne' giochi Pitici, di appio verde ne' Nemei, di appio secco ovvero di pino negli Istmici, di ulivo sacro ne' Panatenei, di ulivo selvatico negli Olimpici, e di gnercia ne Capitolini. Ma le corse de cavalli e de carri, le lotte, le musiche erano per lo più le prevalenti in que' giuochi, ai quali di raro arrischiavano di presentarsi i poeti. Nei brevi imperii di Sergio Galba, di Ottone e di Vitellio, nessuno di quei gareggiamenti solenni trovasi rammentato. Ma Vespasiano richiamolli in gran parte, e quando venne rifatto il teatro di Marcello, ridusse ancora in uso, dice Svetonio, le farse e recitazioni antiche, donò ad Apollinare autor di tragedie diecimila scudi, e quantità di corone d'oro distribuì , non però ai poeti.

Il figlinol suo Domiziano finse di essere molto amatore e studioso dell'arte poetica, ma nulla scrisse. Tuttavia istitui altri giuochi quinquennali; in onore di Giove Capitolino, ne'quali gareggiavasi, come nota Svetonio, a chi meglio recitasse una orazione in prosa, così in greco come in latino, e la festa Quinquatria in onor di Minerva, che celebravasi ogni anno rulla montagna di Alba, e vi avevano luogo le rappresentazioni di commedie e tragedie, ed altri generi di poemi non menzionati da Svetonio, come dai seguenti fatti risulta.

#### PAPINIO STAZIO

#### PUBLIO STAZIO PAPINIO.

Due Staitii, padre e figlio, cioè Parimo Stazio, e Pursuo Statuo Parimo, fiorirono ai tempi di Vespasiano e dei di lui figli e successori, e debbero entrambi il merito e il premio della corona poetica. Giova conoscerli partitamente. Parimo Stazio, giovine versatissimo in ogni genere di dottrina, e felicissimo parlatore, come nell' Epicidio in morte di lni apertamente il suo figlio dichiara (a), o era paritto di Grecia e stabilitosi a Napoli, o di Grecia oriundo. A Napoli sicuramente insegnava e professava le greche lettere, e principalmente la poesia, da parer quasi non inferiore ad Omeroed

 <sup>(</sup>a) Omnia namque animo amplexus, et omnibus auctor,
 Qua fandi vis lata patet.

a Virgilio, giusta l'affettnosa esagerazion di suo figlio, Da questa però sembrami potersi a buon diritto dedurre, che il genere epico fosse il suo favorito. Non è però accennato di qual celebre fatto o di qual eroe gli fosse piaciuto cantare. È ben certo, che celebrandosi anche in Napoli ogni quinto anno i pubblici gareggiamenti, e concorrendovi egli come uno degli aspiranti, vi guadagnò la corona ogni volta (a). E questa varie altre volte acquistossi in Grecia, in simili occasioni, come non gli bastassero quelle d'Italia. Stazio venne, a quel che pare, chiamato a Roma per istruire i figli di Vespasiano, o almeno il secondo di essi, cioè Domiziano, che di molti favori sì a lui, che al figliuol suo si mostrò liberale. Ei morì vecchio in Roma, mentre stava scrivendo un poemetto sulla celebre eruzione del Vesuvio dell' anno 72.

Pentro STANIO PARNIO figliuol di Papinio nacque a Napoli nell'anno 51 dell'era nostra, e secondo il Dodwello, venne istruito dal padre, e con esso passò a Roma, dore scrisse la Tebaide, le Selve, l'Achillae e varie azioni teatrali. Prima di partirsi dal luogo natio ebbe la fortuna di conseguir la corona poetica in uno de soliti concorsi, con grande consolazione del genitore, che tant'oltre non visse di vederlo del pari onorato a Roma: di che si lagna egli stesso nell' Epiciolio. Negli annui concorsi di Alba riusei vincitore tre volte, ed una

 <sup>(</sup>a) Ille tuis toties praestrinxit tempora sertis,
 Cum stata laudato caneret quinquennia versu.

volta ne'quinquennali Capitolini a Roma. In occasione di quest'ultima vittoria, Domiziano alla propria mensa lo ammise, e anche di aureo manto gli fece dono, come appare dal nobile ringraziamento, che forma il secondo Carme del quarto libro. Pare che il dono di una veste per parte dell'imperatore gli fosse concesso anche in una delle tre vittorie conseguite in Alba, perocchè distintamente ne parla, sì nel citato carme, come in quello del libro terzo diretto a Claudia sua moglie. Nell'agone Capitolino dell'anno qo, secondo i compnti di Dodwello (che gli annali di Stazio con egregia critica ha stabilito), si presentò con parte della sua Tebaide, ed ebbe la disgrazia di rimaner perdente, di che egli stesso in ambedue que'carmi si lagna. Eppure questo poema era dedicato a Domiziano; eppure ogni volta che STAZIO invitava il popolo a udirne alcuni brani, una gran folla accorreva, tanto più volentieri, ch' egli avea bella voce.

> Curritur ad vocem jucundam, et carmen amicae Thebaidos, laetam facit cum Statius urbem, Promisitque diem: tantaque libidine vulgi Auditur

cantò Giovenale nella settima delle sue Satire, Dodici anni avea speso Publio Papinio Stano intorno questo poema, che in dodici libri è diviso, seguendo in gran parte le tracce del greco Antimaco che avea trattato lo stesso argomento. Egli sperò di pareggiare o fors' anco di vincer Virgilio,

ma cadde nell'ampolloso e nel gonfio. Il cardinal Bentivoglio nella eccellente versione italiana da lui pubblicata sotto il nome di Selvaggio Porpora, lo ha reso sommamente più bello e più nobile; benchè all' egregio Tiraboschi sembri tuttora un cattivo disegno colorato da mano maestra. I tre libri dell'Achilleide non sono che il principio di un nuovo poema epico, di cui la morte impedi la continuazione. Quanto ai drammi, fossero essi o comici o tragici, uno solo ne conosciamo di nome intitolato Agave, dicendo Giovenale nel citato luogo ch' ei lo vendette al celebre attore Paride per bisogno di danaro. Le Selve in cinque libri divise, sono le migliori poesie di Stazio. Sidonio Apollinare ripetutamente le loda sì nelle sue Epistole, che negli Endecassillabi. Questo coronato poeta morì di 35 anni poco dopo la morte di Domiziano avvenuta nel o6. Dante che il credette cristiano lo ha posto nel Purgatorio tra i negligenti ed i prodighi.

#### LUCIO VALERIO PUDENTE.

## Anni 100.

La seguente iscrizione, che da parecchi scrittori trovai riportata più o meno esattamente, e che io ricopio dalla insigne opera del sommo tra i moderni epigrafici Ab. Morcelli (De Inscriptionum spto, pag. 78), ci fa conoscere un altro poeta coronato ne' giuochi Capitolini del sesto lustro (perocchè dopo l'istituzione di essi giuochi si usò a Roma contare per lustri il tempo, come per Olimpiadi in Grecia, cioè di cinque in cinque anni). Eccola come ivi stà

L VALERIO · L. F.
PVDENTE
HIC · CVM · ESSET · ANNO
RVM · XIII · ROMAE
CERTAMINE · SACRO
IOVIS · CAPITOLINI
LVSTRO · SEXTO · CLA
'RITATE · INGENII
COBONATYS · EST
INTER · POETAS · LA
TINOS · OMNIBVS

SENTENTIIS · JVDICVM HVIC · PLEBS · VNIVER SA · MVNICIPVM · HIS TONIENSIVM · STATVAM

AERE · COLLATO · DECREVIT

CVRAT · REI · P. AESERNINOR · DATO · AB

IMP. OPTIMO · ANTONINO · AUG. PIO.

Vedemmo negli antecedenti articoli aver Domisiano rinnovato l'uso de' giocchi da Nercne istituiti in onore di Giove Capitolino, ne' quali i concorrenti rivaleggiavano in ginnastica, in equitasione e corsa, in arte oratoria ed in musica, della quale era sempre parte integrante la poesia, come si ha dai molti scrittori (il Morcelli compreso), che dell' agone Capitolino hanno trattato. Il no-

stro Valerio Pudente vi fu coronato nel sesto lustro, mentr'erano consoli Lucio Cejonio e Lucio Tazio Cereale, cioè l'anno di Roma 863, corrispondente all' anno 110 dell' Era Cristiana. Mi si permetta però una osservazione. I due Lucii sunnominati furono consoli il primo anno del sesto lustro, e questo è l'anno 106 dell'era nostra, nel quale il Tiraboschi (lib. I, cap. 2, § 31) pretende coronato il Punenze. All'incontro nel quinto anno di esso lustro, cioè nel nostro 110, furono consoli Claudio Crispino e Soleno Orfito, come appare dai fasti Consolari pubblicati dall' abate Lenglet Dufresnoy. Oltre a ciò non è detto in qual anno di esso lustro Valerio ottenesse quella corona, ed avveniva non di rado che que' giuochi non si celebrassero nel primo anno, ma in alcuno de' quattro successivi. Ha quindi sbagliato Morcelli assegnando all'anno 110 que due consoli che spettano all'anno 106, e non risulta dalla iscrizione che precisamente in questo avvenisse l'indicata coronazione di Valerio Pudente. Comunque sia, egli è certo ch' ei consegui questo onore, non già nel tredicesimo anno del suo soggiorno in Roma, come vorrebbero alcuni, ma bensì nel tredicesimo della età sua. La corona continuava in que'giuochi ad essere di quercia, cni, secondo Stazio, si univa l'ulivo, e secondo Ausonio il lemnisco, ossia quel nastro o specie di benda che la contornava. Ella era posta sul capo ai vincitori dalla mano stessa dell' Imperatore, cosicchè Lucio VALERIO PUDENTE chbe la sorte di venir coronato da

Trajano, salito al trono l'anno dell' era nostra 98. Gli abitanti di Histionio ( ora Vasto, o Guasto, piccola città del regno di Napoli) eressero al loro concittadino una statua, siccome appare dalla riferita iscrizione; e quando Antonino Pio 32 anni più tardi il mandò Curatore, cioè Amministrator Comunale, degli Esernini, ossia abitanti di Isernia nel Sannio, vi aggiunsero le ultime due linee. Neppure un verso è sino a noi pervenuto di cotesto ammi, rabile giovinetto, che tale esser dovea senza dubbio se degno della corona fu giudicato. lo perciò inclino a credere che non altrimenti scrittor di earmi, ma improvvisatore egli fosse, al pari di quel Remmio Palemone vicentino, poeta di quei giorni, rammentato da Svetonio nel libro De Clar. Gram., cap. 13; e al pari di parecchi altri, che appunto per essere egregi improvvisatori ottennoro, come vedremo, anche ne'tempi de' uostri avi, consimili opori.

### ALESSANDRO SEVERO IMP.

ED

## AURELIO OLIMPIO NEMESIANO.

I ginochi quinquennali, ossia capitolini, continuaronsi per qualche secolo a celebrarsi iu Roma, c in varie province dell'impero; ma la poesia ben di rado vi ebbe felice incontro, parendone infastiditi i Romani, e mancandole i mecenati, benchè tra gli imperadori alcuno di tanto in lanto salisse al trono, che ne era amatore, come Adriano, Alessandro Severo, cui Dione, citato dall'ab. Resnel, attribuisce l'esorbitante numero di 781 corone poetiche acquistate ne' soliti gareggiamenti , come se altro a far non avesse. Amici parimenti della bella letteratura furono un de' Gordiani, Gallieno e Numeriano; ma ne' tempi loro altra menzione non trovo, che di Aurelio Olimpio Nemesiano, di Cartagine, il quale appunto coll'imperator Numeriano, che era uomo dottissimo, sostenne i poetici combattimenti, e venne dallo stesso imperador coronato di Elera pei versi ditirambici ed elegi, di mirto per gli erotici, e di alloro per gli epici, com' era il costume. Ciò avvenne sul declinare del terzo secolo. E fu per avventura il poema sulla Caccia, che è il solo monumento fino a noi pervenuto del valor poetico di Nemesiano, che gli procurò il serto d'alloro. È anche certo che siffatte gare, così di oratori, come di poeti, rimasero tuttora in uso nell'impero di Giuliano, come appar da una lettera di questo stesso imperadore: ma non si tenne conto, per quanto io ne abbia cercato, di coloro che vi riescirono vincitori.

### CAPITOLO III.

Poeti Laureati dal quinto al duodecimo secolo.

QUINZIANO LIGURE.

ANNO 450 CIRCA.

Non prima del quinto secolo mi si presenta in some di un poeta, che per testimonianza di qui altro poeta, qual fu Sidonio à pollinare, di cui non si può dubitare, debbe aver conseguito l'onor della laurea, ed è Quinzuano. Ecco i versi del nono Carme, ne quali Sidonio ci offre cotesta testimonianza. Sono essi diretti al medesimo Quinzuano.

Non tu hic musc legeris, tuumque Juhnen, O dignissime QUINTLAUS aller, Spermens qui Ligurum solumi et penates Mutato lare Gallias amasti, Inter classica signa, pila, turnas Laudans Aetium, vacansque libro, In castris hedera ter aureatus.

A schiarimento di questi versi gioveranno in parte i due articoli relativi a cotesto Quizzinzo, nativo della Liguria, l'uno de' PP. Maurini autori dottissimi della Storia letteraria di Francia, l'altro del ch. P. Spotorno, moderno autore della Storia letteraria della Liguria. I primi così ne scrivono (a pag. 574 del T. 2):

a Un celebre poeta nominato Quistano, era nativo della Liguria, ma abbancionò poscia il suo paese, ritirandosi nelle mostre Callie, dove a quel cha pare fini i, suoi giorni. Egli seguitò l'esercito del generale cisto, ne'il tumpito e il fragore delle armi furoro capaci di interrompere i suoi studii. Durante dounto la di lui presenza all'esercito ei fecce tre/volte il panegirio del generale, e altretta vole si meritò i pubblici omori, che in tali sioni rendeansi ai più illustri poeti. Quistanso na nella poesia un genio, tutto fuoco, come Sichibi si esprime chiamandolo un fulmine. Sembra chi egli tuttora vivesse quando Sidonio coni scriveva di lui, cio èprima dell'anno 471 e

Ecco ora le parole del P. Spotorno (T. I, p. 84). Le parole di Sidonio « non altro significano, se non che il ligure vate poetava in mezzo all'armi. E forse nel campo compose qualche poema, ovvero panegirico (secondo la consuetudine di questi tempi) in lode di Aezio, e lo intitolò Fulmen, a mostrare che il suo eroe meritava d'essere chiamato fulmine di guerra; seppure quel Fulmen non indica più tosto la rapidità e la forza della poesia. Ed Aezio fu veramente un grandissimo capitano, e seppe frenare nelle Gallie, ove Quinziano il seguitò, la baldanza de' Goti e degli altri barbari, che inondavano le province romane. Le imprese militari di Aezio cadono tra l'anno 425 e il 450. Ed è probabile ch' egli stesso coronasse tre volte il suo cantore ». Così lo Spotorno, cui piace leggere, nell'ultimo dei surriferiti versi di Sidonio, non aureatus, ma laureatus, e parmi bene a ragione, perchè, sebben forse la corona poetica non ancora generalmente fosse di alloro, pure, a quanto sembra, si cominciava a chiamar laureato il poeta che la conseguiva. È ben vero che il Sidonio può con la voce laureatus aver voluto indicare corone d'oro, o di foglie indorate, di che abbiamo notato altrove più d'un esempio. Ad ogni modo, non voglio tacere che anche l'Antonj nel cap. 3 della egregia sua Biblioth. Hispana vetus (fol. 191) legge laureatus, sebben confessi di non conoscere cotesto Quiszano.

Assicurata con le testimonianze sucitate la qualità di poeta coronato, mi sia permesso di trattenermi alcun poco in cerca della vera sua patria. Ognuno sa che di que' tempi, ed anche vari secoli dopo, sotto il nome di Liguria si comprendeva tutto quel tratto d'Italia che è posto tra la Gallia Narbonese e la Toscana; per conseguenza la Gallia Gisalpina, gran parte del Piemonte, compreso il Monferrato ed il Genovesato, confinando alla Macra, cioè a Pontremoli, dalla parte di oriente, e al Po dall' occidente, ne facevano parte. A quale di coteste province appartenne il Quinziano? Per la stessa ragione che induce Spotorno a crederlo Genovese, possono i Lombardi e i Piemontesi crederlo nativo di alcuna delle città loro. Il più noto Quinziano Stoa, del quale avremo a favellare più innanzi, volle per avventura assumere un tal nome in memoria del valente poeta seguace del miglior guerriero del terzo Valentiniano, dico di questo Quinziano, del quale neppure un verso, che io mi sappia, è sino a noi pervenuto.

# ARATORE. Anno 544.

Trascorse un buon secolo dalla coronazione di Quinziano a quella di un altro Ligure, cioè di ARATORE, che i Genovesi perciò pretendono suo, e il Rossi e il Marchesi dicono Ravennate, mentre pare assai più certo che fosse nato in Milano, oppure a Brescia. Su di che veggansi Sassi, Mazzucchelli e Tiraboschi. Io sulla fede del dotto filologo alemanno Gian-Pietro Lotichio debbo annoverarlo fra i poeti LAUREATI, sebbene quest' onore non ne rammentino gli autori sovraccitati. Arator, Romanae Ecclesiae Cardinalis et Poeta Laureatus... mirifica suae artis laude floruit. Così Lotichio (a). Egli cita Enea Silvio, cioè l'illustre Papa Pio II (che è pur nel numero de' nostri laurcati), ma non accenna in qual parte delle sue opere, nè io ho saputo trovarlo. In una lettera di Cassiodoro (lib. VIII, pag. 12) scrittagli in nome del re Atalarico, troviamo ricordato il padre di ARATORE, come nomo, dalla eloquenza e ingegno del quale avea potuto imparar molto. È però certo che presto ne rimase privo, perchè dagli scritti di S. Ennodio vescovo di Pavia ricavasi averlo egli raccomandato al vescovo di Milano Lorenzo, che di

<sup>(</sup>a) Biblioth. Poet., 1625, pag. 76.

quest'orfano avea preso cura, tenendolo presso di se. Nè poteva esser egli meglio raccomandato, ove riguardisi alla cultura letteraria ed alle qualità morali, di cui ben presto diede saggio. Convien dire che ancor fanciulletto avesse imparato a festeggiare il suo di natalizio, poichè tra gli epigrammi di Ennodio quello al N. 105, In natalem infantis Лалгови, gli dice:

Jure colis proprium natalem, pulcher ARATOR, Qui si non coleres, numquid ARATOR eris?

Studio Aratore in Milano sotto Deuterio, e il suo corso fini professando le leggi. Da una lettera dello stesso Ennodio (l'undecima del libro VIII) rilevasi che avea preso moglie. Il suo credito, e probabilmente l'onorata memoria del padre suo, gli procacciarono beu presto la carica di causidico e di deputato della Dalmazia presso Teodorico, nella quale occasione dice Tiraboschi avere egli spiegata parlando una ammirabile eloquenza. Diffatto nella citata lettera di Cassiodoro ciò pure si accenna con le parole a lui riferibili : Mittit et Liguria Tullios suos. In essa pure il goto monarca Atalarico lo nomina Comes privatorum, cioè Conte de'domestici, che oggi direbbesi Maggiordomo maggiore; alla qual carica il co. Mazzucchelli, giusta i codici da lui veduti , aggiunge quella di Conte delle private donazioni. Ma il fasto e il rumor di una corte non troppo conformavansi al temperamento tranquillo ed all'amor dello studio del

buon ARATORE. Aggiungasi che debbe pure avernelo disgustato la sollecita morte della moglie, imperocchè, racconta il Picinelli (Ateneo, ecc., p. 53), che visse per alcun tempo nella vita mouastica, indi fu mandato in Dalmazia, locche parmi inammissibile, sapendosi che ad ogni dignità rinunciando affrettossi di andare al servigio della romana Chiesa, della quale il troviamo suddiacono nell'anno 544, in cui presentò al Papa Vigilio gli atti degli apostoli da lui tradotti in buoni versi latini, avendo a persuasion di Partenio fatto argomento delle sue poesie le cose sacre. Li aveva egli già letti con molto applauso pubblicamente, cioè una parte nell'atrio, scrive il Picinelli, e l'altra nel tempio di s. Pietro in vinculis, locchè venne in parte verificato sopra un codice della Vaticana dal Labbeo, che ne parla nel primo volume della Bibliotheca Nova mss. (pag. 688). In questa occasione probabilmente il sommo Pontefice lo avrà dichiarato Poeta LAUREATO, o ad altri ordinatane la coronazione. Nulla per altro ne dicono i diversi autori delle vite de' Pontefici da me in vano su ciò consultati. È però certo, anche a giudizio di Tiraboschi, che i versi di Anatone sono un po' migliori di quelli d'altri poeti di quel secolo.

1 due libri degli Actus Apostolorum Petri et Pauli, versibus expressos exametris vennero la prima volta stampati in Venezia dall'Aldo insieme agli altri poeti cristiani nel 1503, in 4; poscia in Strasburgo nel 1507 in 8, indi a Lipsia nel 1515 in 4, ed a Salamanca coi commenti di Arrio Bar-

bosa nel 1516 in fol., e con le emendazioni di Teodoro Pulmanno a Basilea nel 1537, e finalmente a Milano nel 1560, unitamente ai carmi di Sedulio e di Juvencio. Ma la migliore e più recente edizione, che io ne conosca, è quella dell'Arntzenio con la data Zutphaniae, 1769, in 8. Due Epistolae di Anarone, oltre i sovrindicati due libri, cita il Gesnero nella Bibliotheca Universalis, ed un Carmen Elegiacum ad Parthenium, figlio della sorella di Enuodio, ha pubblicato il P. Sirmond, che le opere di Ennodio pose in luce ed illustrò nel 1611. Gaspare Barthio ne' suoi Adversaria parecchi versi di Aratore ha emendato; e l' illustre Gian Alberto Fabricio, si nell' una che nell'altra delle sue Bibliot. Latinae , promise di dare una edizione completa degli scritti di Ara-TORE tratta da un codice di Cambridge, le cui varie lezioni gli erano state comunicate da Enrico Benzelio; ma non trovo che la sua promessa abbia adempiuto. Che Aratore fosse Laureato poeta. oltre il già citato Lotichio, viene asserito da Fra Filippo da Bergamo nel Supplemento alle Croniche, dal Ciacconio nella Biblioth., e da alcun altro, ch'io trascurai di notare. Questo buono e dott' uomo cessò di vivere d'anni 66 nel 556.

#### CAPITOLO IV.

Arabi e Persiani, Scaldi e Bardi, Minnesingheri e Trovetori.

Mentre l' Europa, desolata dagli errori e dalle ambizioni de' possenti, guasta dalle interminabili guerre, e divisa e litigante per massime e dottrine teologiche, andava incontro a più secoli di profonda ignoranza, tanto le lontane parti di essa, come sono la Norvegia, l'Irlanda e la Calidonia, quanto le fiorenti province dell'Asia orientale, producevano scrittori in ogni maniera di dottrine, e poeti di merito straordinario. Non meno di due secoli passarono dalla coronazione di Aratore a quella di Frate Pacifico, che indicheremo più innanzi. Ma in quel frammezzo, e già da alcuni secoli, la Persia, l'Egitto, e l'Arabia producevano molti poeti, del nome e delle opere de' quali abbiamo notizia nella insigne oriental Biblioteca di Bartolomeo d'Herbelot. Per quanto però venissero onorati ed arricchiti dalla magnificenza di que' Califfi e Sovrani, non trovasi che la cerimonia della incoronazione venisse praticata in quelle parti dell' Oriente. Illustri vi sono i nomi di A MAK. di RASCHIDI, di MOTANABBI, di LEBID, di ANUARI, ecc.; sette de' quali, per ciò conosciuti sotto il titolo di Plejade Araba, scritti a caratteri d'oro sopra stoffa di seta, leggonsi alla porta del tempio della Mecca (onore che parmi superiore a quel della laurea); ma nessuno questa parcial distinzione vi ottenne. Laddove negli ultimi angoli d'Europa, in quella Scandinavia e in quella Caledonia, che oggi, mercè la diligenza degli Storici, e mercè il cantor di Fingallo, imparammo a conoscere si esattamente, l' uso de' Poeti Aulici (giacchè non sempre, come sarà dimostrato, possono aver nome di Laureati) erasi di già introdotto.

Invaleva principalmente quest' uso nella Norvegia, nel paese di Galles, in quello dei Pitti, in ciascuoa tribù della Scozia, e nella Eptarchia d'Irlanda. Ivi il poeta, ossia lo Scaldo, come i Norvegi lo chiamavano, ossia il Bardo, come lo nonavano i Caledonj (a), veniva onorato, arricchito di privilegi, ammesso alle mense reali, e stava al paro de' principali ministri della corona. Il codice di Howel (che fur edi dalberfraw nelle parti meridionali del principato di Galles dall' anno 907 al 948 dell'era nostra) contiene su tal proposito un brano, che senza dubbio piacerà ai cortesi let-

(a) Il nome di Bardi trovasi attribuito ai poeti fino dal primo secolo dell' impero di Roma. Lucano nel primo della Farsaglia, verso 449, scriveva:

Plurima secuti fudistis carmina BARDI.

Questo nome si diffuse da tutte le province dell'impero, e in esso rimase. Al tempo di Attila, come notò Robertson, i fercoi suoi Unni tenevano fissi gli occhi sui Bardi, che le gesta loro avevano ad esaltare. Ma i Bardi propriamente detti furono i cantori degli antichi Celti, e particolarmente quei della Calidonia. tori di aver conosciuto, e forma parte integrante del soggetto che noi trattiamo. Esso è come segue: « Le terre del Bardo vanno esenti di amposte. —

Il Bardo riceve un cavallo interamente bardato. -Nelle tre feste primarie dell'anno il re gli somministra vestimenti di lana, e la regina di lino. -Quando il Bardo canta, il suo primo canto va diretto a Dio, il secondo al re. - Se la regina, mentre sta in letto nella sua camera, desideri udirlo, egli vi anderà e cauterà ciò che a lei piaccia, ma con voce sommessa per non disturbar le persone che stanno in sala col re. - Sul bottino fatto ne' paesi vicini egli ha diritto ad un becco e ad un bue, dopo però che il re ne abbia avuto la sua terza parte. - Intanto che si starà dividendo il bottino, il Bardo intonerà la cantica detta la Monarchia di Prydain, ossia di Bretagna ( Ubeniait Prydain ) .- Nelle tre feste principali dell'anno il re dee regalargli un'arpa, ovvero una scacchiera fatta col corno di un pesce marino, e la regina un anello d'oro. - Il Bardo ha diritto di sedere alla tavola del re. - Il prefetto del palazzo può farlo cantare ogni volta ch'ei voglia, ma ha obbligo di porgergli l'arpa nelle tre feste principali dell' anno. - Le figliuole del Bardo hanno lo stesso grado delle figlie del Medico di corte.-Se commette un insulto, ei viene multato di sei vacche e di centoventi penci d'argento. - Se muore, egli è stimato del valore di centoventisei vacche (a) ».

(a) Cioè, a mio credere, gli si rendono gli onori funebri corrispondenti al possessore di siffatta mandria.

Opeste leggi sentono in gran parte la barbarie de' luoghi e de' tempi in cui venuero promulgate, ma eziandio manifestano con quanta stima presso i popoli dell'ultima Tile si riguardassero i Bardi (a), cioè i poeti regii, che più tardi, anzi oggi pure, nella Corte brittannica si chiamarono Laureati, perchè alcun di essi lo sarà stato effettivamente e con insolita formalità. Il Pananti, che assai conobbe le storie d'Inghilterra, dove pur fece non breve soggiorno, scrisse, già son più anni, le seguenti parole in questo proposito : " Anche fra i Bardi della Calidonia uno era Laureato, e dicevasi Bard Toulu, ossia Poeta laureato. Abitava in Corte, ed aveva grado di ottavo ufficiale della casa reale : riceveva in dono uno scacchiere dal re, un anello d' oro dalla regina ; il re gli forniva il cavallo, e la regina la biancheria; le sue terre erano immuni da imposizioni; all' armata era del consiglio di guerra e partecipava delle spoglie de' vinti. Quando il poeta del distretto, o un poeta passaggero volea presentarsi alla corte, dovea essere pro-

<sup>(</sup>a) In questi secoli di transizione dallo stato primitivo, cioù semi-barbaro, a quello di civilh, la nazione Scotzese, e coal le altre d'Occidente, erano tutte poetiche. Gli Scotzesi, cuia gli antichi Bretoni, al dir di Thierry, vivevano di poesia. L'a gricoltore, l'artigiano e di Poeta cantore, cioè il Bardo e lo Scaldo (e coal diesai del Menniñvigero e del Trovatore) erano i tre plisatri della esistenza sociale, guata l'espressione dello stesso autore THIERRY. Hist. de la Conquète de l'Angleterre pur les Normands. Paris, 1836, tom. 4.

posto dal Pocta laureato (a) ». Antico adunque ne' regni che ora costituiscono la Monarchia brittannica è l'uso de' Poeti Laureati; ma tranne Ossian, rispetto ai Bardi, non altri ne so. È ben vero che ne' primi anni del XIV secolo fiorì nell' Inghilterra un poeta, non più distinto col nome di Bardo, ma sì con quello di Laureato, il cui nome è sfuggito alle ricerche di Varton, ed a quelle dell' autor di un articolo espressamente scritto sui Poeti laureati inglesi (dal quale ho tratto il surriferito brano del codice di Howel), stampato nel New Literary Magazine, e riprodotto nel quaderno di agosto 1835 della Revue Britanique; e fu Roberto Baston. Ma non appartenendo egli nè agli Scaldi, nè ai Bardi, ed essendoci prima di lui poeti laureati in Italia ed altrove, mi riserbo di farlo conoscere a suo luogo.

Contemporanei ai poeti aulici della Danimarca e della Scozia furono i Minnesingheri e Mattrisingheri d'Allemagna, cioè i Cantori d'Aonore, ei Maestri Cantori. Erano essi poeti ambulanti, che si presentavano alle corti de' grandi e ne' più popolosi mercati, gli uni a cantare le dolcezze d'amoro e le bellezze del gentil sesso, gli altri a celebrare le cavalleresche imprese dei prodi e le vittorie dei principi. E gli uni e gli altri si cimentavano parimenti a rispondere in versi ad ogni sorta di quesiti, come usano tuttora i nostri improvvi

<sup>(</sup>a) Pananti, il Poeta da teatro, nota 35 al canto ultimo.

satori. La poesia riguardavasi anche in Germania come la robilissima delle arti belle, ond'è che accetto e caro ne era il cantore. I sommi filologi Goldast, Morhoff e Bothmer ci fanno conoscere l'eccellezza, cui taluni salirono. Tra essi altri non trovo, che a buon diritto abbia a notarsi tra quei poeti, ch' io vo rintracciando, che quell' Enrico di OFTERDISGEN , addetto alla corte di Leopoldo VII d'Austria, il quale, datosi a correre l'Allemagna ed a sfidare gli altri poeti, uscì vittorioso da una di cotai lote, e appena che fu coronato (perocchè siffatte vittorie, a quanto pare, ottenevano il premio di una corona) riconciliossi con gli avversarii, a cagion de' quali avea corso gravi pericoli. Veggasi in tal proposito il capitolo secondo del giudizioso Prospetto generale della Letteratura Tedesca del chiaro sig. prof. Angelo Ridolfi, stampato nel 1818, e veggansi i dotti articoli sulla medesina letteratura che l'infaticabile sig. Cesare Cantù ha inserito ne' fascicoli del Ricoglitore italiano e straniero di Milano dal settembre al dicembre dell'anno 1836. L'epoca de' Minnesingheri e de' Mastrisingheri durò circa tre secoli. L'imperatore Ottone II accordò loro nobilissime distinzioni e prerogative, che Massimiliano I ampliò con la sna constituzione de honore et privilegiis poetarum, come vedremo. Ma ai tempi di Massimiliano l'Allemagna vantava di già l' Opitz, l' Hutten , il Celtes ed altri, che noi troveremo più innanzi, e la poesia allemanna prendea quel vigore e quel brio, che tanto poi la distinse.

Mentre la Norvegia e la Scozia andavano giustamente superbe de' Scaldi e de' Bardi loro , e la Germania de' suoi Minnesingheri , la Provenza e la Spagua acquistavano lustro e fama pei loro Trovatori. Appartiene alla storia della poesia il rappresentare quanto fecero e quanto valiero e gli uni e gli altri. lo non ho fatto che ramnentarli, sì per manifestare in quanto onore presso tutte le nazioni d' Europa, anche ne' secoli di confusione e di barbarie, si tenessero i poeti, e sì per indicare que' pochi tra essi, che spettano al numero de' coronati, o vogliam dire de' laureati. Uno solo di essi, anche fra i Trovatori, che molti pur furono, mi è permesso di citare, ed è Ugo di Perna. Giovanni Nostradamo, che scrisse le Vite de' Poeti provenzali, lo dice nativo di Monstiers, piccola città di Provenza; ma l'Alunno, ed altri italiani, e ultimamente il P. Spotorno , affermano essere egli nato in un castello del Genovesato, e tra i genovesi poeti lo pongono. Checchè sia di ciò, Uco Di Penna è il solo fra i Trovatori che sappiamo avere ottenuto l'onore della corona poetica; e questa gli venne concessa dalla regina Beatrice moglie di Carlo I re di Sicilia, come raccontano i succitati scrittori. Ugo fu autor di un poema Contra les enianayras d'amour (Contra gli inganni d'amore), che la regina giudicò superiore alle altre pocsie, di che abbondava il suo secolo e il suo prese. Uco mori poco dopo l' anno 1280. Il Crescimbeni rammentandolo ne' suoi Commentarii lo dice egli pure italiano, cioè genovese, e cita in prova i codici della Vaticana, che contengono le poesie di lui, come appare dalle annotazioni sottoposte all' analogo articolo di *Nostradamo*, nella diligente versione che di questo scrittore pubblicò a Roma nell'anno 1722 (a).

Prima di chiudere questo articolo è necessario che due altre avvertenze si aggiungano essensialmente inerenti al nostro oggetto, cioè: 1. 'Che nei tre secoli successivi al decimo dell' Era volgare venne introdotto presso le Università, che andarono di mano in mano stabilendosi nelle province d' Europa, e segustamente in Italia, l' uso di adatorare in gramatica, e che questa laurea dottorale di gramatica, e che questa laurea dottorale diveniva anche poetica ne'casi che indicherò più inoanzi, parlando di Niccolò Giunta. a. 'Che indipendentemente dai privilegie faccolà de' Scaldi, de' Bardi, de' Minnesingheri, de' Trovatori e delle Università, si ha altri poeti solennemente laureati presso diverse nazioni.

Per attenerci all'ordine cronologico delle presenti Memorie, li anderemo a conoscere immediatamente.

(a) Per conoccer quanto i Trovatori contribuissero alle podizioni olire mare pel conquisto di Terra Santa, non si ha che a scorrere la storia che di essi ci fu trasmessa da Millot. Un d'essi, cioà Ansebno Faidit, vi i stro in persona. Il prestigio della poesia e del canto, l'eccitamento alla gloria, la promessa degli onori risrchai ai vittoriosi, diremero stimoli posentissimi ad anime naturalmente feride e marziali, e ognun sa che e consegnioni l'intento. Aache la Crociata contro gli Albigesi, che Folchetto di Marsiglia, i nisioge fra i Trovatori, si visamente concitò dalla possente arte di lui fu in gran parte mandata ad effetto.

### PARTE SECONDA

#### CAPITOLO PRIMO.

Poeti Laureati ne' secoli XIII e XIV.

## DIVINI FRATE PACIFICO. ANNO 1220.

Le contraddizioni alle quali mi avvenni appena di questo poeta italiano Laureato trovai la prima notizia nel Ragionamento, che il P. Affò ha posto in via di Proemio alla prima edizione del suo Dizionario poetico, e il rifiuto che di questa medesima notizia pubblicò poscia lo stesso Affò nel Prologuio ai Cantici volgari di san Francesco d'Assisi (pag. 53), mi hanno per lungo tempo lasciato in tale incertezza da non sapermene liberare. Nè il Ouadrio, il Crescinbeni, il Wadingo, il Tiraboschi, nè lo stesso san Bonaventura (che nel cap. IV , num. 50 della sua Vita di san Francesco la cononazione di Pacifico ammette senza esitazione) bastavano a persuadermene, dopo che un uomo di tanto giudizio e studio, quanto ne mostrò sempre l'Affò, erasene ritrattato. Ma una Appendice alla Vita del beato Pacifico Divini da Sanseverino composta dal P. Lettore Gian Alfonso da Mendrisio, e stampata a Lugano per gli Agnelli nel 1786,

ed un articolo delle Memorie intorno i Letterati e gli Artisti della città di Ascoli nel Piceno, pubblicate con savia critica da Giacinto Cantalamessa Carboni e impresse in Ascoli nel 1830, giunsero a convincermi non potersi metter più dubbio sulla coronazione di cui si tratta. Imperocchè il P. Gian Alfonso riporta un monumento a ciò relativo nella vita di s. Francesco, scritta nel 1244 da Fr. Tomaso da Celano, del quale sta il codice autografo nell'Archivio dei Conventuali di Assisi, e ne trascrive il seguente passo: Erat in Marchia Anconitana saecolaris quidam sui oblitus et dei nescius, qui se totum prostituerat vanitati. Vocabatur nomen, ejus REX VERSUUM, co quod Princeps foret lasciva cantantium, et inventor saecularium cantionum. Ut paucis dicam, usque adeo gloria mundi extulerat hominem, quod ab IMPERATORE FUERAT POMPOSISSIME cononatus. Cita quindi il già avvertito cenno di s. Bonaventura, notandone l'autorità, ed osservando ch' ei venne di Francia sino ad Assisi per essere dai superstiti discepoli di s. Francesco esattamente informato d'ogni particolarità. Produce poi la testimonianza di una inedita Cronaca scritta in caratteri gotici ed in colouna, esistente nel medesimo Archivio e contenente le Memorie de' primi ventiquattro generali dell'ordine Francescano, nella quale si leggono (fol. 2, col. 8) le seguenti parole: Intravit in Ordinem frater PACIFICUS REX VER-SUUM ab Imperatore cononatus. Nomina in appresso que' primi, che di siffatta coronazione tennero memoria, e segnatamente l'Arturo che nel Martirologio Francescano parlando di Pacifico sotto il giorno 10 di luglio lasciò scritto: Hic Dei servus Picens erat, primo poeta sui aevi celebris, Rex vensura appellatus, atque a Federico II Lubera do natus. Scioglie finalmente i dubbi, che su questo punto di storia producono diversi autori, o inesatti nelle date, o non abbastanza muniti delle debite prove.

Il Carboni poi con lodevolissima diligenza e criterio raccoglie e connette ogni cosa, e finisce per togliere ogni avanzo di dubbio alla più severa e incontentabile critica.

Dalle testimoniante del dott. Giovanni Panelli citationi da lui riportate, il giudizioso Carboni deduce non solo che Pacarsco nativo fosse di Ascoli, e non di Sanseverino, como da molti venne asserito, ma eziandio si chiamasse (prima di esser frate) Gugliemo di Licciano; (è Lisciano un villaggio vicinisimo ad Ascoli), e che passo al servigio di Arrigo VI imperador di Germania e re di Sicilia, del quale festeggiò l'ingresso in Ascoli con versi Italiani. Niccolò Marcacci dal Panelli citato ha conservato un frammento di cotesti versi, che stimo io pure di qui trascrivere, essendo essi uno de' primi tentativi della nostra lingua.

In laude de Augusto Sennor Henrico Sexto Rege de Romane, filio de Domene... Friderico Imperatore, qui sta in ista civitate de Esculo con multo suo placere et con multa gloria et triunpho de Civitate. Tu es illo valente Imperatore Qui porte ad Esculan gloria et triunpho, Renove Tu, Sennor, illu splendore Qui come tanti Sole... Multi Rege in ista a nui venenti Civitate... prima de Piceno, eco.

I quali versi (dice il Marcucci) vennero recitati dal nostro Vuillielmo, poi Pactrico voeta. Guglielmo seguitò la corte imperiale a Messina, come appare da un diploma della vedova imperatrice Costanza dell'anno i 198, ivi citato. È dunque naturale che là fosse conosciuto da Federico II, che ne secondasse il genio poetico eletterario, e che ne venisse poscia come principe de' poeti del suo tempo, ornato della corona poetica circa l'anno 1220, come dai più si pretende, cioè poco prima che incontratosi con san Francesco ne divenisse partigiano e seguace e propagator selantissimo. Dove siffatta incoronazione seguisse è affatto incerto, ma vuolsi credere che avvenisse nella Corte medesima di quonarca l'anno 1220, secondo il Tiraboschi.

Nessuna cosa, traone il surriferito frammento, ci è rimasta di frate Pacurco. Il Quadrio racconta ch' ei pose anche in musica un Inno o cantico composto da s. Francesco, e il dottissimo Ginguene lo registra come poeta, musico, e santo; ma non se ne sa altro. Chi sa che alcuno de' cantici attribuiti a san Francesco non sia opera sua?

Che fosse della famiglia Divini parecchi scrittori asseriscono, tra' i quali però non trovasi il più moderno, cioè il citato Cantalamessa Carboni, ameno che non vogliasi credere che la famiglia signora di Lisciano non venisse così cognominata, ciò che egli non dice. Ben sappiamo da lui che il buon Pacirco cessò di vivere l'anno 1232.

## BUONCOMPAGNO, FIORENTINO. ANN. 1230 CIRCA.

Nessuno meglio del Tiraboschi ha saputo raccoglicre e riferire la storia di questo illustre gramatico. Ad essa pertanto, che leggesi nel libro terzo della insigne sua opera, giova di riportarci. A noi basti il sapere che Buoncompagno era professore di amene lettere all'Università di Bologna nell'anno 1235. Quanto alla coronazione, essa non venne accordata come a poeta, ma come a dotto. Di che vedemmo e vedremo altri esempj. Ma ciò, di cui questo solo esempio conosco, si è che non egli fu il coronato, ma bensì il suo libro, che ha per titolo: Litterarum Scolasticarum, ovvero Ars dictaminis, o Summa dictaminis, o altrimenti, secondo i diversi codici che lo contengono, giacchè non fu mai stampata, e che in sostanza tratta dell'arte Rettorica ed Oratoria. Egli stesso, il Buoncompagno, nel fine di cotesto libro ne lasciò memoria con le parole seguenti: Recitatus equidem fuit hic liber, approbatus, et coronatus fuit Lauro Bononiae apud S. Joh. in Monte, in loco qui dicitur Paradisus, anno domini MCCXV septimo Kal. April. coram universitate Professornm juris Canonici et Civilis, et aliorum

Doctorum Scolarium multitudine numerosa. Pare che divenuto vecchio sia andato a finire i suoi giorni a Firenze. Ora se il libro di uno scrittore fu corono, perchè non porremo fra i coronati anche l'Antore?

## ADENEZIO SORNOMATO IL RE. ANNO 1280 CIRCA.

Un articolo di Pujoulx inserito nella Biografia Universale antica e Moderna mi ha fatto conoscere questo Poeta fiammingo, cui pare che venisse accordato il soprannome di Rè a cagione di varie corone poetiche che gli vennero accordate da Enrico III duca di Fiandra e del Brabante, che regnava nel secolo XIII. Era Adenez, o Adenezio poeta di quel sovrano, e parecchi poemi romanzeschi compose, de'quali in esso articolo si dà la nota, e due soli de' quali, cioè Oggero il Danese, che è il più lodato, e il Cleomade, tradotti in prosa francese, andarono alle stampe sulla fine del XV secolo. Tuttavia mi avvenni a trovarlo citato anche dall'illustre Ginguené, che lo dice fiorito dal 1270 al 1285 ai tempi di Filippo l'ardito, e sulla fede degli autori Maurini della Storia letteraria di Francia lo chiama autore (oltre i romanzi poetici precitati) di due altri, cioè Rinaldo di Montalbano, e Margutte di Agramonte.

## ROBERTO BASTON.

Anno 1300 circa.

Roberto Baston nato sul finire del decimoterzo secolo nella contea Eboracense presso Notingam da illustre famiglia, venne laureato Retore e Poeta dalla Università di Oxford, Fattosi Carmelitano, ed essendo priore del suo convento, il Re Edoardo primo lo volle con se quando nel 1304 fece la guerra di Scozia, acciò ne avesse a scrivere la storia, siccome fece con un poema latino. Sgraziatamente il povero Baston cadde prigionero de'Scozzesi ed ebbe a soffrire barbari trattamenti da Roberto Brusio, che lo astrinse a comporre in senso contrario un altro poema sulle vittorie di Scozia. Così raccontano Ettore Boezio nel quattordicesimo libro Scotorum Historiae, Giovanni Majore nel quinto delle sue Croniche, e Gio. Bellenden, tutti citati da Gio. Baleo nella quarta Centuria. pag. 369 del suo diligente Catalogo degli scrittori Brittannici, da cui traggo queste notizie, e la seguente nota degli scritti del laureato Baston, cioè. 1 De Striveliniensi obsidione. 2. de altero Scotorum bello. 3. de Scotiae guerris variis. 4. de variis mundi statibus. 5. de sacerdotum luxuriis. 6. Contra artistas. 7. de divite et Lazaro. 8. Epistolae ad diversos. 9. Sermones synodales. 10. Poemata et hytmi. 11. Tragediae vulgares. 12. Et alia plura. Giovanni Pitseo nelle sue Relazioni Istoriche de rebus Anglicis a pag. 399, aggingne all'elenco delle opere di Baston anche alcune Commedie nella sua lingua

natia, gli applici in lode il bel verso d'Orazio Integer vitae sceleisque purus, e dice che mori verso l'anno 1310 a Notingam, regnando Edoardo II. Anche il P. Pietro Lucio ne parla con termini assai lodevoli a fogl. 73 tergo della sua Carmelitana Bibliotheca.

Il moderno jutor dell'articolo de' Poeti laureati della Gran Bettagna posto dalla Revue Britannique nel quadeno del mese d'agosto del 1835, ha del tutto ignosto il nome di Baston, probabilmente perchè nol conobbe nemmeno Tommaso Warton, che fe anch'egli uno dei poeti laureati inglesi, e che nella sua Storia della poesia cercò stabilire l'origine, gli obblighi e i diritti di cotesti poeti.

#### NICCOLO' GIUNTA.

## Anno 1304 CIRCA.

Nella anonina prefazione al dottiss. libro del professore D. Ferdinando Fossi di Firenze intitolato Congetture d'un Socio etrusco sopra una Carta papiracea dell'archivio diplomatico di Toscana, stampato a Firenze nel 1781 in 4, trovasi indicato il costanti uso delle università de' secoli bassi di addottorare in gramatica gli uomini capaci ad interpretare i Classici tanto oratori che poeti. « Se " poi (continua l'autore a pag. xxiv) l'addotto-

- " rato in gramatica era ancora in istato di com-
- porre elegantemente in poesia, ed esponeva

go

n di fatto al pubblico le sue composizioni, e quesete meritassero l'applauso, s'inconara allona
no una conosa di lauvo, e si detominava porta
"Laurearo; la qual funzione o s'faceva solennemente in vita, o nell'occasione ei funerali. Del
primo grado fu maestro Niccob di Guvara di
"Boldrone dottor di gramatica, ee si trova nominato in una carta del 1304. DI secondo grado fu Coluccio Salutati rammentto come poera Liurearo in una carta del q settmbre 1824."

Ciò premesso, e riserrandomi a parlar poscia del Salutati, che dirò io di cotesto l'uvera di Boldoroe, del quale non mi fu possibile di rinvenire nè un verso nè una epistola, uè rovare che altri ne abbia parlato? Ma non puossi porre in dubbio la sua qualità di poeta laureato, rovacdosi indicata in un pubblico ed autentico ato, che sta depositato nel grande archivio diplomatico di Firenze. Forse egli era nipote di quel Giunta pisano, pittore, del quale il Tiraboschi citu un quadro già esistente nel gran tempio di Assisi, dinto nel 1236. Contentiamori per ora, come farema (dop) il Grusta del qui vegnente Osterdingen, 2 come ci avverrà del qui vegnente Osterdingen, 2 come ci avverrà di fare per alcun altro, di aveme conosciuto il nome.

#### DANTE ALIGHIER.

Anno 1307 circa.

Vera ingiustizia parrebbemi di commettere se io escludessi dal numero de' poeti Laureatti il più

gran poeta, che dall'epoca del risorgimento delle lettere fino ai di nostri, per comune testimonianza di tutti i critici di ogni colta nazione, sia stato al mondo, cioè Dante Alighieri. È ben vero che egli nol fu in veruna di quelle forme che prima e dopo vennero praticate in conferir questo onore; ma è del pari vero; 1, che venne invitato ad ottenerlo; 2, che volentieri l'avrebbe accettato; 3, che ne era egli degnissimo più che verun altro. Ammessi questi fondamenti, che io entro tosto a provare, credo potersene ammettere la conseguenza. Parlando di DANTE, cioè d'uomo di luminosissima fama già da quasi sette secoli, e del quale tante memorie biografiche e documentate con sommo criterio si posseggono, stimo inutil fatica di accennarne la vita, tranne al più l'epoca della sua nascita, che fu in Firenze nell' anno 1265, e della sua morte avvenuta in Ravenna nel settembre del 1321. Poche, ma gravi testimonianze, dalle quali risulti che DANTE venne invitato all' onor della laurea, credo che basteranno. Due segnatamente se ne presentano di due scrittori contemporanei a lui, cioè di Giovanni de Virgilio, e di Gio. Boccaccio. Nell' undecimo volume della bella raccolta intitolata Carminum illustrium Poetarum, ec. stampata a Firenze nel 1719, abbiamo un'egloga del de Virgilio a Dante diretta (del quale due altre egloghe latine dirette al de Virgilio suo amico stanno nel primo volume) con cui lo esorta recarsi a Bologna ad oggetto di prendervi la LAUREA. Questa citazione interamente ho io presa dal Tiraboschi, non essendo

presso di me la raccolta sovraccennata per poterne riferire le originali parole. Del Boccaccio all'incontro ecco il testo, resultante dal cap. VI del libro XV della sua Genealogia degli Dei, giusta la diligente version del Betussi, che mi trovo aver fra le mani. Dante « fu anco d'intorno la poesia » amaestratissimo, nè altro che l'esiglio gli tolse la " corona D'ALLORO. Perciocchè nell'animo suo avea " deliberato non LA VOLER PIGLIARE altrove, che " nella patria sua, il che non gli fu concesso. " Queste parole del Boccaccio servono parimenti di prova della disposizione, anzi pure del desiderio che DANTE nodriva di ottener la corona poetica: Siffatto desiderio, a mio senso, ha egli anche manifestato al principio della cantica del Paradiso, tanto pregando Apollo che gli conceda l'amato alloro, quanto esprimendosi co' seguenti versi:

O divina viriù, se tu mi presti
Tanto che l'ombra del beato regno
Segnata nel mio capo manifesti:
Fenir vedraini al tuo diletto legno (a),
E coronarmi allor di quelle foglie
Che la materia, e tu, mi farà degno.

Ciò pur conobbe quel gentilissimo ingegno di Giulio Perticari, si rapidamente tolto dall'invida morte alla patria, ai congiunti, alle lettere. Nel suo aureo Trattato dell'amor patrio di Dante rammenta questi ultimi canti del Paradiso, ne' quali

(a) Cioè alla pianta di alloro, in cui venne trasformata Danae, giusta la mitologia. manifesta l'esule poeta la speranza che alla finfine la fama del suo poema vincerebbe la crudeltà dei suoi nemici, « e che sllora sarebbe cosonaro poeta » sovra le fonti del sno bel S. Giovanni; accioc-» chè dove per lo battesimo aveva preso il primo nome, quivi per la coronazione prendesse il secondo

Se mai continga che il poema sagro Al quade ha posto mano ciedo e terra, S. che m' ha fatto per più anni maro, , Finca la crudeltà che fuor mi serra Del bello ovile, ov' io dormii agnello Nemico ai lupi che gli danno guerra; Con altra voce omai, con altro vello Ritornerò poeta, ed in sul fonte Del mio baltetimo vasuaval u, caretto.

Che Davra degnissimo fosse di essere incoronato poeta, io credo non possa da altri negarsi che da chi nol sappia nè leggere nè intendere. Ne fanno anche prova gli onori che gli si resero dopo morte, le medaglie che gli furono coniate, la ghir-læda d'alloro di cui Lorenzo de' Medici ne mecosoò il busto nella sua accademia, le iscrizioni di che venne onorato, le cattedre che si istituirono per illustrarlo, i mille commenti ed elogi che se ne fecero. Quand'egli ebbe cessato di vivere, racconta il Villani che fu seppellito a grande honore in habito di poeta.

## MUSSATO ALBERTINO.

Anno 1314.

Uno de' meglio estesi e circostanziati articoli usciti dalla felice penna del co. Giambattista Corniani, che me giovinetto animava agli studi, ne'quali sì chiaro nome aveva egli acquistato con le sue lodevoli scritture, e particolarmente co'suoi Secoli della Letteratura Italiana, è quello senza dubbio spettante ad Albertino Mussaro da Padova, che nel risorgimento delle lettere distintissimo posto occupò. Nato egli nel 1261 e morto nel 1330, stato giurista, uomo pubblico, soldato, istorico e poeta, e adoperato nel non breve corso della sua vita ad esercitare gli uffizii di alcuna di coteste onorevoli professioni, e sempre volenteroso di manifestar negli scritti il suo ingegno non meno che le sue opinioni, lasciò tal fama di se, che non è possibile parlar di cose tanto politiche quanto letterarie del suo tempo senza che il nome suo non abbiasi a rammentare, e sempre con lode. Ma nè delle sue vicende nè delle opere stimo io necessario discorrere, trattandosi d'uomo conosciutissimo; bensì delle poesie, come quelle che gli procurarono l'onor dell'ALLORO in tempi che appena se ne era richiamato l'antico uso. Non vuolsi però in questo luogo tacere che per una bolla di Clemente VI l'Università di Padova avea privilegio di conferire la laurea in tutte le scienze, meno la teologia, riserbata unicamente a quella di Parigi. Cosicche può benissimo credersi, che essa nel Mussato premiasse in tal modo più presto lo storico della comune patria, anzi che il poeta. Noi riporteremo a prova di ciò alcune coronazioni accordate per tutt' altri talenti che pci poetici. La corona d'alloro era a que' giorni stimata il più squisito premio, di cui potesse onorarsi qualsivoglia bell' ingegno; ed io mi ricordo aver letto nel Bandello, che Niccolò da Este marchese di Ferrara a quel pazzerone del Gonella suo familiare, che gli dava a intendere di essere versatissimo nell'astrologia, se tu mi cavrai detto 4 vero, rispose, io ti farò coronare astrologo laureao con bellissimi privilegi. (Bandello, nov. XXIII, parte IV).

Tornando ora alle poesie del Mussato, consistono queste in tre' canti epici, che formano il nono, il decimo e l' undecimo libro della sua storia De gestis Italicorum post Henricum Cæsarem, in Epistole, Sermoni, Elegie e Soliloqui sacri di vari metri, oltre nna Priapeia ed una Cunneja, che per le lascivie di che abbondano provano, come bene osserva il savio Corniani, l'inconseguenza della umana natura, mista per lo più di bene e di male. Scrisse anche due tragedie l' Achilleide e l' Ezze. lino . prendendo ad imitar Seneca , cioè facendo una cattiva copia sopra un originale cattivo, giusta la sentenza di Tiraboschi. Egli ottenne dalla università della sua patria il fregio della laurea poetica nell'anno 1314 per mano di Pagano della Torre, vescovo di Padova, e di Alberto duca di Sassonia, rettor del Ginnasio (1), a risarcimento dei danni da lui sofferti in nna popolare sommossa. Gl' invidiò quest' onore il già da me rammentato Giovanni de Virgilio, poeta egli pure non inelegante, ed amico non meno di Dante che del Mus-

<sup>(1)</sup> Journal Cronologique.

sato, col quale, in una egloga che gli dirige, amichevolmente si lagna nel verso

Frontis inornatae similem ne despice musam,

al quale verso l'autor medesimo sottopose questa noterella: scilicet mei Jounnis, qui nondum coronatus sum. Di cotesta eglora del de Virgilio parlano il Muccioli nel Catalogo della Biblioteca Malatestiana, a fog. 129, e il Mehus nella prefazione slla vita di Ambrogio Canaldolese.

Albertin Mussato visse settant' anni sulla terra, e viverà là memoria di lui sin che si onoreranno i fasti della letteratura.

### BONATINO.

### Anno 1320 circa.

Secco Polentone nel proemio alla sua storia di Albertino Mussato padovano, pubblicata dal Maratori nel volume decimo della insigne sua collezione degli Sterici Italiani, lasciò scritto che a quei tempi, cioè al principio del secolo XIV, habuit Padua civitas Lovatum, Bonatisum et Mussatum, qui delectarentum metris et amico versibus connotavent. L'egregio Tiraboschi cercò di far meglio conoscere i primi due qui nominati, giacchè del Mussato infinite testimonianze si avevano. Ecco ciò chie dice di Bonatisto. « Più incerto ancora e più oscuro è ciò che appartiene al secondo dei tre mentovati poeti, cioè a Bonatiso, di cui niuno degli scrittori padovani ci ha lasciata memoria alcuna. Ma io

credo ch'ei sia quel desso, di cui parla il Petrarca ne' suoi versi latini dicendo:

Secula Pergameum viderunt nostra Poetan , Cui rigidos strinxit LAURUS Paduana capillos, Nomine reque BOSUS. "

( Carm. lib. 2, op. 11. )

« Ei parla qui di un poeta, di patria bergamasco, ma che viveva in Padova, ed ivi per la sua eccellenza nel poetare era stato coronato d'alloro, e di lui dice che di nome e di fatto era Buono. Non è egli evidente che questi appunto è il Bonatino contemporanco del Lovato e del Mussato? Il p. Calvi nomina (Scena letter. di scritt. Bergam. p. 92) un certo Buono da Castiglione, terra del bergamasco, e riferisce l'elogio che ne fa il Muzio, in cui accenna le lodi dategli dal Petrarca. E forse egli appellavasi Buono, e solo per vezzo diceasi Bona-TINO O Bonettino. Ma ella è essa ben singolare, che di un poeta giunto a sì gran sama nel verseggiare, che fosse riputato degno della corona d'alloro, non ci sia giunta nè veruna distinta notizia, nè un verso solo da cui raccogliere qual ne fosse il valore. " Fin qui il Tiraboschi, il quale non sece osservazione a ciò che lasciò scritto in questo proposito Fr. Celestino da Bergamo a foglio 540 della parte prima della Historia Quadripartita. Ma veggasi il seguente brano dell'articolo relativo a Bonatino o Bono, che io desumo dal primo tomo

degli Scrittori di Bergamo del p. Barnaba Vaerini, stampato nel 1788, ove notasi ciò che era sfuggito al Tiraboschi ed agli altri. Bosarrino nacque
in Castione (non Castiglione); terra del Comune
di Valle Seriana superiore. Fu cononaro rosta in
Padova. Senza l'elogio fattone dal Petrarca si ignorerebbe il suo merito si poetico come morale, giacchè nulla si è conservato di quanto egli può avere
scritto, nè mi è pur nota l'epoca della sua morte. Achilla Musio ue ha fatto un elogio, il Calvi e
il Mazzucchelli ne hanno presto fatti più brevissimi cenni; che articoli proporzionati al suo merito.

## CONVENNOLE o CONVENEVOLE

DA PRATO.

Anni 1336 circa.

Filippo Villani nella Vita ch'egli scrisse del Petrarca ci fa sapere che questo Convennole tenne pubblica scuola in Avignone, allora sede dei sommi Pontefici, e che ivi ebbe tra' scolari il Petrarca; c dalle Lettere senili del Petrarca varie notizie ne riceviamo, tra le quali quelle della laurea poetica. Siccome però il Tiraboschi ha egli pure citato coteste valevoli testimonianze, ed aggiunta la notisia di un poema, che egli ha ragiom di credere opera di Convennola, così da lui trascriverò gran parte dell'articolo che lo concerne, incominciando dalla seguente lettera del Petrarca (la prima del lib. XV delle Senili) da lui medesimo tra del lib. XV delle Senili) da lui medesimo tra

dotta. a lo ebbi, dic'egli, quasi fin dall' infanzia un maestro che m' istruì ne' primi elementi, e poscia ancora nella gramatica e nella rettorica, perciocchè in amendue queste arti fu professore e maestro; e per ciò che appartiene alla teorica non ho mai conosciuto l'eguale; non così quanto alla pratica. a somiglianza delle cose, di cui dice Orazio che sa aguzzare il ferro ma non tagliare. Questi tenne la scuola, come diceasi, per sessant' anni; e in sì grande spazio di tempo è più facile pensar che spiegare quanti scolari egli avesse; tra' quali ebbe molti nomini illustri per nascita e per sapere, molti professori di legge e di teologia, e più abbati e più vescovi ancora, e finalmente un cardinale .... Or egli, cosa quasi incredibile a dirsi, fra tanti e sì grandi scolari niuno al par di me ebbe caro. Tutti il sapevano, e nol dissimulava egli stesso. Quindi il cardinale Giovanni Colonna di sempre chiara memoria, ogni qualvolta volca scherzare con lui (e spesso il faceva, piacendogli al sommo la conversazione di quel semplicissimo vecchiarello ed ottimo maestro), quando il vedeva venire, dimmi, diceagli, o buon maestro, o a' tanti scolari a te cari, merita egli qualche distinzione il nostro Francesco? Gli venivano allora le lagrime agli occhi, e andavasene tacendo, o, se potca parlare, giurava che niuno eragli mai stato sì caro. Mio padre, finchè visse, soccorse liberalmente questo buon uomo; perciocchè egli era allora ridotto a vecchiezza insieme e a povertà, due compagni troppo importuni. Poichè mio padre su morto, egli

pose in me ogni sua speranza; e io conoscendo quanto gli dovessi esser tenuto, il soccorreva in ogni possibil maniera; e quando mi mancava il denaro, ciò che spesso accadeva, gli otteneva soccorsi da' miei amici, or con fargli sicurtà, or con preghiere, e talvolta con deporre de' pegni. E quante volte egli ebbe da me a tal fine e libri ed altre cose ! cui poscia rendevami fedelmente. Ma alla fine la povertà lo rendette infedele. » Narra quindi (prosiegue il Tiraboschi) ... de' libri di Cicerone intorno alla Gloria, che chiestigli dal povero maestro, sotto pretesto di averne bisogno per certa sua opera, furono da lui impegnati, nè gli fu possibile di riaverli; e aggiugne che quegli (cioè il Conven-NOLE (tornò dopo in Italia, e che quando fu morto, i concittadini di lui gli scrissero perche ne onorasse co' suoi versi il sepolere. Il Petrarca, di ciò parlando, accenna che egli, o poco inuanzi alla morte, o forse dopo di essa, cra stato onorato della CORONA D'ALLORO: rogatus a civibus suis, qui ad sepulturam illum sero quidem LAUREATUM tulerant. Di questa incoronazione io non trovo alcun cenno negli spittori di que' tempi, ma nondimeno il testimonio del Petrarca basta a farcene certa fede. L' ab. Mehus (Vita Ambr. Camald., pag. 208, ec.) ragiona a lungo di un poema latino in diversi metri, che conservasi nella Magliabecchiana in Firenze, indirizmato al re Roberto, e scritto ai tempi di Benedetto XII, in cui si introduce l'Italia a pregare il re stesso a recarle soccorso nelle calamità da cui ritrovasi oppressa. L'autor non si nomina, ma si dice natio di Prato, professore e poeta; i quai titoli aggiunti alle circostanze del tempo, gli fanno congetturare, e parmi con assai probabile fondamento, che l'autor ne sia Conventevole. E veramente i saggi ch'egli ue reca ci mostrano un mediocre poeta, quale per testimonianza del Petrarca e del Villani era questo maestro. » A tutto ciò nulla posso io aggiungere, tranne la congettura che appunto dal re Roberto, del quale avrò a parlare nel seguente articolo, dove la coronazione del Petrarca registro, ed al quale il nostro poeta Pratese indirizzo gli accennati versi, ottenesse egli così segualato favore.

### PETRARCA FRANCESCO.

### Anno 1341.

Vi ha tal nome in ogni genere di Storie che tosto che uno lo acceuni non solo tutti il ricordano, ma conoscono, anche dal più al meno, la gloria che quel nome accompagna. Di questo numero è quel di Patranca, del principe della lirica italiana, di un de' padri dell'armoniosa nostra favella, dell'uomo che si vide onorato ed amato da tutti i principi del suo tempo. Non è quindi chi non sappia esser egli stato conosatro poeta nel Campidoglio il giorno di Pasqua dell'anno 1341 per mano del conte Orso dell'Agunillara senatore romano, a nome, come altri felsamente asserisce, ma benaì con assenso di Benedetto XII. Questa sfarzosa solennità è stata tante volte e da tanti autori descritta, che

non mi regge l'animo di venir ripetendo una storia notissima. Il Petranca medesimo più volte ne parla nelle sue Lettere, e Sennuccio del Bene, (se pur si chiamava Sennuccio) che ne fu testimonio, ne compose un opuscolo, stato poi messo in istampa tanto in parecchie antiche e moderne editioni delle Rime di si illustre poeta, quanto separatamente in Firenze nel 1577, in 4. Erano scorsi più secoli da che Roma vedevasi priva di si nobile spettacolo, che il vederlo rinovellato sulla testa di un italiano, il cui nome suonava onorato per l'intera Europa, divenne il più bello de' moderni suoi fasti.

Non veggo però come quel sommo filologo di Apostolo Zeno in una lettera al fratel suo, che sta nel tomo II della edizion prima delle dotte sue Lettere, dica (pag. 379 infine) queste precise parole: Il Petranca fu veramente il primo poeta laureato in Italia. Anche il Tiraboschi scrive in questo stesso proposito che « era già da più secoli cessato l'uso di ornare solennemente del poetico alloro nel Canipidoglio di Roma, que' tra' poeti che salissero a maggior fama, " e fin qui ha ragione; ma in seguito soggiunge che « dopo la decadenza dell' impero romano non troviam più memorie di tale onore conferito ad alcun poeta, " e ciò non è interamente vero per gli esempi da me riferiti da Aratore in qua. È ben vero che il Petrarca fu il primo de' moderni ad essere incoronato nel Campidoglio. Sono sì rari gli atti sino a noi pervenuti delle laures poetiche, che ben meritano di venire riprodotti Fra questi è la seguente singolar formola, spettante al Perranca: " Noi, conte e senatore, conte di Anguillara, a nome nostro e del nostro Collegio, dichiariamo grande poeta e storico Francesco Perranca, e per speciale indizio della sua qualità di poeta abbiamo con le nostre mani posta sulla sua fronte una conona d'allono, accordandogli, a tenore delle presenti e per autorità del re Roberto, del Senato e del Popolo di Roma, nell'arte della poesia non che nell'arte della istoria, e generalmente in tutto ciò che a coteste arti si appartiene, tanto nella santa città, quanto per tutt'altrove, libera e intera permissione di leggere, criticare ed interpretare tutti i libri antichi, farne di nuovi, e comporre poemi, che a Dio piacendo viveranno di secolo in secolo, »

Il frizzante Menkenio nella illustre sua diatriba De Charlatancria eruditorum non lasciò di pungere come ambinioso il nostro poeta per aver volnto non altrove che in Roma essere coronato, perchè ivi lo erano anche gli imperadori (pag. mihi 143).

### GIOVANNI BOCCACCIO.

### Anno 1345.

Che il nostro celchre Novellior Certaldese sia stato laureato poeta, confesso non ricordarmi averne avnto notisia da veruno de' suoi molti biografi; ma che io debba annoverarlo tra essi, oltre la proabilità che pnossi dedurre dall' aver egli composto tanti, e per lo più lodevoli versi, e dall' esempio del Mussato, del Convennole e del suo amico Petrarca, ne lascio garante l'editore del libro che presenta il seguente titolo: Mithica historia Joannis Bocatii poetae Laureati de Tito romano, Gisip. poque atheniensi, philosophiae tironibus ac commilitonibus, amicitiae vim elucidans, nuper per Philippum Beroaldum ex italico in latinum transversa. Nessuna nota tipografica accenna il luogo o l'anno della cdizione di questo raro libro, che è in forma di quarto, e che consiste in dieci fogli; ma il Freytag, the nell' Adparatus Litterarius (tom. II, pag. 887) ne dà il ragguaglio, assicura essere stato stampato in Lipsia ne' primi anni del secolo XVI-A lui dunque resti la responsabilità di cotesta coronazione, la quale, se a me pure vuolsi permettere un'opinione, può avergli accordata in Sicilia la regina Giovanna, che egli, come si crede, celebrò col nome di Fiammetta.

## MONTAGNA LEONARDO.

Anno 1354.

Tra le Lettere del dottissimo Apostolo Zeno, delle quali tengo la prima edizione, quella del tonio II, segnata col numero 201, contiene le seguenti notizie di questo poeta. « Leonano Morraca, veronese, poeta e letterato del XV secolo di qualche grido, è celebrato da molti scriitori. Il cardinal Jacopo degli Ammanati ne parla nelle sue Epistole a carte 235. Vedete il Tomasini nella Biblioth. Patavina mss., pag. 77, il Sommarica

nella Istoria Partenopea, Lorento Valla, Mut. in Pogg., tra le sue opere della edizione di Basilea a carte 345. Furgilio Zavarisi, veronese, in certi suoi versi latini, dove fa la narrazione di poeti ed oratori di Verona, impressi nel libro intitolato: Panihea actio ec., etampato in Verona per Antonio Cavalcabò e Giannantonio Novello nel 1484 in 4, così scrive del Morraons.

Inde Leonardus pedibus liberius heros Vix bene se credeus sequitur Montagna, novumque Cantat opus: claras mulieres vivere forma Quod fucit aeterna: ac coelum metitur et astra.

Questo poema del Montagna in lode delle donne illustri non so che mai sia stato stampato , nè se scritto in latino o in volgare, mentre verseggiò nell'una e nell'altra lingua. Che egli fosse POETA LAUREATO ricavasi anche dal titolo di un suo epigramma in morte di Domizio Calderino, che con qualche altro componimento e d'altri poeti sta in principio di un bel Codice cartaceo in quarto, contenente varie Orazioni, Epistole, ed altro del suddetto Calderini: il qual Codice si conserva in Verona, da me veduto presso il marchese Maffei. Ora nel suddetto epigramma del Montagna gli si dà l'aggiunta di POETA LAUREATO. Quando e da chi ricevette la lanrea, non lo so. Forse lo diranno il Corte o il Moscardo nelle loro Istorie di Verona... » E poco dopo: " Aggiungo a quanto dissi di sopra, che Ermolao Barbaro, il quale fu patriarca eletto di Aquileja, scrive due lettere a Lionardo Mon-TAGNA in data di Verona prid. kal. sept., e XVI kal. sext. 1484, che fan molto onore a lui e ai suoi versi (rythmos), che il Montagna gli avea mandati.»

Conviene dire che nè il Corte nè il Moscardo, nè altro storico veronese, abbia parlato del Mon-TAGNA, altrimenti li vedremmo citati dal diligente ab. Luigi Federici, che delle glorie letterarie di Verona è il più recente scrittore, e che per incidenza, ragionando del Panteo, ha dato qualche notizia anche del Montagna. Egli dice che fu segretario apostolico, indi passò ai servigi del duca Borso di Ferrara. Cita egli pure i versi dello Zavarisi su riferiti, ma con qualche varietà, e avverte che la poetica laurea gli venne conferita non guari dopo l' anno 1354, nel quale la ottenne Zanobi da Strata. Ma egli forse intendeva accennare l'epoca, non dello Zanobi, ma del Panteo, e in tal caso non vi ha contraddizione con le cose dette dallo Zeno.

Mi fa però maraviglia che sieno sfuggite al Federici le notisie che del Monrana potea raccogliore dal signor Agostini, il qual tre volte ne ha parlato nel primo volume della sua Istoria degli scritori veneziani. La prima volta, nel discorrere di Lorenzo Zana patriarea d'Antiochia, e governatore
della Marca Anconitana, che dilettavasi di astrologia, racconta (a pag. 188) « come addottò nella
sua giovanezza Lionardo Monrausa nobile veronese, di cui abbiamo in un Codice Saibante il seguente trattato: Ereviarium de vaticiniis, » citato
pur da Maffei. La seconda volta, cioè a pag. 204,

narra egli che " Lionardo Montagna veronese, segretario apostolico, conte palatino, e POETA LAU-REATO, indirizzò a Lorenzo Zane alcuni suoi componimenti, divisi in due libri, che hanno per titolo: Carmina, Epistolae et Epigrammata, li quali si custodiscono in un bellissimo Codice pecorino, segnato fra i molti della Biblioteca Soranzo in Venezia al num. 266, in 4. " La terza volta finalmente, nell'articolo spettante ad Ermolao Barbaro dice (a pag. 255) che il Montagna suo compadre, gli trasmise la propria vita in terze rime italiane, cui piacque dare il seguente titolo: Acta per Leonardum Montagnam veronensem apostolicum secretarium, che tuttavia si conserva nella Biblioteca de' padri Romitani di Padova con questo incominciamento:

Tutto il mondo non ha più sciocco ingegno. »

Ecco adunque diverse opere del nostro Montaena, di cui per altro ignorasi quale gli meritasse la corona poetica, come si ignora da chi l'ottenesse.

### DA STRADA ZANOBI.

### Anno 1355.

Primo maestro di Giovanni Boccaccio in Firenze In Giovanni Mazzuoli del luggo di Strada, celebre gramatico, e padre del più celebre Zanon sa Strada, poeta latino, che ottenne immeritamente la roettoca Lucusa. Così si esprime il co. Cormiani nell'atticolo del Boccaccio. Per non affati-

care nè i lettori nè me citando i molti scrittori che di questo LAUREATO parlarono, mi appiglierò all'ultimo di essi, cioè al chiarissimo Ginguene che con tanta dottrina seppe, dopo uno Zeno ed un Tiraboschi, principalissimi tra i nostri biografi, illustrare la storia letteraria d'Italia. Ecco pertanto ciò ch'egli ne dice. Zanoni abbracciò da principio la professione del padre (pubblico maestro di scuola), ma al tempo stesso coltivò la poesia. Il Petrarca lo conosceva, lo amava, aveva in pregio la sua dottrina, e fu la cagion prima de' suoi onori, raccomandandolo a Niccola Acciajuoli gran siniscalco di Sicilia, in cui destò desiderio di averlo in sua corte. Recovvisi Zanosi, abbandonando la sua scuola di gramatica e di rettorica in Firenze, che gli procacciava uno scarso provento. Venne egli onorevolmente accolto dal gran siniscalco, e fatto segretario del re, e in breve tempo entrò per modo nella grazia ed amicizia di lui, che di niuna cosa sentiva l'Acciajuoli maggior diletto quanto della sua conversazione e della sua coltura. Nel maggio dell' anno 1355 recandosi egli a Pisa presso l'imperatore Carlo IV seco volle Zanosi, pel quale ottenne dal monarca la corona d'alloro, e gli onori del trionfo. Il Camurrini però, nel V volume delle Famiglie toscane ed Umbre racconta essere ciò avvenuto nel 1354. Matteo Villani nel V libro della sua storia rammenta cotesta cerimonia, nella quale ZANOBI con la corona sul capo fu condotto per le strade di Pisa, accompagnato dai baroni dell'imperatore. Questa coronazione destò gran sorpresa in Italia, dove la fama di Zanoni non era gran fatto estesa (a). Gli amici di Petrarca maravigliarono in vedere che il gran siniscalco, suo intimo amico, si fosse adoperato con tanto calore per quasi avvilire l'onore già da lui ricevuto, procurandolo ad nno tanto ad esso inferiore: e il Petrarca medesimo si dolse di quella spezie di invilimento della corona poetica, e nel proemio di un suo opuscolo (Invectiva in medicum) non potè dissimulare il suo sdegno, osservando che un giudice ed un censore alemanno (intendendo accennar Carlo IV) avesse osato di dar giudizio degli ingegni italiani. Tuttatavia non cessò egli di amar Zanost, il quale non mancava di ingegno ed era dotato di bei costumi e di amabili e gentili maniere. Questo poeta fu innalzato col favore dell' Acciajuoli all' impiego di segretario apostolico di papa Innocenzo VI nel 1350, ma due o tre anni appena potè goderne, essendo rimasto vittima del contagio nel 1361 in età di 40 anni. Le sue opere rimasero presso la di lui fa-

(a) Come il secolo d'Omero e di Eziodo precede quello di Tulete e di Socrate, così i primi sforzi di quelli che richiamarono dalla morte alla vita le Lettere, furono rivolti alla Poesia. Se Pisa non ebbe i Dauti e i Petrarchi, ebbe però molti altri Poeti illastri, e gli onorava a segno, che sarà sempre memorabile ne' suoi Annali la solenne pompa, con coi Carlo IV dette la corona poetica a Zavosa Da Strada, chiamato in quella città dal Gambaccorti per insegnari pubblicamente la grammatica.

Così nell' Elogio di Pietro Gambacorti nel primo tomo delle Memorie istoriche di più uomini illustri Pisavi. Pisa 1790, in 4. miglia: altri dice che andarono smarrite; ne altro del suo è sino a noi pervenuto che il volgarizzamento del primi diciannove libri de' Morali di san Gregorio, che alcuni pur gli contrastano. Certo è però che il nome di Zasona rimase in molta estimazione nella sua patria, che Filippo Villani figliuol di Matteo lo ha annoverato nelle sue Vite degli illustri Fiorentini, e che vi fu stagione in eui si pensò di crigergli un onorevole monumento, che poi non ebbe effetto. Il vero cognome di Zasona ra de' Mazzuoli, come si è detto, ma essendo egli nato nella villa di Grada, lontana sei miglia da Firenze, venne, come generalmente si praticava al suo tempo, chiamato dal nome del luogo natio anti che dal agentilisio.

# LANDINI FRANCESCO. Anno 1364.

Per qual ragione questo fiorentino Laxonsi venisse anche chiamato il Gacta, come avvertono Jacopo Gaddi (a) e Apostolo Zeno (b), non è ancora ben chiaro. Ben so che lo chiamarono parimenti Francesco nacti Oncara, a cagione della sua eccellenza non solo in suonar gli organi, ma eziandio in ricomporli quand' erano sconnessi. La circostana più mirabile si è ch'egli era cieco sin da fanciullo. Filippo Villani ne ha scritto la vita fra quelle degli illustri fiorentini, e ciò solo è una

<sup>(</sup>a) De Scriptoribus, ecc., pag. 285.

<sup>(</sup>b) Lettere, T. I, pag. 339, prima ediz.

grande testimonianza del suo merito. Ei nacque da Jacopo dipintore nel secolo XIV, e quindi si trovò contemporaneo del Petrarca. Egli pur fu poeta, e si hanno suoi versi nella raccolta dell'Allacci, e in altri luoghi, che il Tiraboschi rammenta. Così cieco com'era fu nomo assai dotto. specialmente in fatto di musica, suonando egli persettamente più sorta di stromenti (oltre l'organo, nel quale non avea pari), e avendone inventato e fabbricato parecchi. A questa sua eccellenza musicale vuolsi dalla maggior parte degli scrittori ch'egli andasse debitore della corona d'alloro, che pubblicamente gli diede in Venezia nell'anno 1364 il re di Cipro Pietro I, come congetturano il dott. Lanzi e il citato Tiraboschi. Ma l'ab. Angiol M. Bandini nel suo Specimen Literaturac Florentinae (a), dice apertamente che venne coronato ob summam admirabilemque carmina extemplo fundendi facultatem. Egli pare che il buon cieco fosse anche improvvisatore; e ciò posto, vuolsi credere che più come tale ottenesse la laurea, che come musico. Ad ogni modo, essendo la musica una delle belle Arti sorelle, che facea parte, come vedemmo, ne'gareggiamenti degli antichi, se il Lan-DINI Ottenne per essa l'onor della Laurea, io dovea pure fra i poeti laureati notarlo, massimamente essendo anche stato poeta. Del resto, il Tiraboschi non sa intendere come il Petrarca, che nelle sue Senili ampiamente descrive le feste celebrate

<sup>(</sup>a) T. I, pag. 36.

in Venezia nel succitato anno i 364 per la vittoria ottenuta sui ribelli di Candia, alle quali egli si trovò presente, non abbia fatto parola nè del medesimo re, nè del Laureato. Questa osservazione mi induce quasi ad ammettere l'avviso di Orazio Arrighi-Landini (discendente da Farresco), il quale nella nota 6 al primo libro del suo poema initiolato Il tempio della Filosofia (a) dice avvenuta l'incoronazione di questo suo antenato nell'anno 136a (non 1364) per mano del doge Lorenso Gelsi, unitamente al re di Cipro; la qual circostanza giustifica il silenzio del Petrarca avvertito dal Traboschi.

## GIOVANNI GOVERO (GOWER). Anno 1300.

Nasceva Giovanni Goveno nel castello di Sittenham, posto nelle parti settentrionali dell'Inghilterra, da famiglia spettante all'ordine equestre, della quale illustrava egli la nobiltà per acuto ingegno, per felice memoria, per fermo giudizio, per civili costumi, e per tutte quelle doi naturali di corpo e di spirito di che era ornato, e che diligentemente solea coltivare; cosicchè puossi affermare che la natura gli fu per tanti doni madre benevola,

Nec minus ingenuas didicisse fulcliter artes.

<sup>(</sup>a) Stampato in Venezia da Marco Carioni nel 1757, in 8.

Trascorsi i primi rudimenti letterarj, studiò particolarmente le costituzioni municipali della sua patria; ma trasportato dalla amenità della poesia e dalla eleganza dell' arte oratoria, si ricondusse ben presto in grembo alle Muse, le quali dipoi fino al termine de' suoi giorni accuratamente onorò, sì e per modo che non solo venne fatto cavaliere aurato, ma eziandio Poeta laureato. Non saprei dire però se fortunatamente o sgraziatamente per lui, disperando per avventura di conseguire nell' uso della lingua latina l'eleganza degli antichi poeti, dièssi da prima a imparar la francese, poscia interamente si dedicò alla coltura della sua lingua natia. Egli di fatto, e il suo celebre amico Galfredo Chamero, furono, se non assolutamente i primi, certamente de' primi che si misero a scrivere con pulita ed ornata eloquenza la inglese favella, tanto in verso come poeti, quanto in prosa come oratori ed istorici. Goveno però scrisse anche lodevolmente più cose in lingua francese, alcnne, e non senza eleganza, latine, e parecchie elegantissimamente inglesi. Di che fanno fede le seguenti sue opere. In lingua latina. 1. Chronicon Richardi secondi , libri tres. 2. Chronicon tripartitum , libri tres. 3. De Rege Henrico quarto , liber. 4. Ad regem Henricum quartum, liber. 5. Ad regem Henricum quartum, De laude pacis, liber. 6. De compunctione cordis, liber. 7. De peste vitiorum, liber. 8. De regimine Principum, liber. 9. De conjugii dignitate, liber. 10. Scrutinium lucis, liber. In lingua francese, 11. Specchio di meditazioni,

libri dieci. În lingua inglese. 12. Confessione di un amante, în versi, libri otto. 13. Della varietă în amore, libro. 14. Un libro di Epigrammi. 15. Un libro di Possie diverse; oltre più altri opuscoli, scritti în alcuna di queste tre lingue, i quali si trovano spassi per le biblioteche, e massimamente în quella di Oxford. Giunto all'età senile, e fatto ricco, morì a Londra, e venne splendidamente sepolto l'auno 1402, nella chiesa di s. Maria de Overes lungo il Tamigi, dove gli fu eretta una statua coi doppi ornamenti del collar d'oro, come soldato e cavaliere, e della corona d'edera intrecciata di rose come poeta laureato.

Tutto questo racconto ho io tratto dall'articolo che in onor di Govzao ha introdotto Gio. Pitseo nella sus ampis relazione de Rebus Anglicis; il quale anche in un articolo antecedente, consecrato alla memoria del dottissimo Chaucero, più altre lodi ne avea già scritto. Anche il Baleo ne ha trasmesso un sufficiente elogio, nulla però dicendo della corona poetica. La quale puosso credere accordatagli da Enrico IV salito al trono nel 1399, cui Govzao diresse le opere indicate al principio del riferito eleno.

# FAZIO DEGLI UBERTI. Anno 1400.

Da illustre famiglia di Firenze, costretta dalle cittadine discordie rifugirsi in Venezia, qui nacque verso il 1360 Fazio, ossia Bonifazio Uberti, che dapprima acquistò nome per alcune sue Frouole in versi italiani (una delle quali trovasi nella Laurensiana, banco 42, num. 28), indi in altissima fama sali, non tanto pei lunghi suoi viaggi, quanto pel poema, con che li descrisse alla foggia di Dante , cui chiamò Dittamondo. Che egli perciò venisse cononato poeta, non puossi a mio parere, mettere in dubbio, perchè lo dicono Leandro Alberti nella Descrizione d'Italia (pag. 47), il Poccianti nel Catalogo de' Scrittori Fiorentini (p. 55). e l'Allacci nella prefazione alla sua raccolta dei Poeti antichi. Ma che il fosse per decreto pubblico della ciuà di Firenze, come da quest' ultimo si asserisce, ne il Gaddi, ne il Mazzucchelli, ne il Tiraboschi voglion concedere, sul fondamento che appartenendo egli ad una famiglia condannata all'esilio dalla Fazion dominante, non poteva ottenerne tal distinzione. Ma questa difficoltà parmi di non difficile soluzione, ove si osservi quanto segne. I. Non Fazio, ma Lapo suo avo, e quindi Taddeo padre di Fazio, furono gli esiliati, comecche ogni lor discendente ne fosse compreso. 2. Lo sdegno politico di un popolo difficilmente dura al di la di mezzo secolo, com'era il caso di Fazio. 3. Gli uomini di gran merito e di straordinaria rinomanza ottengono sempre indulgenza e riguardi, anche dai nemici, massimamente ove non abbiano essi cagionata la nimicizia. 4. Fazio, gran viaggiatore, gran poeta, ed uomo modestissimo, come lo qualifica Filippo Villani nella breve vita che ne scrisse, poteva benissimo da' suoi concittadini e

coetanei venire onorato, benchè assente, del titolo di Poeta coronato, senza perciò autorizzarlo a rientrare in patria. Diffatti egli morì vecchio e tranquillo in Verona. Notisi eziandio che il passo dell'Allacci non esprime che Fazio fosse coronato a Firenze, ma soltanto che il fu per decreto pubblico di Firenze. Perchè non crederemo noi che la nodestà suprema di Firenze in que' tempi (emanato questo decreto in onore di un celebre suo concittadino), non ne trasmettesse per mezzo dei suoi agenti una autentica dichiarazione a lui medesimo, ovunque egli fosse? E come altronde supporre che l'Alberti, il Poccianti e l'Allacci accordino un titolo per que' tempi molto onorevole, e raramente e a pochissimi concesso, se non ne avessero avuto certezza? Tutto ciò premesso, le difficoltà de' bibliografi soprallegati, non essendo a verun documento appoggiate, non mi sembrano ammissibili.

La edizione prima, rarissima e di alto prezzo, del Dittamondo è di Vicenza 1474 in fol. La più recente fatta eseguire dall' illustre conte Perticari, si presto rapito all' Italia e alle lettere, è la migliore. Un poeta inglese (Bartenio Holyday) lo tradusse in sua lingua e stampò ad Oxford nel 1661 in 8. (a).

<sup>(</sup>a) Benché forentino, e altra poesia non professasse che la tossana, pure anche nella provenzale componera assasia bene, e ne è prova quel tratto del Dittamondo in cui fa fu lingua provenzale patlar di Borgogna al son Romeo. Il qual tratto ha il Crescimbeni riprodutto con la sua versone in titaliano in fine alle Vite de Poeti provenzali, da lui tradotte, tra i quali ei volle annoverare auche l'Unanti (pag. 196 e 245).

### PARTE TERZA

#### CAPITOLO PRIMO.

Poeti Laureati del secolo decimoquinto.

SALUTATO Lino Coluccio Pierio.

Anno 1406.

Illustre letterato del decimoquarto secolo fu Niccola Salutato, che per vezzo di lingua Niccolino e quindi Lino , Nicoluccio e quindi Coluccio chiamossi, aggiungendosi il nome di Pierio da quel di Piero suo padre, latinizzato, giusta l'uso de'tempi-Ei nacque in Stignano, castello di Valdinievole nella Toscana, l'anno 1330. Fece i suoi primi studi a Bologna, dove era ito suo padre al servizio militare di Taddeo de'Pepoli che ne era signore. Quando e perchè, dopo la morte del padre, si trasferisse a Firenze, indi seguisse la Corte Romana, non è ben noto; è però certo che nel 1368 era segretario apostolico di Urbano V insieme a Francesco Bruno. Dopo la morte di questo Papa, egli si ritirò dalla corte, che risiedeva in Avignone, e rifuggissi a Lucca, dove fu cancelliere della Repubblica dalla metà dell' anno 1370 sino alla metà del successivo, e dove scrisse di sua mano il secondo libro delle Riformagioni, che tuttora vi si conserva. Verso quest'epoca prese in moglie una giovine di Pescia chiamata Piera, che fattolo padre di dieci figli, mort nel 1396. Nell'aprile del 1375 accettò l'impiego di cancelliere della Repubblica di Firenze da lui preferto a tutte le cariche ed onori che per la fama del suo sapere gli si offerivano d'ogni parte. Trenta e più anni il tenne onoratissimamente, come puossi dalle sue lettere rilevare. Quanto poi coltivasse i buoni studi, e quanto credito avesse per essi acquistato, infinite testimonianze si hanno, raccolte principalmente dal Mehns e dal Tiraboschi; e cotesto amor dello studio ch'egli aveva ad altri comunicava. Lionardo Bruni, del quale avremo occasion di parlare, a Coluccio attribuiva quanto egli era e sapeva. Co-Luccio fu creduto pareggiare anche nella Poesia i più eccellenti poeti dell' antichità, e quindi essere degno della corona d'alloro; la qual però, checchè ne fosse il motivo, non gli venne conferita che dopo morte. Sopra di che piacemi di qui ricopiare quel passo medesimo del monaco vallombrosano, e contemporaneo, Luca da Scarperia, che anche il Tiraboschi ha trovato spediente di esporre. Ed è il seguente : « A di quattro di maggio (dell'anno 1406) si morì Messer Coluccio Pieno cancelliere del Comune di Firenze, istato più di trenta anni. Fu costui buon uomo e fedele e leale al Comune, e pieno di molte virtudi. Fu costni uomo allegro e lieto e piacevole, e del suo ufficio molto grazioso, e molto era amato da chi praticava con lui. Costui su de' migliori dittatori di Pistole al mondo, perciocchè molti, quando ne potevano avere, ne toglicano copie; si piaceano a tutti gli intendenti, e nelle Corti dei Re e de'Signori del mondo e ancora de' Cherici era di lui in quest' arte maggiore fama che di alcuno altro uomo. Era costui ancora ammaestratissimo di scienza poetica, e dopo la sua morte si trovarono di lui più libri da lui fatti di quella scienza. Di che li Fiorentini conoscendolo per merito della sua virtù impetrarono dallo imperatore più anni innanzi , ed ebbonlo, di potere coronare in poeta d'alloro, e costni fu desso; perocchè quando egli fu morto, e fu nella cava, li signori Priori e il Confaloniere della Giustizia gli donarono una GHIRLANDA D'AL-10no, di che tutto il popolo ne fu lieto e contento, e tutti li cittadini lodarono questo dicendo, ch'egli il meritava. Poi comandarono i Signori a tutti i Cittadini, che da quell' ora innanzi il chiamassono messer Coluccio Poeta, e tutti li cittadini l'ubbidirono. Poi li Padri li fecero grande ornamento alla bara. E poi di molta cera alla chiesa, e fu seppellito in s. Maria del Fiore, ovvero s. Liparata che si chiami, ed ancora portò dinnanzi un grande Gonfalone dell'armi del Popolo, cioè la croce; ed ancora ordinarono li Signori, che una bellissima sepoltura di marmo gli fosse fatta dal Comune nella detta chiesa ».

La testimonianza di questo fatto scritta da un contemporaneo, che probabilmente ne fu testimo nio, parmi un documento più che soddisfacente per la dotta curiosità de', miei gentili Lettori, i quali, s'io non m'inganno, debbono aggradir di conoscere que' poeti, che sebbene non furono tunarati, mentre vissero, il furono appena morti. Ciò vedemmo di Dante, e ciò di più altri vedremo, tra i quali il nostro povero Tasso.

Courceo scrisse un poema De Fortuna et Fato, che gli cagionò qualche gusio presso i Frati inquisitori. Veggasi Giovanni Eggs nella sua Purpura docta, pag. 510. Il Baluzio ci ha conservato nelle sue Miscellanee due lettere di lui, una a Carlo VI di Francia, che fa un orribile ritratto de' Ghibellini, Yaltra al suo amico Francesco Bruno. (T. I e IV). Tutte le opere di Courecto vennero stampate a Venezia nel 1542, e sono rarissime.

### MALEGUZZI VALERI GABRIELLO. Anno 1418.

Nacque in Reggio. Fiorì alla metà del secolo decimoquinto. « Poeta ancor egli Lurello (ripeterò quanto ne dice il Guasco a pag. 14 della Storia letteraria di Reggio), che non solo stampò molte opere in materie fisiche, ma diede anche in luce un libro in versi intitolato La Pratica. Nella storia manoscritta dell'Azzari abbiamo alcuni eroici versi composti da esso in occasione della prima solenne entrata in Reggio di monsignore vescoro Pallavicino ». Cooì il Guasco, senza indicare che il Matecarza ottenesse la corona poetica. Vediamo ora ciò che ne dice il Tiraboschi nella Biblioteca Modenese (T. 3, p. 121). " Pietro de Melli nella sua Cronaca di Reggio, scritta verso la metà del secolo XVI, la quale è stata pubblicata dal C. Taccoli, così dice di GABRIELLO. Fiorì anche in essa (in Reggio) GABRIELLO MALEGUZZI riputato dottissimo, il quale scrisse nella Fisica assai cose. Compose eziandio un libro chiamato La Pratica inversi per quella età molto eleganti. Ma di queste opere non n' è rimasto nè frammento nè notizia alcuna più esatta. Solo l'Azzari nella sua storia MS. di Reggio ne ha inseriti alcuni versi latini da lui composti nell'ingresso del Vescovo di Reggio Battista Pallavicino l' anno 1445. Questo storico aggiugne che Carlo V re di Francia venuto nel 1418 in Italia alloggiò in Reggio presso di Gabriello, e forse su tal fondamento l'han detto Poeta laureato. Ma questo viaggio è certamente un sogno; nè alcuno scrittor di que' tempi fa menzione di tali onori avuti da Gabriello. Egli ebbe in sua moglie Taddea di Valerio Valeri parmigiana, per cui al cognome della famiglia si aggiunse quel di Valeri n. Così scrive il Tiraboschi, ossia il conte Crispi, come rilevasi dalle sigle apposte al riferito articolo. Ora se il Maleguzzi debba contarsi fra i Poeti LAUBEATI, come scrisse il Guasco, o escludersi come il Crispi, e per conseguenza il Tiraboschi, pretendono, lasciamo che i Reggiani decidano.

## DAVIDE SCOTO o Scozzese. Anno 1418.

La Bibliotheca mediue et infimae latinitatis dell'illustre bibliografo Gio. Alberto Fabricio offre il presente articolo, che io stimo meglio di qui rinetere, ridotto in lingua italiana, null' altro avendone io trovato in verun libro. " Davide Scoro reggeva la scuola di Virzburgo, quando Enrico V il fece suo cappellano. Fu poscia vescovo di Bangor nel principato di Galles, di che parla il Baleo XIV, 47, e Giorgio Mackenzio nel primo volume delle Vite de' Scrittori nativi di Scozia. Scrisse il Viaggio, ossia la Spedizione che l'imperadore Enrico V intraprese sopra Roma contro Pasquale II l'anno 1110 e seguente, ma, a giudizio di Guglielmo Malmesburiense (lib. V, pag. 166), scrisse più che non convenga allo storico in favore del re, e non una storia ma un Panegirico. Oltre quest' opera, la quale dicono esistere tuttora manoscritta nella Biblioteca Cesarea, il Makenzio a pag. 120, riferisce essere stato da cotesto Davide composto il Panegirico di Enrico V in versi eroici, e quindi l'autore essere stato nominato non solo istoriografo del regno, ma eziandio Poeta laureato. Ma Conrado di Lichtenau abbate Uspergense, a p. 254, attesta che in soli tre libri era diviso. Quanto poi alla Apologia a Cesare, ed ai libri de Magistratuum insignibus, e de Regno Scotorum, io credo che si asserisca sulla fede del Baleo ». Così Fabricio nel luogo indicato. A volere determinare l'epoca della laurea di Davion non si ha che a conoscere quella del regno del quinto Enrico d'Inghilterra. Principiando essa dall'anno 1412 e avendo durato dieci anni, puossi ritenere che la coronazione da esso accordata al suo storiografo e poeta sia avvenuta dopo le principali imprese guerresche da lui sostepute, cioè l'anno 1418 all'incirca.

#### FILETICO MARTINO.

ANNO 1420 CRCA.

Intorno a questo poeta, mensionato dal Girald col nome di Filezio, e qualificato come mediocre, si da lui come dal Cortesi nell'acuto dialogo de Hominibus doctis, non piacque al Tiraboschi tramandarci notizia veruna, benchè nella seconda edizione della sua Storia citasse a piè di pagina l'abate Marini che nella sua opera degli Archiatri Pontifici ne ha parlato con molta esattezza, e il padre Audifredi, che parimenti ne ha reso conto nel suo Catalogo delle edizioni romane quattrocentine. A questi adunque m'è forza ricorrere. Non altro io ne sapeva se non che fu POETA LAUREATO e cavalier palatino, e che gli venne coniata nel secolo XV una medaglia, nel cui rovescio è scritto in greco: opera del Lisippo moderno, che il celebre conte Cicognara, non sa giudicare chi esser possa (a). Di questa medaglia però non ebbero notizia ne l'Audifredi, ne il Marini. Riporta adun-

<sup>(</sup>a) Storia della Scultura, T. 2, pag. 398.

que l'Audifredi le due seguenti opere 1. Marrier PHILETHICI Expositiones Ciceronis Epistolarum . . . ad Joannem Columnam cardinalem, in 4 piccols senz' altra nota. Soggiugne il dotto bibliografo, che avendo il Filetico (che era professore nell' archiginuasio romano) spiegate al Colonna, giovinetto di 15 anni, varie epistole di Cicerone, ora le medesime spiegazioni gli dedica, ecc. In fine vi sono due Invettive dello stesso autore in corruptores latimitatis, ed un epigramma di Omero Podiano a lui diretto. Ma il Gesnero ha notato del Filerico non solo i Commentarii alle Epistole di Cicerone, ma anche al trattato de Senectute, e ne cita una edizione del 1401 in fol. 2. THEOCRITI Idviia VII. Latino heroico carmine reddita per PHILETICUM. In fine: Idem PHILETICUS ad Euchaerium Argirion inpressorem (sic), ed un epigramena di quattordici versi. Nel primo foglio è un carme del Falerico sulla vita di Teocrito, ed un altro al duca Federico d' Urbino. L'edizione è in picciolo quarto. 3. Isocrati de regno gubernando liber. MARTINO PRILETICO interprete. Argentorati. Quest' opera, citata dal Gesnero. rimase ignota ai filologi sovrallegati. Vediamo ora ciò che del Filerico ci racconta l'eruditissimo abate Marini a pag. 208, T. 2 della sovraccitata sua opera. Oltre le composizioni già indicate, ne accenna alcune inedite esistenti in diverse biblioteche, e dice di aver da esse rilevato che il Filerico ebbe tal nome da Filetino sua patria ; che fece i suoi studi in Italia ed in Grecia; che visse alle corti de' signori di Urbino e di Pesaro, e fu in

gran favore presso Antonio Colonna padre del cardinal Giovanni, prefetto di Roma, che gli facilitò di trovar posto nell'Accademia romana.

Un Luca Filetico è altresi menzionato nel poemetto de Poetis urbanis dell'Arsilli, ma nessuno ha siputo chiarir chi fosse, e poi va considerato come forente ai tempi di Leon X, e quindi nulla aver di comune col nostro laureato.

# ANTONIO DE' LOSCHI PARMIGIANO. ANNO 1438 CIRCA.

« Singolarissimo dottore in l'una e l'altra legge, et un tempo tesoriere di Giovangaleazzo de' Visconti primo duca di Milano; quale fatto dopo secretario di papa Martino quinto, et avendo scritto dottamente latino in versi iambici molti epigrammi .... fu della corona laureola in Roma coronato dal prefato Pontefice. » Queste precise parole sono tratte dall'inedito Compendio copiosissimo dell'origine, ec. della città di Parma, di De Erba, in quella ducal biblioteca esistente, e mi vennero gentilmente comunicate dal dottissimo e celebre Prefetto di essa il caval. Angelo Pezzana, che me in cento cortesi modi ha voluto incoraggiare nella compilazione della presente opera. Ne resti però la fede al De Erba, giacche ne il P. Affò ne' suoi Scrittori Parmigiani, nè lo stesso cav. Pezzana hanno trovato miglior fondamento per assicurare cotesta incoronazione poetica del Loschi.

## CAMBIATORE TOMASO. ANNO 1432.

Nacque in Reggio di Lombardia, e fiorì dal principio del secolo XV fin verso la metà. Alcuni suoi commentari sopra Aristatile gli procacciarono fama di filosofo; e un libro parte giuridico e parte morale, che stà inedito nella Estense, quella di giureconsulto; ma questa fama venne eclissata dalla maggior rinomanza che ottenne come poeta volgare, essendo egli stato il primo volgarizzatore italiano della Eneide di Virgilio, ch' egli tradusse in terza rima, cioè nel metro, che dietro l'esempio delle sublimi cantiche di Dante e de' nobilissimi trionfi del Petrarca, debb'egli aver giudicato il più conveniente all'altezza di quell' immortale suo testo. Un sì faticoso lavoro dedicò il Cambiatore ad un principe della Casa d' Este, ma non venne stampato che nell'anno 1532 da Gio. Paolo Vasio, il quale per averne in gran parte purgato e rimodernato lo stile, credette in appresso di appropriarsene il merito e di riprodurre come cosa sua la versione medesima, di che per altro il P. Paitoni nella Bibliot. di volgarizzatori ha tolto a difenderlo. Nella Storia letteraria... di Reggio pubblicata nel 1711 da Giovanni Guasco trovasi che il Cambiatore aggiunse anche alle Favole di Esopo un ingegnoso apologo in versi eroici, che incomincia: Ludentes pueri, ec. Sappiamo eziandio dal medesimo storico che venne cononaro poeta dall'imperador Sigismondo in Parma verso l'auno

1430. Quest' epoca è dallo L'eno e dal Tiraboschi fissata al 1432 il di 6 d'aprile. Il Crescimbeni nella storia della volgare poesia, il Beverini nel proemio alla sua traduzion dell'Eneide, il Tiraboschi si nella Storia della letteratura ital., e si nella Bibl. modenese, e più altri, rammentano con molto onore questo nostro poeta quattrocentista.

#### BECCADELLI ANTONIO.

#### Anno 1433.

Fu cognominato il Panormita per esser nato a Palermo nell'anno 1304, essendo però di origine bolognese, e perciò in Sicilia chiamato anche Bologna. La sua famiglia era nobile, agiata e possente. Per qual ragione si offerisse egli stesso al duca di Milano Filippo Maria, chiedendogli una cattedra all' università di Pavia , non saprei dire. È però certo che quel principe l'ebbe assai caro, che volle da esso in particolari lezioni apprendere l' Istoria, e che la chiesta cattedra gli concesse col vistoso stipendio (massimamente in que' tempi) di 800 zecchini. Nel luglio del 1432 era ancora a Milano; nell'ottobre del 1436 trovavasi a Napoli. Le ragioni di tal cambiamento non si conoscono, ma egli pare che l'amor della patria, e il favore del re Alfonso ve lo inducessero. Ivi fu egli compagno degli studi, commilitone, segretario ed ambasciadore a più potentati di esso re, che fu de' più magnanimi principi di quel secolo. Ebbe anche da lui pingui provvedimenti, ed una villa, cui diede egli il nome di Sisia; e quando gli presentò il libro De dictis et factis Alphonsi regis il regalò di mille scudi d'oro; il qual libro venne commentato ed accresciuto da Enea Silvio Piccolomini, che fu poi Papa Pio II, e 70ETA LAURENTO egli pure.

Le altre sue opere sono : Alphonsi regis triumphus, che Jacopo Spegelio pubblicò con sue note insieme all' opera summentovata; 2. De rebus gestis Ferdinandi regis. Fn questo nel 1458 il successore di Alfonso suo padre, e parimente favorevole al Panormita, che continuò ad essergli e segretario e consiglier intimo. Questa Vita del re Ferdinando rimase incompleta e inedita. 3. In coronatione Friderici III Imperatoris, oratio Romae habita, 1452, stampala più volte. 4. Ad Januenses contra Venetos in bellum Exhortatio; composta e recitata dall'autore, mentr'era ambasciadore di Alfonso a Genova e stampata la prima volta a Roma nel 1495 in fol. 5. Ad Alphonsum Siciliae regem oratio. 6. Oratio ad Caetanos de Pace. 7. Oratio ad Venetos de Pace. Le inseri Bartolomeo Facio nella sua storia del re Alfonso, impressa a Lione nel 1560. 8. Epistolarum libri V, Orationum II. Carmina praeterea quaedamquae ex multis ab eo scriptis adhuc colligi potuere. Venetiis, 1553, in 4. Altri Carmi non compresi in questo volume, ed altre Epistole, e un Commentarius in Plautum, ed altri opuscoli, tra' i quali l'osceno poemetto Hermafroditus, trovansi in volumi o stampati o inediti, che vengono citati dallo Zeno nel tomo primo delle Vossiane, alla diligenza ed erudizione del quale non puossi a meno di non conformarsi. Ma, rispetto allo scopo di queste nostre Ricerche è notabile ciò ch'egli racconta (sotto il numero 11) di un testo a penna cartaceo del secolo XV di Pietro Cennino posseduto dal dotto cav. Marmi di Firenze, nel quale, fra le altre cose, sta ciò che segue: Ant. PANBORMITAE, Poetae LAUREATI, Poema. tum et Prosarum liber incipit. Questo è il primo cenno della poetica laurea dal Beccapelli ottenuta. Il dottissimo Zeno aggiunge poco dopo più precise notizie. La corona poetica, dice egli, fu data al Pa-BORMITA dall' imperador Sigismondo nel 1433. Se ne ha la testimonianza, ivi citata, del Facio. L' abbate Tiraboschi vuole che gli venisse conferita un anno prima. Morì il Panormita vecchio di 77 anni in Napoli il giorno 6 di gennajo dell' anno 1471. La celebre adunanza letteraria, che poco dopo col nome di Accademia di Pontano alzò di sè tanta fama, lo riconobbe per suo fondatore. Il Poggio suo amico gli vendette un codice di Tito Livio per comperarsi una villa, ed egli vendette una villa per acquistarlo. Fu insomma uno de' più notabili e chiari letterati del suo tempo, che già nè scarsi nè di picciolo conto erano, massimamente in Italia.

Monsignor Francesco Colangelo vescovo di Castillamare, morto nel gennajo del 1836, ha pubblicato la vita di questo Beccapsul con dotte osservazioni, e con esattissime indagini. Il chiarissimo si con vernaglioli ne parlò egli pure con la solita sua diligenza nelle Memorie di Jacopo Aniquarj.

# CAULA o CHIAULA Tommaso. Anno 1435 circa.

Di questo Poeta laureato, nativo di Chiaramonte in Sicilia, e fiorente al principio del secolo XV, altra notitia non ho finora potuto raccogliere che quella dal Quadrio riferita, il qual dice che fiorì ai tempi del re Martino, il quale cominciò a regnare nel 1402; e l'altra trovata nella versione italiana del Disionario di Ladvocat, cui parece nostri letterati aggiunsero importanti articoli. Ivi rilevasi che il Canaua sersise:

- 1. Tragaediarum opus.
- Bellum Macedonicum versu heroico XXIV lib. feliciter absolutum.
- 3. De Bello Cimbrico a C. Mario Arpinate gesto libri X carmine heroico, ad Alphonsum Arragoniae et Siciliae regem.

Non altro vi si dice ne rispetto alle opere, se o no sieno stampate, nè rispetto all' autore, nè quando e da chi venisse onorato della poetica laurea. Pnossi però con qualche certezza supporre che siffatto onore gli venisse compartito dal medesimo re Alfonso, cui dedicò il poema de Bello Cimbrico, e che fu nobilissimo protettore de'dotti. I nostri biografi Universali non l'hanno pur nominato.

PISANI UGOLINO.
Anno 1437.

Gerardo Pisani da Parma, uomo nobilissimo e

di gran dottrina, divenne padre di Ucolino sul principiare del secolo quintodecimo; ed Ugolino, dall' esempio e dalla paterna disciplina guidato, e secondato da vivacissimo ingegno e da indole irrequieta, riuscì prestamente uno de' più dotti giovani del suo tempo, e al tempo stesso de' più bizzarri. Imperocchè ad ogni genere di studi attese, riuscendo eccellente nelle leggi sì civili come canoniche, e nella poesia massimamente comica e piacevole, ed ogni sorta di cavalleresche arti esercitando con gran bravura si nelle giostre e tornei, come nelle aperte guerre di que' giorni, perocchè ogni sorta di gloria gli era cara, e gran parte dell'Europa girovagando, dalla molta sua fama accompagnato, che gli offeriva in ogni parte il più lusinghevole accoglimento, e in ogni Università gli presentava un campo di dispute, donde uscia sempre vincitore. Fu in un di que'viaggi, che trovatosi nell'anno 1437 in luogo dov' era l'imperador Sigismondo, facilissimo remunerator de' poeti, e presentatigli alcuni versi in sua lode ne ottenne in compenso la corona poetica. E questa, per parte di Sigismondo fu l'ultima che accordasse, essendo morto nell'anno medesimo. Ab imperatore nostro Sigismundo (scrive Angelo Decembrio (a)), viro in donandis veterum insignibus omnium facilimo, ut LAUREA donaretur paucis quidem versibus impetravit, Quest' uomo stravagante ebbe il ticchio, verso l' età di quarant' anni, di continuare i suoi

<sup>(</sup>a) De Politia Literat. lib. V, pag. 453.

viaggi con zimarra da pellegrino, capegli rabbuffati e lunga barba , senza però mancare alla natia sua gentilezza, cosicchè per ischerzo venia chiamato il Gattomammone delle lettere, Cercopitecus literarum. Ciò pure lasciò scritto il Decembrio, dal quale, non che da un elogio di Ugolin fatto in occasione della sua LAUREA, e trasmessoci dal Ludewig nel quinto volume delle sue Reliquiae Manuscriptorum, il dottissimo P. Affò nel tomo secondo de' Scrittori Parmigiani ha tratto gran parte delle notizie spettanti al Pisani, aggiungendovi l'elenco delle sue opere, delle quali solo due sono sicure, cioè una commedia intitolata Philogenia, ed un libricciuolo De coquinaria confabulatione, specie di dramma, di cui sono attori i vasi e le stoviglie di una cucina, Vedasi il diligentissimo continuatore dell'Affà.

# CIRIACO D'ANCONA. Anno 1441.

Per quanto uno conosca tutto quello che intorno a questo illustre italiano scrissero, oltre più altri, l' ab. Mehus nel proemio all' Ilinerario del Cinaco da lui pubblicato nel 1742, e il co. Mazzucchelli nel primo volume della insigne sua opera, non è possibile di non tener dietro al diligentissimo Tiraboschi, che ha saputo con ammirabile diligenza scoprire gli errori altrui, supplire le inesattezze, raccorre mille nuove e ben provate notizie, e darci la vera storia di sì chiaro soggetto. Io ne farò dunque un ristretto racconto, interamente

appoggiato a sì gran mallevadore, che di ogni sua asserzione accenna sino allo scrupolo i documenti.

Da Filippo de'Pizzicolli e da Masiella di Ciriaco Selvatico nacque in Ancona il nostro Ciriaco l'anno 1391, o in quel torno. Di nove anni, cioè nel 1400, andò col suo avo materno, del quale ebbe il nome, a Venezia, indi a Padova, donde tornò alla patria, e fu da sua madre consegnato ad un maestro. Ma il piacer di viaggiare si era già impadronito dell'animo suo, e sapendo che l'avo materno recavasi a Napoli nel 1403, il volle ad ogni modo seguire. Da Napoli ebbe l'avolo bisogno di passare e fermarsi alcun tempo in Calabria. dove intanto fece apprendere al giovinetto nipote gli elementi della lingua latina. Al principio del 1404 tornarono entrambi ad Ancona. Ivi fioriva il commercio, e il buon avolo consegnò il suo Ci-BIACO, giunto al quattordicesimo anno di età, alle cure di un ricco mercadante, per addestrarlo al traffico. Cinaco diessi tutto a quello stato, divenne prestamente buon aritmetico, buon geometra e buono speculatore ed economo, sì che il di lui principale in capo a due anni gli affidò l'intera amministrazione tanto del suo traffico che de'suoi poderi. Tal fu in pochi la sua lodevol condotta, che prima pure di aver compiuta l'età dagli statuti prescritta videsi eletto uno de' sei presidenti al governo civico, e poco dopo Senatore. Così giunse verso l' anno 1412, cioè al ventesimo anno, che compiuto il tempo già pattuito col mercadante suo principale, Ciriaco tornò a vivere con

la madre. Ma l'amor del viaggiare, sopito e non spento in suo cuore, si risvegliò vivamente in udire che Ciriaco de' Pizzecolli di lui parente andava sopra una propria nave in Egitto, e volle allogarsi con lui in qualità di secondo scrittore nella nave medesima. Viste nel viaggio le isole di Rodi e di Cipro ed altri paesi d'Europa e d'Asia, e partitosi a tempo debito da Alessandria, tornò in Italia, approdò a Gaeta, dove scaricò la nave, andò a ricaricarla a Castellamare e ripartì per l'Egitto. Una tempesta lo spinse a Trapani, e gli diede occasione di visitar parte della Sicilia, donde passò di nuovo ad Alessandria, nè fu di ritorno alla sua casa d'Ancona che dopo sei mesi. Ivi ebbe a prender l'armi in disesa della patria, che nell'ottobre del 1414 venne assalita da Galeazzo Malatesta, il qual fu respinto dal valore de' cittadini. Il nostro Ciniaco descrisse in versi italiani questo fatto d'armi; imperocchè, durante il tempo della vita sua mercantile, egli nelle ore libere diesse a leggere Dante, Petrarca, Boccaccio, e ne divenne poeta.

Al principio del 1417 in età di 25 anni Casaco ricaricò una nave di merci, parte sue, parte dell'antico suo principale, e fece vela per la Sicilia. Le antichità di molti luoghi di quella grand'isola da lui visitate gli destarono il desiderio di meglio conoscerle. Ma troppo giovine era, e troppo poco addestrato negli studi, ed oltre a ciò il traffico e i viaggi formavano la sua principale occupazione. Venute a Palermo alcune galee venete comandate da Niccolò Donato, parti con esse, giunse in Dal-

mazia, indi a Venezia, dove spacciò le sue merci, rimpatriò per pochi giorni, poi rimbarcossi per Costantinopoli, dove giunse il giorno 7 di ottobre del 1418. Reduce ad Ancona, riparti per l' Istria e visitò gli avanzi dell'antichissima città di Pola. Continuo ne' successivi due anni fu l'andare e il tornar di Ciniaco, quando finalmente nel 1421 il card. Condulmiero (che fu poi Eugenio IV), legato di papa Martino, il nominò Questore del porto di Ancona, che dovevasi restaurare. Di questa carica, egregiamente esercitata, fa egli stesso menzione nel suo Itinerario, diretto allo stesso cardinale, già in quel frammezzo salito al soglio pontificio. A quest' epoca egli attese di nuovo agli studi, sì della poesia italiana, come della latina, e poi della greca, e ciò da sè medesimo. Il Condulmiero partitosi d'Ancona nel 1423, diede occasione a Ciniaco di rinunziare all' impiego, per attendere allo studio dell' antichità, in lui ridestatosi all' aspetto del monumento innalzato in Ancona stessa a Trajano pel porto ch'egli vi aperse. A soddisfare questa dotta sua smania, cominciò egli per visitar Roma, dove giunse nel dicembre del 1424, e dove tntto osservo, di tutto tenne memoria e copia, animatovi e secondato dal cardinale medesimo , passato egli pure nell'anno stesso a Roma. Nel 1425 restituissi in patria, ed ebbe di nuovo la magistratura de'sei, duratura un anno, dopo il quale andò a Venezia, dove Zaccaria Contarini gli affidò gli interessi mercantili che aveva in Cipro, pei quali andò tosto Ciniaco a Costantinopoli, e si af-

1431 fa conoscere che Ciniaco mancava da Ancona già da circa sei anni. Stava per intraprendere un viaggio in Persia, ma questa notizia lo indusse a tornare in Italia per desiderio di riverire il nuovo Pontefice. Cammin facendo, visitò il tempio di Cizico, gli avanzi di Mitilene, e più altre antichità, raccogliendone anche le medaglie più accreditate. Finalmente rivide Ancona, e poco dopo recossi a Roma, e venne amorevolmente accolto e trattenuto da Eugenio IV. Scorse quindi le città del Lazio, e nnitosi a Siena (nel 1432) agli ambasciatori dell' imp. Sigismondo, cui venne da essi presentato, ne fu dichiarato familiare, e fu da esso animato ad eseguire l'intento sno di raccogliere gli antichi monumenti. Diessi pertanto a percorrere l'Italia intera, e lo Scalamonti sno storico ne va indicando tutte le particolarità. Transitò quindi in Sicilia, donde ripassò in Ancona sua patria nel 1435, ed ivi descrisse la battaglia navale accadnta il giorno 5 di agosto, nella quale il re Alfonso di Napoli cadde prigioniero de'Genovesi. Verso la fine dello stesso anno intraprese Ciriaco un nuovo viaggio per l'Oriente, e vi dimorò due anni interi. Nel 1438, e al principio del 1439 era ancora in patria, da cui si partì snl finir di quest'anno per trasferirsi a Firenze, dove tuttora trovavasi nel 1441, e dove molto ben accolto ed onorato dai dotti venne dal poeta Porcelio (che fu lanreato come vedremo) proposto al conseguimento di tanto enore, che probabilmente gli venne accordato in questo medesimo anno dai Fiorentini, o veramente

dal sommo pontefice Eugenio IV, che ivi erasi a quell' epoca rifuggito, e al quale Ciriaco presentò il suo Itinerario, terminandolo col progetto di un più lungo e difficile viaggio, cui disponevasi, quello cioè dell'Egitto inferiore sino all' antica Tebe; quindi in Etiopia, e poscia al Tempio di Giove Ammone, di là al monte Atlante, e passando per la Libia e la Getulia tornare in Italia. Egli partì realmente da Firenze nel 1442, visitò prima le antiche città di Toscana, poi quelle di Lombardia, e delle più alte sue parti, indi la Romagna sino a Rimini , donde passò nella Marca , e di là nella Grecia. Nel 1440 il ritroviamo a Ferrara. È a credersi che la passion del viaggiare, unita a quella di raccoglier medaglie, iscrizioni ed ogni sorta di antichi monumenti, o almen di vederli e di descriverli, non gli permettesse di rimaner lungo tempo in un luogo. Il fatto è però che nel 1457 egli era morto già da qualche anno, come rilevasi dalle prove che il Tiraboschi produce, e che la sua morte avvenue a Cremona, come appare da un epitaffio di Maffeo Vegio riferito dall'ab. Mehus, e da un altro che lo stesso Tiraboschi trasse da un codice trivigiano, donde tutte le notizie di Ci-RIACO avea cavato.

Ma se Cimaco fu grande amatore degli antichi monumenti, fu pure poeta, come si è di sopra avvertito, e ciò che è più notabile anche autore di poesie italiane, delle quali il co. Mazzucchelli va indicando diversi codici.

Che Ciriaco sia stato coronato d'alloro, come

poeta pare che non abbiasi a mettere in dubbio; che il fosse dai Fiorenini, cioè dalla Magistratura municipale di Firenze, è dal cav. Tiraboschi assorito: che questo onor conseguisse piuttosto da Eugenio IV, mentr'era in Firenze, come si è detto poc'auxi, è una mia supposizione, cui do per fondamento l'amorevolezza che quel sommo Pontefice nodri sempre per lui dal di che lo creò amministratore del Porto d'Ancona in avanti, e la dedica che gli piacque accettare del suo linerario.

# PICCOLOMINI ENEA SILVIO. ANNO 1442.

Non piccola gloria ai nostri laureati emerge l' avere un collega non solo sublime tra i letterati d' Europa, ma il primo ed il più venerato fra i sommi dignitari del suo secolo. Tal fu il senese Enra Silvio Piccolomini, della cui vita in poche parole procurerò sbrigarmi. Nacque il giorno 19 di ottobre dell' anno 1405 nel borgo di Corsignano, che fu poi la città di Pienza, dal suo nome di Pio, quand' ei fu Papa, Compiè con gran lode i suoi studj, e probabilmente in quei primi anni della più fervida gioventù cantò in versi latini le belle donne e gli amori, come dirò più innanzi. Nel 1431 il cardinal di Fermo Domenico Capranica seco il prese qual Segretario, e il condusse al Concilio di Basilea, del quale sostenne co' suoi scritti l' autorità contro le pretese di Eugenio IV; scritti che di poi condannò egli stesso nel 1463. Andò

qual deputato del Concilio medesimo in diversi luoghi e presso diversi principi. Pare che in alcuna appunto di coteste missioni fosse inviato all'imperatore Federico III, il quale amicissimo era de' begli ingegni, e che sì de' suoi versi come delle più solide sue qualità morali si compiacque, che suo particolar segretario dapprima lo fece, indi nel 1442 il coronò del poetico alloro con pompa solenne nella città di Francfort (a), poi lo spedì suo ambasciatore a Napoli, a Milano, in Boemia, a Roma ed altrove, e lo incaricò di scrivere la storia del suo regno. Niccolò V lo creò vescovo di Trieste, e poco dopo di Siena, e il mandò Nunzio a varie corti, ond'è che Calisto III lo vestì della porpora cardinalizia, ed il Conclave che alla morte di questo tenne dietro nell'agosto del 1458. lo elesse a succedergli. Egli allora assunse il nome di Pio II. Di lui come Papa si consultino gli storici. Di lui come scrittore vuolsi avvertire come nella Bolla del 26 aprile 1463 dichiara di ritrattare ciò che in giovine età potesse avere scritto sia ne' dialoghi sia in altre operette, di contrario al-

<sup>(</sup>a) Di notisis egli stesso di questo onore nella sua Epistola XXXII con le sequenti parole: Pocatus... per regium majestatem fia, in secretariumque receptus, et (quod mihi gravissimo est oneri) Launearst Poeta ettulis adornatus: quod nomen, licet mihi sit longe impur, non tamen a rege datum debuit refutari. Oltre a cio il Koelero ha pubblicato un Commentarius in diploma Priderici III. quo Aeneas Sylvius Piocolomineus creatus fuit Poeta laureatus.

l'autorità della chiesa di Roma, o in altri modi offensive. " Rifiutate ENEA SILVIO (dic'egli) ed accettate Pio II ». Egli morì d'anni 50 nel 1464 il 14 d'agosto. Vediamo ora le opere scritte sì da Pio, che da Enga Silvio. Dice Platina che il Pic-COLOMINI, mentr' era giovinetto, adolescens et nocidum in sacris initiatus, compose alcuni poemi, lasciviae magis et festivitati accomodata, quam pressa et gravia . . . che formavano la somma di tremila versi, i quali per la maggior parte si perdettero in Basilea. Tra questi l'eruditiss. ab. Marini ne' suoi Archiatri Pontificii (T. I, pag. 168) suppone trovarsi un poema intitolato Nymphiplexis, del quale lo stesso Enea Silvio ragguaglia in una delle sue lettere il medico Soziano suo intimo amico con le seguenti parole: liberculum tuo nomini dicatum, versuum ultra duo millia, quem appellavi Nymphiplexim, de laudibus Baptistae tuae profuse loquentem, della quale Battista riserbavasi dirgli più altre cose, da non porsi in una lettera. Di queste giovanili poesie debli'egli, quando in faccende troppo più gravi trovossi impegnato a Basilea, non aver preso più cura, lasciandole vagare per le mani de'bibliofili e degli stampatori. Produzion giovanile fu parimenti la sua storietta degli amori di Eurialo e di Lucrezia, che venne più volte stampata, anche tradotta in italiano da Alessandro Bracci, e in tedesco dal professore Simon Federigo Habnio, che è una vera storia, e che il buon Enes nella sua epistola 395 vivamente condanna. Elegie, Egloghe, ed anche una Satira scrisse, come dice egli

stesso nella sua lettera 402, dalla quale sembra che alle sue Epistole attribuisca l'onore dell'alloro conferitogli da Federico. Le altre sue opere (oltre le Lettere) riguardano la Cosmografia, i Commentari del Concilio di Basilea, i Commentari delle cose avvenute a' suoi tempi, (che vennero attribuiti ad un Gio. Gobellino di lui familiare), la storia Boemica, gli Epitomi delle storie di Flavio Biondo, i Paralelli Alfonsini, la storia de'fatti di Federico III imperatore, e più altri libri storici, orazioni e discorsi, de' quali lo Zeno con la solita sua esattezza critica dà buon conto nelle dissertazioni Vossiane. Chiuderò questo articolo con l'epitafio che gli fece Arias Montano, che più innanzi troveremo fra i nostri Laureati.

Sum Pius Aeneas, fama notissimus orbi, Quem rexi Pastor, Scriptor et institui. Questio nulla fore est in qua non docta reliqui Argumenta mei fertilis ingenii.

(Journ. Chronol. T. 2, p. 173).

# Antonio BOLOGNA. Anno 1442.

Di nobil famiglia Palermitana, ma nato in Napoli al principio del secolo decimoquinto, fu questo poeta, carissimo al re Alfonso, dal quale ebbe il carico di consigliere e di presidente della regia Camera, e probabilmente quello esiandio di suo ministro presso l'imperadore Federico IV (detto comunemente Terzo). Imperocchè troviamo che questo Monarca, amatore caldissimo della poesia. e che di molte corone poetiche fu poi largitore in Italia, quando nel 1452 si recò a Roma per esservi incoronato, incoronò egli stesso poeta il Bo-LOGNA, già conosciuto per i suoi carmi latini. Ma siccome ciò avvenne per comune opinione degli scrittori, l'anno 1440, così convien credere che tale onore gli accordasse Federico nella sua residenza di Vienna, dove forse il Bologna sarà stato inviato per combinare il matrimonio, che poscia avvenne, dello stesso imperatore con Eleonora di Portogallo, della quale Alfonso era l'avo. Comunque ciò sia, egli è certo che la poetica laurea fu al Bologna da Federico concessa, nel 1440. È certo del pari che egli avea composto parecchie Epistole, in cinque libri ristrette, e più altri versi (oltre due Orazioni), parte de'quali non prima del 1553 vennero messi in luce. Una straordina. ria missione gli affidò pure Alfonso presso la repubblica di Venezia nel 1451, chiedendo che eli venisse concesso in dono dalla città di Padova no braccio di Tito Livio; missione che ottenne il desiderato effetto, come appare dalla iscrizione, che si il Portenari, come il Toppi, hanno riferita. Il sig. Ginguené, nella sua Storia della Letteratura Italiana (T. IV, cap. XXI) ha confuso questo Bo-LOGNA napolitano con un Bologni da Treviso, autore egli pure di versi latini, di cui cita una edizion di Venezia del 1491 in 4, ed una di Aldo del 1505 in 8, le quali non contengono che i bei carmi dell'Augurelli, e non già di Bologni. Noi parleremo fra poco di questo Bologni (che su pure poeta laureato), sulle testimonianze del co. Mazzucchelli e del cav. Tiraboschi. Quest'ultimo non sa verun cenno del Bologan napolitano.

# BRUNI LEONARDO, D'AREZZO. ANNO 1444.

Per poco che uno sia conscio della storia letteraria d'Italia, sa che Leonanno Bauno o Bauni, detto dal nome della patria Aretino, fu uno dei valenti scrittori del secolo XV. Ciò che ne scrissero il co. Mazzucchelli, l'ab. Mehus e il Tiraboschi, che sono tra i più accreditati e veridici storici de' nostri dotti, mi persuade a non altro notare intorno a sì valoroso letterato, fuor che l'onor della laurea, che i Fiorentini gli conferirono. Essi però troppo tardi questa distinzione gli usarono, cioè dappoi che fu morto, mentre a Ciriaco d'Ancona, del quale parlammo poc' anzi , la accordarono, lui vivente e presente. LEONARDO morì il giorno 9 di marzo dell'anno 1444, e fu sepolto nella chiesa di Santa Croce, dove tuttora ne sussiste il sepolero. Giannozzo Manetti ne recitò l'orazione funebre, durante la quale per pubblica autorità gli pose sul capo la corona d'alloro, come Naldo Naldi ampiamente descrive nella vita di esso Manetti pubblicata dal Muratori (Rer. Italic. T. 20). e come avverti lo Schellornio nel Tomo VI delle sue Amenità letterarie. Il buon frate Guillebaud nel suo anonimo Journal Chronologique et Historique (T. 2, p. 413), lo dice morto il giorno 9 di ottobre dell'anno 1426 (forse 1446) e ne riporta il seguente epitafio, ch'egli pretende fatto da Leonando medesimo poco prima di spirare:

> Postquam Leonardus è vita migravit Historia luget, Eloquentia muta est, Ferturque Musarum tam graecas tam Latinas lacrymas tenere non potuisse.

Per quanto Leonando Bann potesse reputar sè medesimo, non so indurmi a credere a codesta sua pretesa jattanza, massimamente nel punto, in cui l'uomo si accorge come tutto quaggiù sia vanitas vanitatum. Questo stesso Epitafio avea già riferito il Moreri, ma non attribaendolo a Leonando. Quanto all'epoca della sua morte, nella quale tanto si contraddicono gli scrittori, dopo le ricerche diligentissime dello Zeno non è più lecito di muover dubbio, cioè nel marzo del 1444.

GIOVANNI BATTISTA GODIO, O DE'GODDI E PAOLO SUO FIGLIO.

Anno 1450 circa.

Fiorirono questi due illustri italiani, nativi della Pergola, verso la metà del secolo decimoquinto, e furono entrambi filosofi, medici e poeti, e del poetico alloro incoronati. Gio. Barriera lo fu di propria mano del celebre cardinal Bessarione in Montecastro della sua Badia di Avellana, dopo averlo udito disputare in materie teologiche, filosofiche, e d'ogni altra sorta (come dice il co. Angelo Battaglini nel suo Commentario della corte letteraria di Sigismondo Pandolfo Malatesta (a) ) con Niccolò Perotti e con Fra Francesco da Savona suo teologo, che fu poi Papa col nome di Sisto IV. Egli ne cita in prova alcuni versi del Gaugello, ed un diploma prodotto da Luigi Bandini nel catalogo de' Codici della Laurenziana. Quanto a Paglo, detto il giovine, per distinguerlo da un altro Paolo de' Gonos, che gli era zio, narra il succitato Battaglini che «chiamato in Rimino da Sigismondo (Malatesta), il quale era stato ferito di un colpo di moschetto nel destro braccio, ed avendolo felicemente sanato fu da lui tenuto accettissimo, e coronato poeta (b) ». E poco dopo: « La guarigione di questo principe dovette far merito al Gopps per ottenere stipendio, come l'ottenne di fatti poi in qualità di medico alla corte di Ferrara, nella quale per massimo Poeta fu laureato con aurea ghirlanda ». Nè qui finiscono le coronazioni del Goppi. Odasi quanto ne dice più oltre il co. Battaglini. " Che se dal cumulo di queste decorazioni fosse lecito di bilanciare il valore di un soggetto in que' tempi, si avrebbe a dire che niuno forse superò il Goddi. Conciossiachè dal-

<sup>(</sup>a) V. Basini Parmensis Poetae Opera Praestantiora, T. 2, p. 101.

<sup>(</sup>b) ivi, pag. 102.

l'imperadore, dal re di Napoli, e da' duchi di Urbino e di Camerino fosse poi coronato egualmente. Di tanto universale applauso saremo per altro meno sorpresi, avuto riguardo alle altre cognizioni che lo adornavano, e che dovevano renderlo gradito a qualunque Corte. Imperocchè e della Musica e della Pantomimica ebbe perfetta intelligenza, e nuova foggia di balli seppe perfino inventare. Se per questo avesse ragione il Bandini di dipingerlo, come fece, per un pazzo ciarlatano, che fn coronato dal Bessarione per soggetto di riso, altri sel veda ». Qui però il co. Battaglini ha scambiato il nostro Paolo Goddi con Giambattista suo padre, che è quello di cui, secondo me, ha voluto parlare il Bandini (Catalogus, etc., T. VI).

# BENEDETTO DA CESENA. Anno 1452.

« Fu laureato eome Poeta da Nicolò V sommo pontefice l'anno 1452. Compose un Trattato ia terra rima, intitolato latinamente: Libellus de Honore Mulierum. È diviso in quattro libri, il primo de'quali contiene dodici Epistole, come piacque al suo autore di nominarle, anzi che Capitoli; il secondo ne contiene tredici; il terzo dieci; e il quarto undici. Fu stampato in Venezia per Bartolamio de Zani da Porteso, anno Domini M.CCCCC. Die Sexto Mensis Julii, in 4. »

Così il Quadrio nel volume VI, pag. 211. Il

co. Mazzucchelli non ha rammentato cotesto BEREDETTO, riserbandolo forse all' articolo di Cesera,
cui sventuratamente la stampa della sua grand'opera
non è giunta; e il Tiraboschi null' altro ha fatto
che indicar la notizia presa dal Quadrio. Due codici trovo citati di questo bissarro poema, l' uno
dal Giornale de' letterati d' Italia, art. 2, pag. 45,
come esistente nella Biblioteca Barberina di Roma,
e l'altro dal P. Micciob a fol. too del suo Catalogo della Malatestiana. Ambidue questi codici
non ne offrono che tre libri, lo che mi induce a
credere che sieno stati scritti vivente l'autore, il
qual più tardi ne aggiunse un quarto.

# PEROTTI Niccolò. Anno 1452.

Dal cav. Francesco e da una Lanci di Fauo nacque nel 1430 in Sassoferrato questo insigne filologo e poeta. Andò professore di rettorica e di poesia nel 1451 all' Università di Bologna, dove ebbe poi la cattedra di filosofia e medicina, e ne parti nel 58, quando venne fatto Arcivescovo. In qual anno fosse professore a Roma, mentre vi era pure Domizio Calderino, non ho ancora trovato. In un Breve di pepa Calisto III dato in Roma li 8 luglio 1456 il troviamo qualificato co'titoli di Nobile, di Poeta laureato, di Segretario del sommo Pontefice, e di Conte del Sacro Palazo Lateranese. L'ufficio di Segretario pontificio gli venne confermato da Pio II, creandolo quasi contempo-

raneamente (cioè nell'ottobre del 1458) Arcivescovo di Siponto, ossia di Manfredonia. Nel 1465 fu governatore dell'Umbria, poi di Spoleti nel 1471 e tre anni dappoi di Perugia. Mentr'era professore di belle lettere a Bologna ebbe nel 1452 l'incarico di fare a nome della città il Panegirico dell'imperatore Federico III, che di là passava per andare a Roma a prendere la corona imperiale. Per quella elegante orazione piacque al monarca di onorarlo della laurea poetica, e accordargli titoli e privilegi riguardevoli. Dopo ventidue anni d'arcivescovado morì nel 1480 nella sua villetta da lni chiamata Fuggicura, che è un'isoletta per nome Centipera vicina a Sassoferrato. A richiesta del gran pontefice Niccolò V tradusse in latino le storie di Polibio, delle quali si hanno varie edizioni. Quest'opera, le Orazioni, le Epistole, i Rudimenti grammaticali, e la Cornucopia, sono le produzioni che più onorarono il Penorre. Quanto alle Invettive contro il Calderini, il Trapezunzio, e Poggio Bracciolini, comecchè eleganti e di puro stile, riescono troppo pungenti. Di tutto ciò, e delle opere rimaste inedite, e del parzial merito loro ha dato esattissimo raggnaglio l'illustre Apostolo Zeno nelle dissertazioni vossiane.

### FILELFO FRANCESCO. Anno 1453.

Le tante memorie che di questo letterato si hanno, mi consigliano a non imprendere di parlarne distintamente, ed a limitarmi al solo oggetto, cui tende questo mio tenne lavoro, cioè alla laurea poetica. Egli la ottenne in Capua nell' anno 1453 dal re di Napoli Alfonso, il quale si compiacque di porgli con le proprie mani la corona d'alloro sul capo, crearlo cavaliere, ed accordargli il privilegio di far uso del reale suo stemma. Il FILELFO ebbe straordinario ingegno, straordinari favori e straordinarie persecuzioni; ma era egli pure straordinariamente dotto, straordinariamente presuntuoso ed ardito, e persecutore ostinato dei suoi nemici. Nacque in Tolentino nel 1398, e morì in Firenze nel 1481. Le sue opere vengono parzialmente indicate dal Quadrio , dallo Zeno e dal Tiraboschi. Il conte Gio. Batt. Giovio nel suo Dizionario degli Uomini illustri della diocesi comasca (p. 360 in nota) scrive di averne il ritratto, e lo descrive in questi termini : " Il volto è veramente di uno stitico letterato all' antica, con gote gialle, magre, grinze; sovra i bianchi e rigidi capegli sta una beretta coronata d'allori ».

# DEGLI ALLEGRI PELLEGRINO, VERONESE. ANNO 1453 CIRCA.

Che costui fosse poeta laureato risulta da un cattivo poema di suo figlio Francesco, stampato in Venezia die primo Martii, 1501, in 4, col titolo: La summa gloria di Venetia con la summa de le me vittorie, nobilitati paesi, et dignità et officii, etc., in ottava rima, in fine del quale si legge: Fran-

ciscus de Allegri q. clarissimi laureati poetae Pel-LEGRINI. Ma il Maffei (se ben mi ricordo) non ne ha tenuto memoria. Egli fiorì verso la metà del secolo XV, giacchè Francesco suo figlio dedicava al duca Ercole di Ferrara nel 1405 un volume di sue Rime, che il Crescimbeni ha veduto nella Biblioteca imperiale, e nella sottoscrizione sovraccitata del 1501 lo accenna morto. Apostolo Zeno in una lettera a suo fratello data il giorno 1.º dicembre 1725 ha preso sbaglio confondendo il figlio col padre. Ecco le sue parole : « Di Francesco de Allegri poeta altresì laureato niente ne so più di voi. Monsign. Fontanini scrissemi fin l'anno 1608 in data di Roma 26 aprile che nella libreria del card. Imperiali v'ha un Codice antico intitolato: Poesie lagrimevoli di Francesco de Allegri, scritto da Pellegrino veronese e intitolato ad Ercole Estense duca di Ferrara nel 1405 li 24 maggio ». (Zeno, Lett., ediz. prima, T. 2, pag. 237). Quanti abbagli s'incontrano in queste poche linee, sieno poi del Fontanini o dello Zeno! Anche i grand'uomini sono soggetti ad errare. Io penso che Pelle-GRINO ALLEGRI abbia ottenuto l'onore della corona poetica dall' imp. Federico III, in occasione del suo ritorno da Roma, cioè nel 1453, essendone egli facilissimo donatore a chi gli presentava versi in sua lode. (Veggasi Maffei, Var. ill.).

#### MARSUPPINI CARLO. Anno 1453.

Un nuovo genere di incoronazione, che venne dipoi imitato per altri, mi convien raccontare in proposito di questo illustre toscano. Egli nacque in Arezzo, e però venne più conosciuto col nome di Carlo Aretino, che col gentilizio, e perciò pure il Vossio e dopo esso il Moreri lo credettero erroneamente della famiglia Tortelli. Molti scrittori ci trasmisero le notizie di quest' uomo per più titoli illustre, cioè per ingegno, per dignità, e per sangue. Apostolo Zeno nelle Vossiane ha riunito quanto giova che si sappia di lui, nè hassi a cercarne più sicura testimonianza. Gregorio, stato governatore di Genova, fu suo padre. Crebbe nello studio delle lettere sì greche come latine, e in poco tempo venne annoverato fra i più chiari letterati d' Italia. Fu professore d'eloquenza in Firenze, indi segretario di quella Repubblica, succedendo a Lionardo Bruno, parimenti Aretino, del quale si è parlato, e precedendo Poggio Bracciolini (anch'esso da menzionarsi fra poco), senza parer minore nè dell' un nè dell'altro. La moglie sua nasceva da Gherardo Corsini, e n'ebbe vari figli. Molte latine poesie scrisse, le quali rimasero inedite, ma trovansi in vari Codici dallo Zeno avvertiti. Non così accadde della Batracomiomachia di Omero da lui tradotta in versi esametri, e stampata la prima volta in Parma dall' Ugoleto nel 1492. Inclina a credere lo Zeno che sua pur fosse la com-

media intitolata Philodoxios, che Aldo Manucio il giovine credette di antico autore, attribuendola a Lepido, e stampandola in Lucca nel 1580. Ma omai nessun dubita ch'essa non sia lavoro di Leon Battista Alberti, altro chiarissimo scrittor di quei giorni. Compose anche una Orazione in lode dell'imperatore Federico III, a cui la recitò. Morì in Firenze nell'aprile dell'anno 1453, mentre era gonfaloniere Luigi Guicciardini, che solenni esequie ordinò in onor suo, le quali si celebrarono in Santa Croce, dove tuttora vedesi il sepolcro di lui rimpetto a quello di Lionardo suo antecessore, con la essigie scolpita eccellentemente nel marmo. Vi intervenne una nobile deputazione de' suoi concittadini di Arezzo, e Matteo Palmieri ne recitò il funebre elogio, che il canonico Salvini ci ha conservato ne' suoi Fasti consolari. Fu appunto nel finir questo elogio che il Palmieri pose sul capo dell' illustre defunto la corona d'alloro, cui tutti gli spettatori vivamente applaudirono (1). Una medaglia gli venne parimenti coniata, mentr'era in vita, col suo ritratto, intorno al quale leggesi CAROLI ARETINI POETAE CLARISSIMI, e con lo stemma de'Marsuppini dall'altro lato. Siffatte coronazioni postume non vanno dimenticate.

(1) Su un codice membranaceo della biblioteca Riccardiana stà la Oratio ad populum dicia in Cason Arrivas Carolli ABETIM Poetae, Cancellurii Florentini per Mattheum Palmerium Civem florentinum. In calce di essa leggesi MCCCCLIII r Kal. Muias, cioè la data precisa di questa postuma coronazione. Fedi Menus, Fita Ambr. ec. p. 379.

#### MATTIA LUPI.

### Anno 1454.

Un codice cartaceo della Biblioteca altre volte Gadiana, ora Medicea, contiene una orazione di autore anonimo recitata nella chiesa del borgo di San Gimignano nella Toscana in funere praestantissimi et reverendi viri MATTHIAE LUPI, Verso la fine di essa leggonsi le seguenti parole in conferma delle lodi già espresse : Testis Senense Collegium omnesque conscripti doctores, qui quum in Studium convenissent, suavissimam illam vocem, gravissimasque sententias maxima semper cum admiratione audivere. Testis Pratense oppidum, in quo saepe quum altissimas causas gravissime perorasset, singularem semper dicendi valmam, omnium doctissimorum virorum iudicio est consequutus. Testis nostra respublica, quam ornatissimae et copiosissimae Bibliothecae hereditariam reliquit. Sed ut omnes dotes breviter includam, in cunctis ita eleganter, sapienter, prudenterque se gessit, ut merito conona LADREA ornari decretum sit. Gli esempi già addotti di Buoncompagno, di Niccolo Giunta, di Convennole e di altri che furono coronati d'alloro, e anche, come vedremo più innanzi e non di rado, qualificati come poeti Laureati, provano ad evidenza che codesta corona e codesto titolo accordavansi all'uomo assolutamente dotto e sapiente, benchè non assolutamente poeta, considerando forse il titolo di poeta equivalere a quello di saggio e di addot-

trinato per eccellenza. Il Lupi, di fatto fu un eccellente giureconsulto, un buon canonico di s. Gimignano sua patria, ed un bibliofilo zelantissimo. La sua biblioteca conobbe Bartolomeo Fonti, gran letterato del secolo quindicesimo, che dice avervi trovato una vecchia Vita di Persio, ed era aperta per tutti i suoi concittadini. Essa passo nel seguente secolo in quella del duca Cosimo di Firenze, come scrive Gian Vincenzo Coppi ne' suoi Annali e Memorie di Sau Gimignano (Firenze 1605 in 4.) Fu il Lupi grande amico di Leonardo Bruni e di Carlo Marsuppini, insigni letterati, che parimenti appartengono a questo nostro Catalogo. L'abate Mehus a fol. 379 della sua eruditissima Vita di Ambrogio Generale de' Camaldolesi ne ha indicate tutte le surriferite notizie.

## BRACCIOLINI POGGIO

Anno 1455 circa.

Eco una corona d'alloro concessa a un gran letterato, nou però gran poeta. Pocoio, nome battesimale, non già Carlo, Jacopo, o altri che da diversi scrittori gli vennero attribuiti: Pocoio, figliuolo di Guccio, nacque in Terranova nel Valdarno inferiore l'anno 1380; fece i suoi studj in Firenze, riuscendo assai perito nelle lettere chraiche, greche e latine. Recatosi a Roma vi esercitò l'impiego di scrittore delle Lettere apostoliche dal papato di Bonifacio IX fino a quello di Alexandro V. Ma Innocenzo VII lo innalzò alla carica

di segretario Pontificio, la qual conservò fino ai tempi del quinto Martius. Fu gran ricercatore di scritti antichi, e massimamente di quelli che piangevansi come perduti, ed alla sua diligenza andiamo debitori se a noi giunsero le opere, da esso in tutto o in parte trovate, di Quintiliano, di Asconio Pediano, di Valerio Flacco, di Ammiano Marcellino, di Frontino, ec. Non già dopo trent'anni di assenza tornò a Firenze, dove pei vasti suoi meriti ottenne per sè e pei figli esenzione da ogni pubblica gravezza nel 1434, ma bensì dopo cinquanta, cioè nel 1453, avendo egli già 72 anni di età, ed essendovi chiamato a succedere a Carlo Marsuppini nella carica di segretario della Repubblica. Mori d'anni 80 nel 1450. La sua Istoria Fiorentina tradotta in italiano da Jacopo suo figlio gli meritò la coronazione d'alloro attribuita solitamente ai soli poeti. Ma di tutte le varie sue opere, non che della sua vita debbono principalmente consultarsi il Recanati che questa diligentemente descrisse, e lo Zeno nelle Vossiane. Il libro intitolato Facetiae è uno de' più rari ed anche de' più licenziosi del Bracciolini.

# AURELIO PORCELLIO o PORCELLIO Anno 1456.

Chi badasse a Gherardo Giovanni Vossio bisogoerebbe supporre che il poeta Porcello, o Porellio, com'egli usa scrivere parlando di sè, fosse vivuto nel decimoquarto secolo, contemporaneamente al Petrarca ed al Boccaccio, ovvero che due Porcelli avessero esistito, distanti un secolo l'un dall'altro. Ma il vero si è che un solo ve n'ha, il quale fiori dalla metà del secolo decimoquiato in avanti, come amplamente ricavasi dal concorso di tutto le prove addotte dal diligentissimo Apostolo Zeno nel primo volume delle dissertazioni, che intitolò appunto Fossiane, perchè tendenti a manifestare gli sbagli numerosi di quell'illastre filologo olandese.

È ben vero che sul finire del medesimo secolo fiorì Porcello Pandoni poeta Mantovano, un Carme del quale (sul donativo della Rosa d'oro mandata da Sisto IV al marchese di Mantova) ha ritrovato nella Biblioteca Barberina di Roma il celebre abate Marini, come rilevasi dalla nota Ca più della pagina 194 del T. I. de' suoi Archiatri Pontificii. E può benissimo darsi che la simiglianza del nome di questi col cognome dell'altro, e l'essere entrambi contemporanei poeti abbia dato occasione a qualche equivoco. Ma ogunno vede non potersi attribuire al Mantovano nè i meriti nè i demeriti del nostro l'aureato.

A Napoli nacque Porcettio tra l'anno 1425 e il 1430. Ivi fattosi rapidamente un bel nome pei suoi talenti poetici e letterari, venne in tanta grazia di Alfonso I, generoso proteggitore degli uomini dotti, che non solamente suo segretario il creò, ma eziandio suo ministro presso altri principi, e promosse fors'auco la di lui coronazione. Ma corrispondente non alla prontezza dell'ingegno, ma al nome

gentilizio, era in costui la laidezza de' costumi; a cagion della quale Francesco Filelfo, che nel 1468 gli era diventato nemico, scrivendo all'Antiquario, disse: Quae autem de immondo illo Sue Romano Neapolitanove, aut Stygio potius, perurbane ad me scripsisti, non potui non subridere, ec. E Matteo Bandello ne fece argomento di una sna Novella, che è la sesta della prima parte nelle edizioni di Lucca e di Londra (ossia Livorno), e che da quella di Venezia e di Milano si escluse. È ben vero che coteste testimonianze non meritano (generalmente parlando) tutta la fede; tuttavia parmi non potersi negarla al Bandello, il quale essendo in Milano quando vi si trovava il Porcellio, e stando nel convento delle Grazie, ad un frate del quale aveva costui fatta quella falsa confessione che forma l'oggetto della Novella , merita di essere , più che il Filelfo, creduto. Aggiungasi ch'egli la pone in bocca a Paolo Tanzio insigne giureconsulto di que' tempi, e la fa narrare in una conversazione di ragguardevoli personaggi, poi la dedica a Ettore Fieramosca, che venne ultimamente reso celebre dall'illustre Massime d'Azeglio nel suo storico romanzo la Disfida di Barletta. Oltre a ciò, ognuno sa che le Novelle del Bandello, come quelle del Boccaccio e degli altri nostri scrittori di questo genere, sono vere istorie, abbellite dai vezzi dello stile e dalla purgatezza della lingua. Di fatto il Bandello non tace i poetici talenti e l'eccellente ingegno del Porcellio, e informa pure che sebbene fosse napoletano voleva essere detto romano, come anche il Filelfo notò, facendone beffa.

Alfonso il mandò a diverse corti d'Italia, cioè a Roma ai tempi di Pio II, il quale probabilmente fu quegli che gli accordò la poetica laurea, di che era egli pure fregiato, come vedemmo; ed è forse per questo titolo che egli anche romano qualificavasi. Lo spedì poscia ad Urbino presso Federico da Montefeltro, che poi ne fu duca, indi a Bimini presso Sigismondo Pandolfo Malatesta, al cui servizio rimase per lo spazio di undici anni, ed ultimamente al campo de' Veneziani mentr'erano in guerra con Francesco Sforza duca di Milano, nel 1452. Continuò egli pure le sue funzioni diplomatiche anche a nome del Malatesta, del quale nel 1456 era ambasciatore a Milano presso lo Sforza, e dove fece la malattia e la confessione che il Bandello descrive. In ciascun luogo ebbe egli occasion di distinguersi eziandio come scrittore. Dove e quando cessasse di vivere non è ben certo, ma pare che a Roma ne' primi anni del pontificato di Paolo II.

Diversi furono i giudizi dei dotti intorno al suo merito letterario. Certo è che erra a lui facilissimo il porre in versi latini qualsivoglia argomento, ma appunto codesta prontezza il rendeva men culto e meno elegante. Il Poggio, a mio giudizio, lo ha troppo esaltato, il Cortesa troppo depresso. Le sue opere in prosa vennero generalmente più applandite che le poetiche. Ecco ora la lista delle une e delle altre.

1. Trium Poetarum Porcellin, Basisin et Trebaccii Carmina. Parisiis, Sumon Colineus, 1539, in 8.1 versi in questo libro contenuti sono quasi tutti in lode di Isotta da Rimini, ameta caldamente dal Malatesta. Le molte elegie del Poscezzio ivi stampate, e in libri distribuite, come stanno anche nei codici dallo Zeno indicati, soleva egli chiamare il suo liber isottaeus, sotto il qual titolo trovasi annunziato da varii bibliografi che ne pretendono autori chi il Malatesta, e chi la medesima Isotta (1).

(1) Il Porcellio venne mandato dal Re Alfonso di Napoli al campo di Jacopo Picinino Generale de' Veneziani per ivi raccogliere le più sicure notizie intorno la guerra che negli anni 1452 e 53 ebbe luogo tra essi Veneziani e Francesco Sforza. Egli perciò ne compose i Commentari, che il Muratori pubblicò nella sua grande Raccolta. Forse non fu contento il Porcellio di Alfonso, perocchè poco dopo ne lasciò il servizio, ed entrò fra i cortigiani di Sigismondo Malatesta de' Rimini, uno de' più magnifici principi d' Italia di que' giorni : e per aggraziarselo gli presentò un libro di Elegie de amore Jovis in Isottam, che fanno parte dell'opera qui citata, Per quanto l'adulazione di costui piacer potesse al Malatesta, pure non tolse che altri poeti parimente ben accetti , non tentassero di metterlo in disgrazia facendosi besse di lui, e mostrandolo affatto ignaro della lingna greca, senza la quale a lor giudizio non poteasi bene scrivere nemmeno in latino. Di siffatta quistione ci ha informati colla squisita sua diligenza il P. Affò nelle sue Notizie intorno Basinio Basini poeta parmigiano che fu uno de' principali antagonisti del Poscerrio; come anche il co. Angelo Battaglini nel suo Commentario della Corte letteraria di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Le quali due sommamente erudite scritture formano la prima parte del secondo volume delle opere di Basinio Basini raccolte e pubblicate con gran diligenza e nitidezza dal sig. Avvocato

2. Commentaria comitis Jacobi Picinini, vocati Scipionis Aemiliani; edita per P. (poetam) Poncerusus et missa Alphonso regi Aragonum, utriusque Siciliae. Furono per la prima volta pubblicati dal Muratori nel tomo xx della sua grande Raccolta degli Serittori delle cose d'Italia.

3. Commentariorum secundi anni de gestis Scipienis Picinini, exercitus Venetrum Imperatoris, adversus Hannibalem Sfortiam Mediolanessium ducem, ad serenissimum principem Franciscum Foscari Venetorum ducem, per cl. Historicum et Poetam laureatum Posectum neapolitaum Prohemium incipit, ecc. Sono otto libri, e contengono i
fatti di essa guerra spettanti all'anno 1453, come
negli otto antecedenti avea descritit quelli del 1452.
L'autore dà al Picinino il nome di Scipione Emiliano, allo Sforza quello di Annibale, ed al re
Alfonso quel di Alessandro. Questa seconda parterimase ignota al Muratori, ma lo Zeno l'ha veduta in un Codice membranaceo della bibliotecadel celebre Marco Foscariui.

Triumphus Alphonsi regis Aragonaei De victa

Lorenzo Drudi a Rimini nell'anno 1794, in 4. E per vero dire la maggior parte delle critiche fatte ai versi di Poacatto, sono pedaoterie e stracchiatore. Difatto i suoi stessi nemici, e tra questi l'acre lingua di Francesco Filelfo (che poi tatto male e disse) lo chiamò ona volta saunsi discrutarque Poeta, e ne lodo parimenti una Orazione, benchè di poi nella epistola 25 del libro XXIX tanto iniquamente ne abbia parlato. Ma di Poacatto, che il co. Battuglini cognomina del Pandoni, e de suoi scritti, veggasti cic che miontamente raccontono ne' citati libri que' due chiarissimi letterati del seccol scorso.

- Neapoli per Porcellium vatem romanum. Codice nella libreria de' domenicani di Firenze citato da Montfaucon nel primo volume della sua Biblioteca Bibliotecarum, ed anche da Apostolo Zeno.
- 5. Porcelli Deploratio Italiae poscentis pacem a divo Paulo II. P. M. Altro Codice esistente nella libreria Gaddi di Roma e noto allo Zeno.
- Oratio de laudibus Sigismondi Pandulphi Malatestae ad Franciscum Sfortiam ducem Mediolani, habita anno 1456. Inedita. Il Filelfo la ba lodata in una sua lettera.
- 7. Carmina de laudibus Sigismondi Pandulphi Malatestae in xu Epistolas distributa. Esistono nel Codice Saibante di Verona, citato dallo Zeno.
- 8. Poncelli Poetae Laureati Epigrammata. Stanno nella biblioteca Regia in un testo a penna N. 1302. Coti lo Zeno, cittado probabilmente la biblioteca reale di Francia. Se ne trovano tuttavia non pochi sparsi ne' Carmi di altri poeti, tra i quali ricordomi di uno a Giano Pannonio, nel mandargli un paniere d'a ranci in regalo.
- 9. Carmina in Laurentium Vallam. Li cita il Poggio nella sua seconda Invettiva contro il Valla.
- 10. De felicitate suorum temporum volumina septem. Descrivono questi volumi le virtù ed azioni del sommo Pontefice Pio II, massimamente relative ai preparamenti ostili da lui procurati contro il Sultano de'turchi, che minacciava la cristianità. Quest'opera rammentata con lode anche dal card. Quirini, rimase essa pure inedita.
  - 11. Epistolae. Esistevano in un Codice della li-

breria Foscarini di Venezia, giusta la testimonianza dello Zeno.

12. De Venetorum gestis. Opera da Porcello incominciata, come appare dalle suddette Epistolae, ma rimasta, a quel che pare, imperfetta, non trovandosene ulteriore notizia.

13. De vita Friderici Urbinatis, poema latino che il Muratori ha pubblicato nel Tomo xxvii della

sua insigne raccolta.

14. Oratio Porcellu Poetae Laurenti in consignatione sceptri imperialis et vexilli facta Scipioni Picolominaeo. Quest'orazione, che rimase ignota allo Zeno, era nell'Ambrosiana di Milano, Cod. O, 57.

15. Opusculum aureum de Talento a Porcellio poeta aetatis suae prestantissimo chicubratum maxima quidem solertia ac multorum auctorum observatione. Questo opuscolo, che tra le cose del Poncellio fu la prima a stamparsi (in Cremona al principio del secolo xvi), ho riserbato ad accennare per l'ultimo, perchè non fu conosciuto nè dal Vossio, nè dallo Zeno, ne dal Panzer, ne sin anco dal Tiraboschi, tanta è la sua rarità. L'autore lo dirigeva al celebre Cecco Simonetta suo compatrioto, segretario del duca di Milano. Io ne tengo una copia a penna di mano del chiariss. ab. D. Pietro Mazzucchelli, già prefetto dell'Ambrosiana, che di giudiziose note lo arricchi, onde provar che la stampa di quel rarissimo libricciuolo erasi fatta in Cremona da Francesco da Lovere. Questo dottissimo bibliotecario volle essermene cortese, perchè favoriva con gran gentilezza la mia fatica intorno gli uomini per qualsivoglia titolo illustri della mia patria che principiai pubblicare nell'anno 1819 col titolo di Biografia Cremonese, e di cui sospesi la stampa dopo un quaderno del terso volume. Ogunn sa che in ogni culto paese i primi tipografi venguno rammentati con riconoscenza; e l'opuscolo di Poncettio è forse il primo lavoro di chi prima introdusse in Cremona l'arte tipografica.

### DECEMBRIO PIETRO CANDIDO.

Da Uberto Decembrio, nativo di Vigevano, segretario del duca Gio. Maria Visconti, ed nomo coltissimo, nacque Pier Candido in Pavia nell'anno 1399. Il duca Filippo Maria lo fece suo segretario benché assai giovine fosse, e non cessò di esserlo che alla morte del doca avvenuta nel 1447. Nell'interregno tra Filippo Maria e Francesco Sforsa ei tenne apertamente e con gran fermezza in favore della libertà milanese; allo spirar della quale accettò di bnon grado l'impiego di segretario Apostolico offertogli da Nicolò V; dopo la morte di esso, avvenuta nel 1 55, passò alla corte del benefico Alfonso re di Napoli, di cui parimenti fu segretario. Circa ventiquattro anni rimase lontano dagli aviti lari, sempre favorito dalle autorità supreme e glorificato dai molti suoi meriti letterari di vario genere. Giunto alla età più che settuagenaria tornò a Milano, ed ivi morì il giorno 11 di Novembre dell'anno 1477, e fu sepolto nella basilica di santo Ambrogio.

Il Sassi, l' Argelati, il Muratori e per ultimo l'attentissimo Tiraboschi, che qualche sbaglio dei primi ha potuto correggere, ci hanno lasciato un esatto ragguaglio delle molte sue opere per la maggior parte storiche, sia originali che tradotte, e sia latine che volgari, di cui stimo inutile di qui aggiungere il catalogo. Tra esse contansi parimenti varie poesie latine. Ma il Tiraboschi non fa verun cenno della poetica laurea, di che l' Argelati il dice onorato, non altro però dicendo fuorchè Potrus Candidus Decembrius Poeta Laureatus (Biblio. Medol. T. II, Pars altera col. 2099), senza pur accennare nè da chi nè in qual anno tale onor conseguisse. lo porto opinione che anche di questo il generoso Alfonso grande fautor delle lettere lo abbia rimunerato.

## MARCH AUSIAS (OSIA)

Anno 1460.

Questo MARCH fu di origne Calabrese ma nacque a Alenza in Ispagna da Pietro March ed Eleonora Ripoll. Fiorì ai tempi di Calisto III, cioè nel secolo XV, ed alzò di sè molta fama così nelle Spagne come in Italia per le sue poesie. Diego di Fuentes, che ne ha scritto la vita, dice fra le altre cose di lui che fue laureado por poeta no menos affamado que lo fue el doctissimo Francisco Petrarca, en nuestros tiempos, cioè che venne LIURATO come poeta, non meno celebre di quel che fosse ai tempi nostri

il douissimo Petrarca. Convien dire che il Portochese Odoardo Gomez e il Ferrarese Giacopo Antonio Buoui, in leggendo le suriportate parole, intendessero che il Petrarca avea preso parte delle sne composizioni da codesto MARCH giacchè ebbero la frivolezza di così dichiarare, come puossi vedere dal proemio premesso alle Considerazioni sulle rime del Petrarca dell'arguto e ingegnoso Tassoni, che ne fa giustamente le grasse risate sì per la ingiustizia del confronto, come per la disparità dei tempi rispettivi, giacchè il marce è posteriore al Petrarca di circa ottant' anni. È ben vero però che anch'egli, benchè maritato a Giovanna Scorna, esaltò nella sua lingua Limosina la sua innamorata Teresa Bovi, da Boü sì in vita che in morte, come fece di Laura il Petrarca, e che tra'noeti Spaenuoli e Provenzali di que' tempi occupa uno de' primi seggi. lo ho riferite le parole del Fuentes in prova della corona poetica di marce, e penso che questo onore gli possa essere stato conferito da qualche accademia, ovvero da alcuno de' piccoli sovrani che dominavano allora la Provenza, la Borgogna, la Catalogna e la Navarra, senza per altro poterne affermar nulla con sufficiente probabilità, molto più che sì onorevole circostanza non è rammentata da Nicola Antonio nella sua Biblioteca Ispana Vetus (Tomo II, pag. 105), dove però si citano le varie edizioni, tutte del secolo XVI, delle poesie del MARCH, e notasi che Giorgio di Montemajor valente poeta spagouolo del medesimo secolo le ridusse in lingua castigliana.

### ROLANDELLO (FRANCESCO)

#### Anno 1468.

Nato in Asolo e trasferitosi insieme col padre in Treviso fu questi uno de' più colti gramatici dei suoi tempi, cioè del secolo XV, conoscendo egregiamente le lingue greca e latina, e attendendo ad emendare e correggere le edizioni che in que' principii dell'arte tipografica riuscivano spesso inesatte. Tradusse anche in latino e pubblicò alcune orazioni di S. Basilio e di S. Giovanni Grisostomo, le quali si veggono stampate in Treviso nell'anno 1476. Ma il principale suo merito furono i versi ch'egli andava scrivendo, tanto lirici, che epici ed elegiaci, pei quali acquistò onori e celebrità. Bartolomeo Burchelati ne' suoi Comentari delle cose memorabili di Treviso rammenta Rolandello due volte, l'una a pag. 53, dove lo dice Poeta Laureatus a Federico III Imperatore hic Tarvisii anno 1451, ingannandosi di 17 anni, e tra le di lui poesie rammenta Crassae Amores, che accenna miseramente nascosti; e la seconda volta ne parla a pag. 628 dicendo, che passando l'imp. Federico nel 1468 per Treviso, onde recarsi a Roma, incoronò il Rolandello, e riportandone la testimonianza del poeta medesimo, ricavata da un libro scritto di sua mano, dove stanno trenta versi esametri da lui recitati in quella occasione, oltre il poema elegiaco sulla vita di Papa Benedetto XI. La quale testimonianza piacemi di qui trascrivere: Haec Carmina pronunciavi die 5 decembris 1468 in Ecclesia Cattedrali Tarvisii sacrosantae Majestatis Imperatoris Federicii, cum esset ipse stans ante primam sedem Cori versus Corpus Christi: qui me laureavit et Poetam fecit, habita meorum carminum commendatione, per Dominum Johannem Rother Episcopum, jubente ipsa Sacra Majestate, ut verba faceret. Fu dunque per ordine ed alla presenza dell'Imperatore coronato d'alloro ed arringato il nolandello dal vescovo Rolter il di 5 Dicembre 1448, e non nel 1451 come aveva dianzi notato il Burchelati. Le poesie di questo egregio asolano rimasero sinora inedite, per quanto io so, e se ne avevano molte nella libreria di s. Michel di Murano, come appare dal catalogo di essa (pag. 1014), le quali credo ora esistere nella Marciana.

BARBARO ERMOLAO IL GIOVINE, VENEZIANO.

Anno 1468.

. Delle glorie letterarie di questo veramente sommo soggetto hanno no amplamento scritto Apostolo Zeno, il P. degli Agostini, monsig. Fabroni, il Massucchelli e il Tiraboschi, che io stimo inutile di andarne sciegliendo alcuna, poichè siffatti scrittori ognuno li conosce. La meno luminosa però di esse glorie è quella appunto che forma l'argomento presente; perocchè, secondo alcuni, venne egli coronato poeta nel 1468 dall'Imperatore Federico III in Roma, mentre ivi esmolao dimorava

sotto la disciplina di Pomponio Leto, e non aveva che 14 anni di età. Aggiungasi che da molti si mette in dubbio siffatta coronazione, della qual veramente non si è rintracciato verun atto regolare e giuridico. Io tuttavia, a malgrado di cotesta incertezza, non avrei tolto da queste Memorie un nome di tanta celebrità, quand'anche non ne avessi ottenuta la mallevadoria del seguente libro: Oratio Hermolai BARBARI LAUREATI poetae ad Federicum et Maximilianum principes, cum gratulatione LUDOVICI BRUNI LAUREATI poetae de regis romanorum coronatione in 4. Questa orazione recitò egli nell'anno 1486, e nell'agosto dello stesso anno Cesare Massimiliano lo creò cavaliere aurato, e il regalò di una veste di stoffa d'oro. Qui veramente non vi è prova di laurea poetica, ma vi è nel titolo dell' Orazione (cui mancano le note tipografiche), e ciò basterebbe al mio scopo, quand'anche mancata mi fosse la notizia riportata da principio.

#### ZOVENZONIO RAFFAELLO

## Anno 1468.

La prima conoscenza che acquistai di questo Poeta Laureato la debbo ad Apostolo Zeno, che ogni indagatore della Storia degli uomini dotti è costretto di consultare, e che ebbi ed avrò a citar tante volte nelle presenti Ricerche. Egli rammenta il Zovenzosno a p. 165 del secondo Volume delle Dissertazioni Vossiane nel menzionar ch'egli fa il dot-

tor Gian Mattia Tiberino, la cui nascita (soggiunge egli) nella nobil terra di Chiari rilevasi da una lettera di Giovanni Inderbachio vescovo allora di Trento a Raffaello Zovenzonio da Trieste, Poeta LAUREATO, in data del mese di aprile 1475, e riferita dal P. fra Benedetto Bonelli da Cavalese Trentino nella sua dissertazione Apologetica sul martirio del B. Simone, ecc. Di cotesto Zovenzonio, o Jovenzonio, o Giovenzoni (perchè il suo nome è scritto in queste tre maniere) un carme riporta il Maffei nella Verona Illustrata (Tom 2, pag. 146), e tranne un codice di sue poesie citato dallo Zeno medesimo in una sua nota alla Bibliot. Italiana del Fontanini, p. (mihi) 185, del T. 2, senza aggiugner nulla a ciò ch'ei scrisse nelle Vossiane sovraccitate, non altra testimonianza conosco che quella che ne fa con lode il Giraldi nella sua opera de' Poeti a lui contemporanei, e non altri versi che i pochi pubblicati nell'ultimo tomo de' Carmina illustrium Poetarum della edizion di Firenze.

## SABINO ANGELO

Anno 1469 (probabilmente).

Posseggo un libro, il cui titolo è: Paradoxa in Juvenalem per A. Sabinum Poetam Laureatum. Romae, 1474, in fol. Quella nuda iniziale A. mi illuse al primo aspetto, sospettando significasse Aulo, e che il libro fosse lavoro dell'antico poeta latino per nome Aulo Sabino; ma chbi tosto sd accor-

germi dell'error mio, sì perchè quest' Aulo era grand'amico di Ovidio, che due volte il rammenta, e per conseguenza anteriore di più di un secolo a Giovenale, e si perchè la dedica di questi Paradossi è fatta dall'autore a Luigi Donato vescovo di Bergamo; sedente all'epoca della stampa. Il Giraldi pertanto, e l'Audifredi, e in ultimo il Tiraboschi mi istruirono essere il succitato poeta Angelo Sanino, avere composto un poema sulla Guerra di Fiandra, che il P. Martene ha poi messo alla luce col titolo: Angeli de Curibus Sabinis Poema de excidio civitatis Leodiensis (Collect. amplis., T. 4) aver avuto contese con Domisio Calderini altro interprete di Giovenale, ed nomo orgoglioso e iracondo, che in quelle sue acri difese usò chiamar Fidentino il nostro Angelo, e Proteo il dotto Niccolò Perotti, il quale, l'opinione del Samno sostenea contro lui; di che per altro Paolo Cortesi in quel suo celebre dialogo de Hominibus doctis, (p. 40) non si mostra assai contento. A questo LAUREATO poeta siamo pure debitori non solo di due edizioni di Terenzio, ma sì pure di quella di Ammiano Marcellino da lui fatta in Roma nello stesso anno 1474, dove in una sua lettera egli si nomina ANGELUS ENEUS SABINUS. In una nota che il Tiraboschi aggiunse là dove parla di questo poeta nell'ultima edizion di Firenze della sua illustre Storia della Leueratura Italiana, lo fa anche autore di tre lettere in versi latini in risposta a tre delle Eroidi di Ovidio; ma è questo uno sbaglio, essendo esso lavoro di quell'Aulo Sabino menzionato di sopra, come amplamente rilevasi dalle Biblioteche del Gesnero e del Fabricio. Ma da chi e in che tempo venne coronato d'alloro Angelo Samno? Questo è ciò che ignoro. Ignoro del pari su qual fondamento il diligentissimo Barbier nel ricco suo Dictionaire des Auteurs Anonymes et Pseudonymes attribuisca al Sabellico (altro nostro Laureato) i Paradoxa in Juvenalem che ho menzionato a principio. Io perciò nella mia Pseudonimia non ho seguito il parere di quel sommo filologo. È però vero che questo Samo scrisse intorno a Giovenale, e l'opera sua diresse al menzionato Nicolò Perotti, vescovo Sipontino, come nota il Ciaconio (col. 316), dicendola esistere inedita nella Biblioteca del Collegio Capranico di Roma. Egli pure il Ciaconio interpretò quella sigla A. come significante Aulus, mentre va letto Angelus.

#### TIBERTI DARIO

Anno 1469. (Probabilmente).

Nella Biblioteca Malatestiana del padre Muccioli (pag. 14) trovo citato il seguente codice: Darii TIBERTI Coesenatis PORTRE LAUREATI Carmina. Un saggio di que' versi riporta dipoi dalla pagina 150 alla 156. Poco prima lo stesso bibliografo aveva accennata come opera dello stesso autore Brevissima in Psalterium interlinearis glossula, aggiungendo essere stata lodata con diversi epigratami da Domizio Calderini, dal Marso (probabilmente Paolo),

da Francesco Uberti, da Costanzo da Fano, da Niccola Ferretti e da altri. Dallo stesso Muccioli ne' citati luoghi raccogliesi avere il Tiberti appartenuto a nobile ed antichissima famiglia di Cesena, essere conte di Monteottone, aver fiorito nel secolo XV, e conoscersi autore eziandio delle due seguenti composizioni, cioè di un Poemetto intitolato De legitimo amore, esistente nella Biblioteca Vaticana, e lodato dal Labbe, dal Theisser e da Gherardo Vossio, e di una Epitomes vitarum Plutarchi, stampata prima a Ferrara nel 1501, poscia nin accuratamente a Parigi nel 1545. Il Gesner però e il Fabricio ne accennano con lode l'edizione di Basilea del 1541. Ma intorno alla sua coronazione poetica nulla dicono nè il Muccioli nè altri che io son ito frugando. Nè posso nulla io dirne, giacche non trovo il nome di Dano Tiberti menzionato ne dall'Arsilli, ne dal Giraldi, ne dal Tiraboschi, nè dal Ginguené, nè dal Corniani. Puossi dunque congetturare che siffatto onore gli venisse conferito dall'Imp. Federico III nel suo passaggio per Cesena, retrocedendo da Roma, dove andò a farsi consacrare.

## EMILIANO GIOVANNI STEFANO

## Anno 1469.

Nacque in Vicenza, ma non è vero che il padre suo fosse investito di dignità ecclesiastica, come con debolissimo fondamento suppone il *Lirut*i nel

T. I. delle sue Notizie delle vite de' Letterati del Friuli, da cui raccolgo le presenti memorie, e come giustamente, ma non senza sarcasmo, fa osservare il P. Angiol Gabriello di S. Maria nella sua Biblioteca degli Scrittori di Vicenza (T. 2 P. II. ). Apostolo Zeno in una sua lettera pretende ch'ei fosse della famiglia Stefani. Ebbe per suo primo maestro in patria Ognibono Leoniceno celebre di que' tempi, cioè dopo la metà del secolo XV. Rinscì egregiamente nell'arte poetica, come si rileva dai versi che di lui ci rimangono, e fu di temperamento vivace, piacevole, conversevole e spiritoso. Secondo il costume de' letterati di quel secolo volle chiamarsi Quinzio Emiliano, e ultimamente Cimbriaco, per dinotarsi natio di Vicenza che i Cimbri, secondo lui (ma con vero errore) fondarono o ristorarono. Mancatogli il padre, mentr'era egli in assai giovine età, e trovandosi costretto a provvedere al suo mantenimento, stimò opportuno di lasciare la patria, e andò nel Friuli a fare il maestro di scuola, così nelle latine come nelle greche lettere. Riuscì egregiamente nel suo intento, e le cose sue prosperarono insieme al suo credito per modo, che potè anche ammogliarsi con la nobile zitella Giacomina Montegnaco Fantoni di Gemona, che il rese padre di tre maschi. Tuttavia, o perchè fosse alquanto volubile c capriccioso (com'era veramente), o perchè venisse invitato e sollecitato da altre popolazioni di quella provincia, si compiacque di spesso cambiare la sua residenza, educando la gioventù nelle lettere in Pordenone, in Sacile, in San

Daniello e in Gemona. Trovavasi egli in Pordenone l'anno 1469, quando l'imperatore Federico III tornando da Roma in Germania ivi si trattenne per meglio ordinarvi le cose pubbliche. Emiliano gli rassegnò alcune sue egregie poesie in lode di lui, che di siffatti studi grandemente si dilettava, e ne ottenne l'onore di esser ivi coronato d'alloro, e creato conte palatino, benchè non ancora compiuto avesse i vent'anni. Ciò sappiamo da lui medesimo ne' seguenti versi del suo poema intitolato: Encomiastica, diretto più anni dopo allo stesso imperadore ed al figliuol suo Massimiliano, allora già re de' Romani.

Si tua Daphnaeis cinxit mea tempora ramis, Et me Palladio quondam manus induit auro, Annorum lustris nondum mihi quatuor actis, (1) Spontè tua sacros dipnatus tradere Lauros, Bellorum Lauros, studiorum premia Lauros, ec.

Questo poema venne stampato da Marquardo Frehero nel secondo volume Ceriptor. Rer. Germanic. Venti anni dopo, cioò nel 14%0, sapendo esser giunto a Lintz Massimilano, allora imperatore, il nostro poeta, che di que' giorni stanziava a Gemona, andò col figlio suo Vegenzio Cimbriaco Marone ad inclinarlo, e presentargli altri suoi carmi. Di che il generoso Monarca tanto fu lieto che volle egli pure, per la seconda volta, pubblicamente coronarlo dell' apollinea fronda; di che parimente la

(i) Era dunque nato nel 1449 o poco prima.

sciò testimonianza il poeta medesimo in alcuni versi rimasti inediti, ma citati dal diligente Liruti. In questa occasione gli venne confermata la dignità di conte palatino, ed anche al di lui figlio accordata. Passò dipoi con onoratissimo stipendio professore in Cividale nell'anno 1490, dove cessò di vivere, prima forse che fosse finito il secolo, e quindi nella fresea ettà di circa cinquant'anni.

Le opere si edite che inedite del nostro Cimmanco, e le lodi di illostri suoi coetanei, e le edizioni che se ne fecero, sono con somma esattezza accennate dai citati Liruti e p. Angiolgabriello di santa Maria.

## SABELLICO MARCO ANTONIO

# Anno 1469.

Il vero nome della sua famiglia era de'Cocci, ma egli il trasformò in Sabellico, tosto che venne ammesso nell'accademia romana di Pomponio Leto, i cui membri cambiavansi per sistema il nome; e volle così chiamarsi per esser nativo di un luogo spettante agli antichi Sabini, che latinamente Sabelli erano anche detti. Nacque dunque in Vicovaro sul Teverone verso l'anno 1435, e andò molto giovine a Roma, dove fece i suoi studi con ammirabile successo, massimamente sotto gli insegnamenti di Domitio Calderini e del Leto. Seriveva versi latini con molta felicità, e pel merito di questi l'imperador Federico il volle incoronar poeta nel 1469.

Rimase a Roma fino all'anno 1475 nel quale andò professore di belle lettere ad Udine. Ivi scrisse i due poemi Incendium Carnicum, e Caedes Sontina relativi alla funesta irruzione de'Turchi nel Friuli. da lui veduta e sfuggita. La sua grande riputazione indusse il Senato di Venezia a chiamarlo presso di se nel 1484, creandolo Prefetto della Biblioteca di S. Marco, e accordandogli eziandio la cattedra letteraria, esercitata in Udine. Intanto egli scrisse la sua Storia Universale da Adamo fino al 1503, inesattissima, divisa in sette Eneadi ed in 63 libri; la Storia della Repubblica di Venezia, non solo poco fedele ma eziandio piena di adulazione e di bassi e vili elogi, che tuttavia gli fruttò la pensione di 200 scudi d'oro; e più altri versi ed opuscoli. che in tutto formano nella edizione in folio del 1660 quattro grossi volumi. Fu uomo di costumi scorretti, a cagion de' quali appunto in età d'anni 70 mori di sifilide nel 1506, lasciando dopo di se un figlio naturale. Egli erasi preparato un pomposo epitafio, ma il filosofo Bartolomeo Latomo ne compose il seguente, che più gli conviene:

Quid juvat humanos scire atque evolvere casus, Si fugienda facis, si facienda fugis?

Pochissimi però de' molti scrittori che del Sabellico hanno fatta onorata mensione, si fecero carico dell'onore della poetica laurea concessogli dall'Imp. Federico. Tra questi, il più tacciabile di tal uegligenza, parmi aversi a dire il p. Corsiguani, che in saa lode ha lasciato un non breve articolo nel suo De viris illustribus Marsorum liber singularis, p. 220 • seguenti.

#### ZAMBECCARI FRANCESCO

#### Anno 1470 cinca.

Le civili discordie, che si lungamente afflissero la nobilissima città di Bologna, riusciron funeste nel secolo XV alla illustre famiglia de' Zambeccari. che parteggiava apertamente in favore dei Bentitivogli. Avo di questo nostro poeta laureato fu Tomaso Zambeccari: il quale venne tratto a morte nel 1435 per sospetto ed a tradimento, come scrive il conte Giovanni Fantuzzi nel Tomo VIII delle sue Notizie degli Scrittori Bolognesi (pag. 221). I discendenti di lui, o condannati al bando, o sottrattisi di propria voglia ai pericoli cui si trovarono esposti, abbandonarono la patria. Fu tra essi il padre del nostro Francesco, che andò a stabilirsi in Venezia, dove professò le leggi, e dove probabilmente gli nacque Francesco. Convien dire che sufficienti fortune gli rimanessero alla morte d'entrambi i suoi genitori, avvenuta mentr'era assai giovine, e che i parenti per parte di madre ne prendessero particolar cura, trovando noi che diede con fervore opera indefessa allo studio delle belle lettere e della lingua greca, della quale gli fu maestro il celebre Giovanni Argiropulo, e attese a formarsi non meno dotto che celebre. Ma all'amor

delle lettere e al desiderio di perfezionarsi in esse e nella cognizion delle lingue univa Francesco una certa inquietudine, una smania di viaggiare, un desiderio così vivo di cambiar luogo, che, appena si trovò padrone di sè, intraprese il cammino della Grecia e dell'Italia, e il proseguì per lo spazio di cinque anni. In questa sua prima incursione, avvenutosi in un codice contenente le Lettere di Libanio Sofista, ne tradusse parecchie in lingua latina, e dedicolle a Federigo Durante principe del Monferrato e conte di Urbino; così almeno ha letto e inteso il Fantuzzi. Se questa dedicatoria avesse data noi potremmo conoscere precisamente in qual auno compiuto avesse le sue prime fatiche intorno a Libanio, che poscia con maggiore diligenza continuò. Ma ciò che nel caso nostro riesce più singolare si è, che in occasione di questa dedica egli assume il titolo di poeta laureato. Ecco le sue parole: Ad Illustr. principem Montisferrati Durantis (1) atque Urbini Comitem divum Federicum, alterum Martem, Francisci Zambeccarii, Equitis et Poetae laureati, in quasdam Libanii epistolas Praefatio. Questo principe fioriva dopo la metà del secolo XV, e chi sa che da lui venisse conferita allo Zambeccari la laurca poetica; ma può anche averla ottenuta da

<sup>(1)</sup> Così Fantuzzi I. c., il qual cita l'opera di Voltio, che noi rammeoteremo più innanzi. Ma è sicuramente shagliata la voce di Montisferrati, e deve dire Montisfetrij. Diffatto Federigo da Montefeltro era auche signore d'Urbino prima che lu fossero i Rovere.

Piuo degli Ordelassi signor di Forlì, che sorse più che gli altri l'ebbe caro come poeta, anzi che come filologo. All' Ordelaffi troviamo ch' egli dedicò il latino poema de Philocrysis et Chryseae amoribus, un codice del quale, esistente nella ducal Biblioteca di Modena, dice il Fantuzzi essergli stato indicato dal chiariss. Tiraboschi, che comiucia: Ad illustrissimum principem Forolivii dominum Pinum Ordelaphium Francisci Zambeccari Equitis et poetae LAUREATI in quasdam de Philocrysis et Chriseae amoribus Elegias, e finisce: Acipe, lector, opuscolum lepidum. Bononiae impressum per Benedictum, Hectoris Bonon. MIIID. octavo kalendas januarii, Illustris. Domino Benivolo II, (1) P. B. B. feliciter gubernante. Da queste parole rilevasi che il Tiraboschi comunicò al Fantuzzi l'esistenza, uon già di un codice, ma bensì di un libro stampato nel 1407. sicuramente assai raro, e perciò sconosciuto al Biografo bolognese. E siccome lo stesso Fantuzzi riporta i primi e gli ultimi due versi delle ventuna elegie che costituiscono il poema dello Zambeccari, così parmi potersi a buon diritto asserire, che egli non ne abbia conosciuta la stampa sovraccitata. A maggior prova di ciò dichiara egli stesso di aver tratti que' versi da un codice membranaceo in 4.º del secolo XV, che apparteneva al Senatore Carlo Antonio Dondini. È forza confessare che questo articolo è uno de' più trascurati e negletti in una

<sup>(1)</sup> Deve dire Joanne Bentivolo.

per lo più sì diligente storia letteraria, com' è codesta di che ci è forza valerci.

Dalle cose fin qui esposte chiaramente risulta, che lo Zambeccari cominciò assai presto ad acquistar fama pe' suoi versi, al merito de' quali dovette senza dubbio l'onorevole titolo di poeta LAUREATO. Ma, tranne le sopraccennate elegie, null'altro di poetico ha potuto addurre il conte Fantuzzi, nè a me riuscì di trovare, consultando pur anche i più noti cataloghi de' manoscritti di cospicue Biblioteche. Quanto alle Lettere di Libanio da esso egregiamente latinizzate e stampate la prima volta in Cracovia (dove convien credere che il vago genio di cambiar cielo conducesse lo Zambeccari) nel 1504, vennero esse riprodotte dal celebre Gian Cristoforo Volsio nel 1638 colle stampe di Amsterdam, con aggiunta di più altre rinvennte da lui. Di esse però non faremo parola, trattandosi di lavoro non corrispondente al titolo di poeta LAUREATO. Ne delle vicende personali, nè del luogo e dell'anno della morte di questo letterato ci è dato di nulla notare, giacche nulla parimenti pote saperne il suo Biografo e concittadino.

## TITO VESPASIANO STROZZI

Anno 1470.

L'illustre Tiraboschi nel T. 3 della Storia Letteraria d'Italia, in rammentare parecchi de' nostri poeti che ottennero l'onor della laurea ne' secoli XV e XVI, dice che tra i componimenti Poetici di Gasparo Tribraco, oitati negli Annali letterarii di Italia, trovò chiamarsi Poeta laureato anche Tiro STROZZI. Fu questo un gentiluomo Ferrarese, egregio poeta latino del secolo XV, e padre di poeta anche più egregio di lui, cioè di Ercole Strozzi, come puossi rilevare dai rispettivi lor carmi, unitamente stampati in Venezia dal vecchio Aldo nel 15131 che sono uno de' migliori giojelli delle edizioni Aldine. Tito Vespasiano Strozzi fu caro ai duchi Borso ed Ercole, che gli affidarono diversi carichi sì militari come civili, e dal primo de' quali, a mio credere, debbe avere ottenuto nel 1470, o in quel turno, anche il titolo di poeta laureato, se hassi a prestar fede, come non dubito, alla testimonianza del Tribraco, la quale però non veggo ripetuta da altri. Stando sulle poche notizie de' Biografi intorno allo Strozzi, pare cessasse di vivere d'anni 80, prima cioè che il di lui figlio Ercole, nel fiore della sua virilità, venisse da un rivale fatto assassinar da sicari per avere isposata la ricca e bella vedova Barbara Torella. Io tengo fra'mici libri un Titi Vespasiani Strozze poetae illustris Episodium per Erculem filium, che venne impressum Ferrariae per magistrum Laurentium de Rubeis de Valentia, anno Domini M. CCCCC. VI. die XIIII augusti, in 4, e parmi che questo flebile canto abbia di pochi mesi seguito la morte di Tito, la quale perciò stimo dover essere avvenuta nell'antonno del 1505

## ALBERTI, O DE ALBERTIS, LEON BATTISTA

## Anno 1470.

Nóbile fiorentino, figliuol di Lorenzo, nato nel 1308. Di quest' uomo, che fu insieme buon matematico, buon pittore, buon architetto, buon poeta e scrittor fecondissimo, hanno pubblicata la storia o lasciate notabili memorie il Vasari, il Negri, e dopo molti altri il diligentissimo conte Mazzucchelli. Noi non vogliamo considerarlo che come poeta laureato, ed è precisamente sotto questo punto di vista che nessuno di que' biografi ci ha trasmesse sufficienti notizie. È indubitabile che un libro in forma di quarto venne stampato col seguente titolo: Baptistae de Albertis poetae Lau-REATI, de Amore liber optimus. Il Lipenio (1) gli attribuisce la data del 1571, e lo dice impresso a Firenze; ma sicuramente in quella data è corso un errore di stampa, e dee leggersi 1471, sotto la quale lo citarono l'Orlandi, il P. Negri, il Ciaconio, e ultimamente il Brunet nel suo celebre Manuale del Librajo, e il conte Cicognara nel suo Catalogo, ec. (T. 1, p. 67), al quale parmi doversi aver piena fede. Ma il conte Mazzucchelli, che addotta · del pari la data del 1471 (2), in un articolo spettante ad Alberti Battista fiorentino (3), citando

<sup>(1)</sup> Bibl. Phil. T. 1, pag. 39. (2) T. 2, pag. 315.

<sup>(3)</sup> Ibid. pag. 3or.

questo medesimo libro, gli assegna il titolo: Opus praeclarum in Amoris remedio, e non accenna la qualità di poeta Laureato nell'autore, che pure vi si trova espressa, come si raccoglie dal citato Catalogo del Cicognara. Che il celebre Leon Battista ALBERTI, architetto, matematico, ecc. debba credersene egli la scrittore, contro l'opinione di quelli che ad un altro Alberti lo attribuiscono, pare indubitato da quanto il sullodato conte va esponendo: ma del pari mi sembra indubitato ch' egli non vide il libro in questione. Prima di tutto osservisi la differenza nell'annunziarne il titolo, e notisi in secondo luogo che il Brunet dopo il titolo pone l'avvertenza (italice), cioè che il libro è in lingua italiana, benchè il titolo ne sia latino. Ora è certo che Leon Battista ALBERTI ha scritto l'Hecatomfila, cioè dell'arte di amare, e la Deifira, cioè del fuggire il mal collocato amore: che questi due romanzetti li dettò in italiano: e che più volte vennero posti in luce; e non dubita il dottissimo biografo bresciano, che il primo di essi appunto non sia il De amore liber optimus del 1471, e il secondo l'Opus praeclarum in amoris remedio. Non avendo " io veduto cotesto libro non posso nulla aggiugnere, e parmi che il giudizio di Mazzucchelli, di Brunet e di Cicognara, non ci lasci verun dubbio. Ma perchè vien egli Leon Battista chiamato poeta Lau-REATO! Ch'egli si dilettasse di poesia italiana rilevasi da quanto di lui scrissero il Crescimbeni ed il Quadri, e prima d'essi il Vasari, il quale nella sua vita ci fa sapere che fu egli il primo a

tentar di ridurre i versi italiani alla misura de' latini, e ne cita in prova il seguente primo distico di una epistola:

Questa per estrema miserabile epistola mando A te che sprezzi rusticamente noi.

Soggiunge il conte Mazzucchelli che certamente in alcuni titoli delle sue opere egli vien chiamato poeta Luvarro, ma io non ne conosco che quella sola sopraccitata. Ed in ultimo quando, dove, da chi venne Lavararo? Io penso che il fosse o da Lorenzo de' Medici, o da Niccolò V, o da Sigismondo Malatesta signore di Rimini, dai quali era egli in particolar modo favorito e protetto. Ma nessuna memoria della sua poetica incoronazione ci è rimasta: nè ad essa (quand'anche si avesse) anderebbe questo grand'uomo debitore della immortale sua fama.

#### CARBONE CONTE LODOVICO

Anno 1470 circa.

Non so meglio informare di questo poeta quanto riportando prima di tutto ciò che ne lasciò scritto Giovanni Guasco nella Storia Letteraria di Reggio (di cui lo dice nativo), a pag. 14 e 15, ove il nota sotto l'anno 1470. « Grande ornamento riceve la patria dalla virtù del co. Lodovico Caracordi quale fu Posta Laurearo ed oratore fabone, il quale fu Posta Laurearo ed oratore fa-

" moso, felice ugualmente nell'illustrare co'suoi « componimenti Reggio , dove nacque , e Ferrara « dove visse, intrattenuto ivi onorevolmente dal " duca Borso, a cui fu molto accetto per lo suo a sapere. Si conserva nella libreria de' Padri Mi-" nori Osservanti di Reggio un bel Poema di lui " manoscritto , fatto sopra li Giuochi dell' Arte, " ordinati dall'accennato duca di Ferrara per al-" legrezza della peste fugata. Si vedono pure nel " predetto volume una soave Elegia, un ingegnoso " Endecassillabo, ed un'Oda maestosa latina sovra " Francesca Fontana da lui amata, ed alla bel-" lezza della quale abbiamo l'obbligo delle rare " poesie cantate in lode sua.... Per persuadere, il " Carbone, la diletta Francesca ad accettarlo in « isposo, le descrive poeticamente le sue qualità " ne' seguenti versi elegiaci . scelti da me fra gli « altri, perchè da essi si comprenda non meno la « felicità del suo ingegno che la fortuna del suo " credito; nè giudico che sia per parere troppo « ambiziosa la libertà con la quale in certi avve-« nimenti è permesso a' valentuomini di lodare " modestamente se stessi.

Et quae non tali mulier lætetur amante? Cui faveat Calum, quem probet ipse Deus. Quis non felicem, quis non te jure beatam, O Francisca, vocet, conjugis arte tui? Num me Phæbus amat, me divae, aluere Camenae, Me Musae in gremio continuere suo. Jam mea Ferrariam celebratur fama per omnem, Cantatur tota nomen in urbe meum.

Instituo Juvenes ad vevae laudis amorem. Jucundam ad vocem sedula turba ruit. Rhetoricam doceo, et veterum monumenta virorum. Priscorum antiquas tradimus historias. Inter philosophos Doctoris nomen habemus, Lingua mea est magnis cognita Principibus. Pontifici Summo placuit facundia nostra. Oui comitis titulum jussit inesse mihi. Me Domus Estensis, populus me cunctus honorat. Et placidos orant in mea vota Deos. Aeterna est Virtus, nullo violabilis ictu, Sola mimet Pirtus, caetera practereunt, Non venti, non ira Jovis, non grandinis horror In magni vires jus habet ingenii . . . . . . . . . . . . . . . . . Elige, Nympha, virum, qui te mereatur habere, Elige, qui pura novit amare fide. Omnia quae lucent aurum non esse putato. Aurea sed virtus aurea cuncta facit, In me jura tibi imperiosa tenere licebit, Tu reserare animum, claudere tu poteris. Carmina nulla canam, nisi quae mea jusserit Uxor, Quae Francisca volet protinus acta putes Ast opera quicumque mea desideret uti Nil petat a nobis, ipsa rogata dabit.

" Che se degno è di lode il Carbone per l'a" menità del verso, merita altresi d'essere com" mendato per la figidità della prosa; mentre egli
" recitò con grande applauso, ed a concorrenza del

"Nescovo d'Adria, un'elegante Orazione nella 
"Cattedrale di Ferrara in onore del ricordato 
duca Borso. Applause inoltre con altra ornatis"sima Orazione Panegirica all'elezione fatta dal 
"duca Ercole del caval. Antonio Gazuoli, dottore 
eccellente ed uno de'compilatori del nostro Sta"tuto, in Podestà di Ferrara nell'anno 1476."

Veggiamo ora alcun'altra più valevole testimonianza, cioè quella del Tiraboschi. " Lopovico CARRONE Scolaro di Teodoro Gaza è annoverato dal Giraldi tra' poeti che ebber nome a' tempi di Lionello e di Borso; e da lui vien detto autore di molti componimenti in prosa e in verso scritti con uno stile fiorito ma umile. Il Borsetti lo registra tra i professori dell' università di Ferrara, e accenna il decreto con cui l'anno 1456 ei fu destinato a tener pubblica scuola di eloquenza e di poesia. In fatti abbiamo negli atti di questa Computisteria di Ferrara un decreto del duca Borso del 1458. in cui si afferma che gli erano state assegnate 100 annue lire di stipendio, e si determina ch'esse sieno a proporzione detratte dagli stipendi degli altri professori. Aggiugne il Borsetti, che nel 1465 il Carbone passò a Bologna, e che di là fece ritorno a Ferrara, ma non dice in quale anno. Noi però ne abbiamo l'epoca in un altro decreto del medesimo duca Borso del dicembre del 1466, in cui si accordano certe esenzioni a favore clarissimi Oratoris et eximii Artium Doctoris D. Magistri Lodovicii Carboni redeuntis ex Rononia ad Studium Ferrariae. Egli morì, come affermasi dal Giraldi, l'anno 1482. Tito Vespasiano Strozzi lo esalta con somma lode in un epigramma a lui indirizzato, in cui fra le altre cose gli dice:

Doctus es, et culti placido sernomir ab ore Dulcior Hyblaco copia melle fluit. Nec minus orator, quam Pates optimus, idem Nunc patriae linguam tradis utramque tuae; Barbarus est quicumque copi virtutibus istis Se negal, et tantum non probat ingemium.

Il Borsetti ne annovera parecchie opere scritte in prosa e in verso, niuna delle quali si ha alle stampe, trattane quella ch'ei gli attribuisce: De Elocutione Oratoria. Questa però, come avverte il Baruffaldi, è di un altro Lodovico CARBONE da Costacciaro, vissuto un secolo più tardi. Il medesimo Baruffaldi rammenta alcune altre opere del vecchio CARBONE, alle quali inoltre deesi aggiugnere l'orazione in morte di Lodovico Casella, che si conserva nella biblioteca Estense. Due medaglie coniate in onor di esso si accennano dallo stesso scrittore, dalle quali sembra raccogliersi ch'ei fosse poeta Laureato, e questo onor del Carbone confermasi con più certezza dal Diario ferrarese, ove parlando dell'orazione da lui recitata ne' funerali del duca Borso così dice: " Mastro Lodovico Carboni " Poeta Laurearo in Pergolo fece una orazione ad " laude del Signore Herculo e del duca Borso mor-" to, che molto al popolo piacette. "ell Gnasco, che non so su qual fondamento il dice reggiano di patria, mentre i versi dello Strozzi poc'anzi citati cel mostrano Ferrarese, ci ha dato un saggio delle poesie latine del Cansone, che si conservavano in un codice a penna presso i Minori Osservanti di Reggio. In esse ci ci si scuopre più facile che elegante poeta, ed è leggiadra eosa a vedere com' ci per piacere alla sua amata si va lodando magnificamente, e fra le altre cose rammenta che da una ambasciata fatta al Pontefice riportato avea il titolo di conte:

Pontifici summo placuit facundia nostra, Qui comitis titulum jussit inesse mihi. »

A queste due gravi testimonianze del Guasco e del Tiraboschi, altre notisie intorno a Lodovico Candone aggiunsero il ch. dott. Barotti nelle Memorio degli illustri Ferraresi, e il P. Verani, che le inserì nel tomo 17 del Giornale Modenese. Le quali aggiunte riconobhe ed accettò lo stesso Tiraboschi in una nota da esso inserta nell'ultima edizion di Firenze (1809) della immortale sua Storia.

## FILELFO GIO. MARIO

Anno 1474 circa.

Primogenito de' molti figli di Francesco, egualmente dotto ed egualmente strambo come suo padre, nacque nel 1426 in Costantinopoli da Teodora figlia di Emanuel Crisolora, presso il quale il padre si perfezionò nella cognizione della lingua greca, di cui fu poscia maestro a Gio. Mario come il fu della latina. Al pari del padre tenne egli pubblica scuola nel 1444 a Savona, nel 1460 a Venezia, e successivamente a Bergamo, a Verona, a Bologna ed a Mantova, giacchè i suoi costumi e la sua lingua non gli permettevano sicuro soggiorno in verun luogo. Renato re di Napoli e di Provenza gli accordò una magistratura a Marsiglia nell'anno 1450. Di là a cinque anni andò ad esercitare la professione di giureconsulto a Torino. Stette più volte a Milano insieme al padre. Il Sassi e l'Argelati ne parlano a lungo nella Biblioteca de' Scrittori milanesi; ed è appunto dal Sassi che rileviamo essere egli stato incoronato poeta dal medesimo Renato testè menzionato. Di ciò per altro nessuna sicura prova ci somministra, ed io confesso che ad Alfonso, il quale cotesto onore facilmente accordava, anzichè al di lui padre Renato, credo aversene ad assegnare la concessione. Gio. Mario è morto in Mantova l'anno 1480, cioè un anno prima che morisse il suo genitore Francesco. Poche opere di Gio. Mario abbiamo alla stampa, molte si conservano inedite nelle Biblioteche sì pubbliche che private, e parecchie andarono perdute. Tra le prime va rammentato l'Epistolarium, cioè un trattato del modo di bene scrivere le lettere famigliari; e la sua traduzione in terza rima dell'ufficio di Maria Vergine, insieme ai salmi, agli inni ed alle preci che ne fanno parte. Ma egli era, quanto alla poesia, più felice improvvisatore, come si ha da

Giglio Gregorio Giraldi, che compositore. Tra le inedite credo abbia a contarsi per principale il suo poema intitolato Amyris, che tratta delle gesta di Maometto secondo, poema conservato nella pubblica Biblioteca di Ginevra, e del quale ci ha trasmesso una esatta descrizione il chiaro Senebier a pag. 236 del Catalogo della medesima, Ma delle opere così inedite come perdute di Gio. Manio ha dato informazioni diligentissime il nostro insigne Tiraboschi nel cap. V del libro terzo della sua grand'opera. E sul finire del capitolo antecedente ci ha parimenti fatto conoscere l'esistenza di una inedita satira di questo poeta contro il soverchio numero delle corone poetiche accordate dall'imperator Federico. Essa trovasi in un Codice della libreria Saibante di Verona, ed ha questo titolo: Jo. MARII PHILELPHI, artium et utriusque juris Dotoris, Equitis aureati, et Poetae LAUREATI, SATYRA in vulgus Equitum auro notatorum, Doctorumque facultatum omnium, Comitumque Palatinorum, et Poetarum LAUREATORUM, quos paulo ante Imperator Federicus insignivit. Il Tiraboschi ne riporta alcuni versi assai mordaci. Gio. Manio, al par di suo padre, non amava di aver concorrenti e rivali, tant'alto sentiva di se. È però giustissima l'osservazione dell'ab. di Resnel, che ramentammo altrove, cioè che dalla istituzione del Collegio Poetico in Vienna, di cui fu primo presidente il Protuccio, cioè il Celtesio che menzioneremo più innanzi, ogni facitore di versi aspirò ad essere coronato, e la Germania tanto abbondò a que'giorni di Poeti laureati, quanto in tutti i tempi rarissimi furono i sommi Poeti. Noi ne andremo vedendo la verità.

#### FILIPPO VAGNONE

#### Anno 1475 cinca.

Filippo Vagnone de'signori di Castelvecchio, e maggiordomo della corte di Savoja, morto nel 1499, e sepolto nella chiesa de' Francescani di Moncalieri in una magnifica urna, che ora trovasi a Plobese presso Torino, è anch' esso annoverato tra i poeti Laureatt. Una lunga elegia di 184 versi se ne ba nell'opera di Giovanni Nevizzano intitolata Sylva Nuptialis, e un' altra tra le Lettere di Pietro Cava, dove anche si legge una lettera del Vacnone al Cava medesimo. Frequente menzione di esso si fa in dette Lettere, e vi si parla singolarmente di un' opera in poesia, ch' ei pensava di pubblicare, intitolata Deliciae, di cui scrivendo il Cava a Domenico Macaneo, Cura igitur, gli dice ut hoc non triviale DELITIARUM opus per te recognitum in lucem veniat; quod ejus est salis, ejus elegantiae et eruditionis, ut inventione, dispositione, elocutione Elegiographos ipsos priscos poetas non modo aequiparare sed etiam superare videatur; e siegue ancor lungamente con molti encomi a lodare l'eleganza di quel Poema, il quale però non credo sia stato stampato; ma il saggio de' talenti poetici del Vagnone, che abbiamo ne'citati componimenti, ci mostra ch' egli avea più facilità che

eleganza. E così appunto ne giudicò Giorgio Floro in una sua lettera allo stesso Cava de' 20 di Aprile del 1498: Promptus sane est Philippus et faeilis ad facienda carmina, sed laboris impatiens ad elimandum. Forse questa impazienza fu effetto dei pubblici affari, ne'quali e in pace e in guerra fu continuamente occupato. Ch' ei fosse Poeta LAU-REATO raccogliesi da una Cronaca manoscritta di Giambernardo Miolo di Lombrasco, che conservavasi presso il sig. barone Vernazza: Anno 1531, 14 Aprilis, Carlotta, Ill. Philippi VAGNONI aureati equitis LAUREATIQUE POETAE filia unica, et olim Philippi de Valpergia uxor, Ill. Henrico Valpergi domino Cercenasci desponsatur. Tutte queste parole ho io tratte dalla Storia della Letteratura Italiana (T. VI. Parte III) dell'illustre Tiraboschi, che confessa averle avute dal non meno illustre baron Vernazza. Ma in che anno e da chi fu LAUREATO poeta il nostro Vagnone? forse dal nono Amedeo. o da Filiberto I, congetturando sul tempo in cui fiorì, nel qual caso la sua poetica laurea può essergli stata conferita tra l'anno 1466 e l' anno 1480.

#### GERALDINI ANTONIO

# Anno 1479.

Il secondo volume delle Dissertazioni Fossiane di Apostolo Zeno ci fa conoscere chi fosse cotesto Geraldini. Si nacque in Amelia città dell'Umbria l'anno 1457. Probabilmente andò nel fior degli

anni a Roma, dove si distinse per modo ne' talenti poetici che all'età di 22 anni meritò di essere CORONATO poeta. Se questa coronazione avvenisse in Campidoglio, o per mano del Sommo Pontefice nel Vaticano, non è riferito. Era allora capo supremo della Chiesa Innocenzo VIII, da cui debbe avere ottenuto na tanto onore, perchè gli si mostrò affezionatissimo, tanto in crearlo suo logotheta, (Protonotaro) quanto in mandarlo Nunzio in Ispagna, dove parimenti acquistò il favore di que' principi. Ivi immatura morte il colpì nell'età d'anni 32, l'anno 1488, come si ha in nota a pag. 51 del dialogo di Paolo Cortesi. Conosco di lui le prime edizioni delle seguenti opere: 1. Antonii Geraldini Amerini Bucolicorum Sacrorum libellus. Rom. 1485, in 4.º 2. Ant. GERALDINI Poetae LAUREATI Carmina, senza veruna nota tipografica, ma in Roma 1486. Questa edizione fu ignota all' Audifredi; all'incontro esso riferisce le seguenti: 3. Oratio Antonii Geraldini prothonotarij apostolici poetaeg. LAUREATI: ac regij Oratoris: in obsequio canonice exibito per illustrem Comitem Tendille prothonotarium metimnensem: et per ipsum prothonot. GERALDINUM nomine serenissimorum Ferdinandi regis et Helisabette regine hispanie: Innocentio VIII, eius nominis Pontifice Maximo. In fine Habita Rome. VIII. Kal. octobris anno salutis sexto et octuagesimo supra. ecc. et mille, in 4.º piccolo, caratteri gotici. Lo Zeno, riporta nel citato luogo gli elogi che gli scrittori di que' tempi ne hanno fatto; e ne' Tomi 22 e 24 del Giornale de letterati d'Italia ne riferisce le opere.

Anche Nicola Antonio nel secondo volume della sua Biblioth. Hispana (nova) a pag. 685, fa un bell'elogio si al nostro Antonio Geraldom, come al fratel suo Alessandro, ed altre testimonianze riporta dei meriti loro.

## ALTISSIMO CRISTOFORO

#### Anno 1480 circa.

Fu Fiorentino e non già Forlivese, come ha creduto il Quadrio (nel T. 2 della sua Storia della volgar poesia, pag. 216) confondendolo con Cristoforo Sordi, detto il Cieco da Forlì, celebre improvvisatore. È ben vero che improvvisatore fu parimenti l'Altissimo, al quale pare che questo cognome siasi attribuito pel merito de' suoi canti estemporanei. Il Crescimbeni scrive ch'egli fiorì verso l'anno 1480, ed è certo ch' ei viveva ancora nel 1514, perchè Bernardo di Filippo Giunta gli dedicò allora la sua edizione dell' Arcadia di Sanvazaro. Avvi chi deprime i suoi versi e chi li esalta. Il fatto è che egli ne era gelosissimo, e che ciò che di zui dopo la sua morte potè raccogliersi ed accozzarsi fu opera in parte di chi lo ascoltava improvvisare, e in parte di vari frammenti che trovaronsi fra le sue carte. I Reali di Francia furono l'argomento intorno al quale esercitò principalmente la sua vena poetica, e trattenne la brigata ad udirlo. È parimenti certo ch'ei venne Laurearo poeta, essendogliene dato il titolo nell'annunzio del Poema quiPrimo libro de' Reali di M. Cristoforo Fiorentino, detto Altissino, Poeta Luriatro, caritato da lui all'improvviso, nuovamente venuto in luce. Queste parole fanno supporre una anteriore edizione, di cui però nella diligentissima Bibliografa dei Romanzi e poemi Romanzeschi d'Italia dell'egregio sig. cav. Melzi, non si fa cenno. In fine stanno le seguenti parole: stampata in Vinegia, per Gio. Antonio de' Nicolini de Sabio nell'anno del Signore 1634, in 4.º

E di nuovo, col titolo: Opera dell' Altrissimo, Poeta fiorentino. In Firenze 1572, in 8.º Di nuovo ancora — Firenze, rincontro a S. Apollinare, 1572, in 8.º

E per ultimo, ivi, 1599, in 8.9

Il Quadrio lo suppone autore anche del Poema cavalleresco intitolato: La Spagna istoriata, dove si trattano le Battaglie che fece Carlo Magno nelle parti della Spagna, del quale si hanno più edizioni-

Ma ciò non crede il co. Mazzuccheli. Di fatto le stanze de' Reali sono talvolta bastantemente felici, laddove quelle della Spagna mi pajono barbare.

#### ANDRELINI PUBLIC FAUSTO

#### ANNO 1483.

Di questo poeta nativo di Forlì, e morto a Parigi nel febbrajo del 1518, hanno particolarmente scritto il Marchesi nel suo libro Vitae virorum illustrium Foroliviensium, pag. 230, ec., il co. Mazzucchelli e l'ab. Tiraboschi nelle più insigni loro opere. Ma nessun d'essi ha precisato l'epoca della sua nascita, e per conseguenza la durata della sua vita. Concordano però essi a dirlo nato verso la metà del secolo XV. Siccome poi dalle ivi prodotte testimonianze consta che egli venne Laurrato poeta nel vigesimo secondo anno della sua vita dall'accademia Romana fondata da Pomponio Leto, così fa d'uopo rintracciar l'epoca della sua incoronazione per poi conoscere quella della sua nascita. Dopo le disgrazie di quella Accademia ai tempi di Paolo II, avvenute nel 1468, risorse essa a nueva vita sotto il Pontificato di Sisto IV. Jacopo da Volterra, opportunamente citato dal Tiraboschi, racconta che nel 1483, il di 20 di aprile, in un Simposio che essa tenne per celebrare l'anniversario della fondazione di Roma, dopo la recita di molti versi, trattovvisi parimente di accordare la laurea a Fausto da Forli, quae non tam ei negata est, quam in aliud tempus dilata cerimonia. Questa ditazione però non dovette essere stata assai lunga, perciocchè troviamo che l'Andazumi partissi da Roma nel 1484 insieme a monsig. Lodovico Gonzaga, che a Mantova il condusse, e suo poeta lo dichiarò, e seco il tenne sino al settembre del 1488. nel qual tempo, raccomandato dallo stesso Gonzaga, passò professore nell'università di Parigi. Sembra pertanto che la cerimonia della sua Laurra debbasi, assegnare o verso il finire dello stesso anno 1483, o al principio del successivo. Se adunque non aveva ancora compiuti i ventidue anni di età, parmi poter conchiudere ch'ei nacque nel 1461, giacchè cessò di vivere d'anni 50 nel 1517. In quanta grazia egli entrasse di Carlo VIII, di Luigi XII, di Francesco I, e della regina Anna moglie di Carlo VIII, gli accennati autori ampiamente dimostrano. Il buon frate Leandro Alberti credette che dal re Luigi foss' egli stato incoronato; ma reulmente non ebbe alla corte che il titolo di Poeta Regius ac Reginens. Questo titolo si praticava a quei giorni, ed anche più tardi, alle corti di Londra e di Parigi: Un poete à la Cour etait jadis de mode; dice Boileau, di che il pungente Erasmo da Rotterdamo, che sin ch' ei visse mostrossi grande amico dell'Andaelmi, e poi che fu morto lo denigrò, fece più volte beffe (1).

<sup>(1)</sup> Segostamente nella sua opera del Proventij, all'articolo Mensa Syrecusana, con le seguesti protes Paurses
den Mensa Syrecusana, con le seguesti protes Paurses
den Mensa Syrecusana colum l'aureatus,
presentation de la protessa del protessa del protessa del protessa del
ness, vetus congerro mens qui plusquam triginta jum
amoss in celeberrima Parsistroma fondemia Poeticam docet, in carmine quod de Parimento inscripsit, in anglos
derivanis, es.

Non fu costui ne gran letterato ne gran poeta; ma pei tempi in cui visse, e specialmente per la Francia, che sicuramente era allora, quanto alle lettere, molto loutana dalla presente coltura, parve grandissimo. L'opera che scrisse in giovine età, e che gli meritò l'incoronazione dell'Accademia Romana, è questa: Livia, seu Amorum libri IV ad Eminentissimum Franciae Cancellarium Guillelmum de Rupeforti. Parisis, apud Marchant, 1490, in 4.º Se ne ha pure una edizione di Venezia del 1501. Tredici altre produzioni dell' Andrellini (e tutte rare), oltre varie cosette volanti, rammenta il co. Mazzucchelli, che stimo inutile di qui ripetere. Nè egli però, il Mazzucchelli, nè il Tiraboschi, riferiscono una circostanza notabile della sua vita, la quale ci fu trasmessa dal Padre Niceron, ed è, ch'ei venne chiamato in Francia dal celebre Roberto Gaguin ministro e storico, e fatto professor d' Eloquenza nell' Università di Parigi, e ch'egli onorò sempre il suo benefattore fin che visse, dedicandogli un suo poema, e poi che fu morto facendogli questo Epitafio:

Illustris Gallo nituit qui splendor in orbe Hic sua Robertus membra Gaguinus habet. Si tanto non saeva viro Libitina pepercit, Quid speret docti caetera turba choril

1501. 22 Maii.

L'Aspazzini fu da molti sospettato autore di un famoso dialogo contro il Papa Giulio II intitolato:

Julius, del quale si ha pure una edizione in 8.º senza note tipografiche colle iniziali F. A. F. Poetae Regii Libellus de obitus Julii Ponsificis Maximi, anno Domini M. D. XIII. Su ciò vedasi Bayle nell'articolo che lo riguarda, e Marchant nell'articolo Tardif pag. 269, al quale piace di interpretar quelle sigle Fausti Andrelini Foroliviensis. Sinora però non si è pottuò determinare se egli, se Erasmo o se flutten fosse l'autore di quel libello.

#### ANTONIO TEBALDEO

## Anno 1483.

Per quanto sieno rispettabili i nomi e le opinioni de' chiari Tiraboschi e Barotti, il primo de' quali nella Storia letteraria d'Italia, il secondo ne' Scrittori Ferraresi, rifiutano al Tebaldeo l'onore della Laurea poetica, tuttavia non parendomi men rispettabile il giudizio dell'illustre Girolamo Baruffaldi, che ne' Supplementi alla Storia del Ginnasio Ferrarese non solo la ammette, come accordata dall'imperatore Federigo III, ma ne determina anche l'epoca nell'anno 1483, mentre dapprima retrocedevasi al 1460, perciò non debbo ommettere il Tebaldeo, che degnissimo ne era. Noi più altri poeti abbiamo registrati nelle presenti memorie, che un tale onor conseguirono da quel colto monarca in occasione della sua andata a Roma e del suo ritorno. Il TEBALDEO, nato nel 1456, si rese singolarmente distinto assai presto nell'esercizio della poesia si latina che italiana. Il marchese Francesco di Mantova lo chiamò alla sua corte come istruttore di Isabella d'Este sua moglie. Il Papa Leone X il premiò di Soo ducati d'oro per un epigramma endecassillabo fatto in sua lode. Raffaello da Urbino volle fargli il ritratto. Tornato in patria, vuolsi che fosse partecipe e complice di alsuni intrighi amorosi della duchessa Lucrezia Borgia, e trovasse necessario alla sua salvezza il partiriene. Si ritirò già vecchio a Roma, e vide l'orribile saccheggio datovi nel 1527 dalle truppe di Carlo V, di che tanto rammarico e danno sofferse, che più non potè darsene pace in tutto il corso dei dieci anni sopravvissuti. Morì d'anni 81.

## PANTEO GIOVANNI ANTONIO

## Анно 1484.

Raccogliendo i pochi cenni dati dal marchese Maffei di questo suo concittatino, poeta Lapera-ro, nella Verona Illustrata, gli altri pochi dallo Zeno, nel tomo 17 del Giornale de Letteratiàl'Italia (pag. 291), e quelli ultimamente pubblicati dall' ab. Luigi Federici nel primo volume degli Elogi Storici ec., pag. 44, ho potuto accoszarne il seguente articolo.

Giovanni Antonio Pantzo da Verona, nato, a quanto pare, verso il 1440, fu prete, ed anche coltivatore indefesso così delle scienze che della poesia. Venne chiamato assai giovane alla cattedra di gius-canonico nella Università di Padova. Di là il trasse il celebre Ermolao Barbaro, che divenuto Vescovo di Verona il volle suo segretario, e poco dopo il nominò arciprete di Ognissanti. Alcuni anni dappoi gli fu conferita una prebenda canonicale a Treviso, dov'ebbe a recarsi per adempierne gli obblighi e goderne le rendite. Mentre stette col Barbaro scrisse un dotto opuscolo sui Bagni di Caldiero, un poemetto delle Lodi di Verona, alcuni bei versi al suo insigne prelato, ed un giudizioso proemio agli statuti dei mercadanti diretto all'illustre Patrizio Veneto Francesco Diedo, che ivi era allora il Pretore, e che fu già suo scolaro in Padova. Questo egregio Magistrato, che onorava moltissimo in altri le doti che erano distintissime in lui, volle nel carnevale dell'anno 1484, o, secondo altri, 1480, conferir di sua mano la corona poetica al Panteo in occasione di una pomposa e pubblica Accademia nella Piazza de' Signori. Questa solennità venne descritta da Giacopo Giullari, stato egli pure discepolo del poeta, in un opuscolo intitolato Actio Pantea stampato subito dopo.

Questo è il primo esempio di una Coronaziona eseguita da una Autorità subalterna, ma non cessa di essere una coronazione formale.

L'Agostini nella Storia degli Scrittori Veneziani, parlando del Parrzo, ricorda un codice di Poesie Latine che il Maffei non conobbe. Lo Zeno lo dice autore di non so quali Annotazioni, il Federici ne riporta alcani versi e dice che morì nell'anno 1497.

Nel volume della Bibliotheca Firmiana (stam-

pato nel 1783 in Milano), dove stanno registrati i Manoscritti ivi raccolti, rilevansi alle p. 103 e 104 le seguenti opere del Partro esistenti in codice cartacco in 4.º del secolo XV, segnato N.º 244-1.º Joann. Antonii Parrusa, del laudibus Urbis Veronae: ad Andream Bandam.

2.º Joannis Antonii Pantnes Sacerd. Veronensis, Nuncupatoria ad Mag. et doctiss. Virum D. Franciscum Diedo Patricium Venetum Artium ac Caesaret Pontificiique juris consultiss. Veronae Praetorem.

Citasi dopo ciò l'opera del Parreo intitolata: De Thermis Calderianis stampata nel 1500 circa, cui vanno unite le due operette sovrindicate.

# SPAGNUOLI G10. BATTISTA Mantovano.

#### Anno 1484 circa.

Benché non abbiasi alcuna sicura prova che questo generale de Carmelitani, e infaticabile scrittore di versi latini, fiorente dopo la metà del secolo XV, venisse nelle solite forme laureato poeta, tuttavia alsò egli a'suoi giorni tanto e si giusto grido di se, che quando cessò di vivere, i suoi concittadini, secondati con fervore dal marchese Francesco signor loro, non solo fecero coniare in suo onore una medaglia, assai conosciuta dai Numismatici, ma gli eressero eziandio una statua

coronata d'alloro, e quel che è più, la collocarono di contro a quella di Virgilio, dal quale però egli è, come poeta, lontano quanto il secolo d'Augusto lo è da quello di Federico III. Queste pubbliche dimostrazioni esigevano (se mal non mi appongo) che io non lo dimenticassi. Imperocchè fu veramente facile, abbondante ed anche uno de'più eleganti poeti latini de'suoi tempi, che molti pur furono. Le cose però ch'egli si lasciò sfuggir dalla penna contro la corte di Roma, e dal Baleo non senza malignità prodotte in una Appendice dell'ottava centuria del suo farraginoso Catalogo degli Scrittori inglesi, e il poemetto intitolato Hermaphroditus, pieno di oscenità biasimevoli in ogni scrittore, colpevoli in un religioso, contribuirono molto a diminuirne il credito.

La migliore, ma rarissima edizione delle sue opere, è quella di Anversa in 4 volumi in 8, del 1576. Poche copie ne erano divulgate quando un incendio consumò il magazzino che le conteneva, come narra Cristiano Daumio in una delle sue lettere filologico-critiche pubblicate dal Gleichio (pag. 143). Rara quindi e preziosa è questa stampa, della quale il Freytag rende minutissimo conto nel terzo tomo dell'Adparatus litterarius. Una calda Apologia di questo suo confrate, ed un esatto elenco di tutti i suoi scritti posti alle stampe, ha divulgato il P. Pietro Lucio nella sua Bibliothea Carmelitana pubblicata a Firenze nel 1595. Il Bandello, sul finire della novella 52 della Parte terza, pone in bocchella novella 52 della Parte terza, pone in bocchella con contrata della por el nel sul finire della novella 52 della Parte terza, pone in bocchella con contrata della novella 52 della Parte terza, pone in bocchella con contrata della por el nel sul finire della novella 52 della Parte terza, pone in bocchella con contrata della por el nel sul finire della novella 52 della Parte terza, pone in bocchella con contrata della por el nel sul finire della novella 52 della Parte terza, pone in bocchella contrata della por el nel sul finire della novella 52 della Parte terza, pone in bocchella contrata della co

and una principessa di Mantova un motto in bia-

simo della bruttezza di questo poeta Carmelita, dicendo che pareva nato dai Baronzi. La famiglia Spagnuoli mantovana sussiste ancora.

# AUGUSTO (HUNNIENSIS)

Anno 1485 circa.

Narra il Ciaconio che questo poeta venne coromato d'alloro dall'imperatore Federico IV (dovea dir III), che visse anche ai tempi di Carlo P; che odi ed inni compose in versi adonici e saffici, ne' quali imitò insignemente Pindaro ed Orasio: e c che vennero stampati a Venesia nel 1529 in 4. (Ciac. col. 313). Non ho saputo raccorne altro.

#### AMASEI GREGORIO E GIROLAMO

FRATELLI, FIGLIUOLI DI GIOVANNI.

#### Anno 1486.

Nacquero in Udine da famiglia originaria di Bologna, dove Romolo figliudo di Grazonio riebbe l'antica cittadinansa. Furono entrambi uomini assai dotti, benchè di Ginolamo non si conoscano che poche poesie latine. Fiorirono essi dagli ultimi vent'anni del secolo XV sin verso la metà del XVI. Per ben conoscere questi due valentuomini giova leggere non solo quanto con la solita sua erudisione ne scrive il co. Mazzacchelli, il

quale ha però ignorato la coronazione loro, ma si pure etò che ne raccontano il Tirabosehi ed il Liruti, e più ancora la Vita di Romolo Amaseo si bene scritta e documentata da Flaminio Scarselli chiarissimo letterato Bolognese. Di GIROLAMO, tranne le indicate poche poesie latine, che esistono inedite nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, null'altro si conosce. È certo che studiò e poi professò medicina in Padova, che fu Poeta, oratore e filosofo, e morì d'anni 49 nel 1517,

si rileva che l'onor della laurea gli venne compartito in assai giovine età. Difatto il Liruti afferma che aveva vent'anni (1). All'incontro, di GREGORIO più minutamente si notano le opere ed i fatti dai citati Scrittori: anzi il Tiraboschi in una sua nota aggiunta all' ultima edizione della Storia letteraria d'Italia, ci fa sapere di lui non solo che contribuì alle disgrazie del Sabellico, al quale venne poscia sostituito, ma sì ancora che ebbe a fuggire da Udine nel Maggio del 1489 per aver resa incinta una monaca, la quale il dì 24 del successivo giugno il rese padre di Romolo, che fu poi lo splendor vero di tutta la colta famiglia degli Amaser. Nè prima del 1521 potè ritornarvi e riavere la sua cattedra. Tanto GIROLAMO che GREGORIO vennero creati Oratori e Poeti, ricevendo per insegna le conone di Lauro e di Ulivo dall'Imperatore Federico III nella terra di Duino fra PI. stria e il Friuli, il giorno 2 di Settembre, non già

<sup>(1)</sup> Seassell: Vita Romuli Amasai, pag. 169.

del 1489 come per isbaglio asserisce il Tiraboschi, ingannato probabilmente dalla nota marginale a pag. 166 del libro dello Scarselli; ma bensì del 1484. E in vero, se egli era fuggito nel Maggio del 1489, come ho notato, non poteva trovarsi nel futuro Settembre in un luogo parimenti soggetto al dominio veneto, alla giustizia del quale volea sottrarsi per l'accennata colpa. Rimesso però in Udine, ivi pacificamente rimase sino all'anno 1541, nel quale morì d'anni 77, mesi 4 (1), il giorno 22 Luglio. Di lui non si banno alla stampa che varie lettere o frammenti di lettere, che il citato Scassella ha pubblicato nel 1769 tra i documenti da lui prodotti, e le due seguenti orazioni, anche dal Maszucchelli ricordate.

 Panegiricus in laudem Cardinalis Grimani, facundisimi Oratoris Gregorii Amasaei Utinensis antiquis Progenitoribus Bononia oriundi, pro Utinensibus dictus Sacratissimo Cardinali Dominico Grimano Patriarchae Aquilejensi Religiosissimo.

Non vi è nessuna nota tipografica, ma in fine si legge che fu recitato in Udine nel 1498 il giorno 18 Dicembre. La forma è in 4.º

 Facundissimi Oratoris Gregorii Amssaei Utinensis Oratio de laudibus Studiorum humanitatis ac eloquentiae. Venetiis, per Bernardnum Venetum de Vitalibus, 1501, die XV mensis Januarj, in 4.º

A ciò il Mazzucchelli aggiunge, che parte dei Commentarii delle cose d' Aquileja, stampate sotto

<sup>(1)</sup> Scassesii, loc. cit., pag. 170.

il nome di Gio. Candido, che ne era il raccoglitore, usciva dalla penna di Garcono; che il
Monfaucon, nella Bibliotheca Bibliothecarum mss.,
T. 2, pag. 1139, dice esistere in Francia nella
libreria di S. Germano (ed ora probabilmente
nella Biblioteca Reale) la seguente opera: Garconi
Amassu Descriptio Geographica Italiae et Provinciae Forojulienti, ad Leandrum Bononiensem.
Ed è verissimo che fra Leandro Alberti nella sua
Descrizione d'Italia (Ven. 1553, a pag. 434)
parla di Garconio con grandissima stima, e dichiarasi molto obbligato a tant'uomo per le cose a lui
mandate, che gli hanno dato lume a descrivere
questa Regione (XVIII.)

Veggasi per ultimo il Fantuszi nel T. t., pag. 207 delle sue Notizie di Scrittori Bolognesi, e molto più il Liruti nel T. 2 della Vita de' Letterati del Friuli, pag. 337.

DAL POZZO FRANCESCO

DETTO IL PUTEOLANO

## Anno 1489.

Questo illustre parmigiano, del quale il P. Affò ha dato con la solita sua diligenza un esattissimo conto, fu egregio filologo e critico, e probabilmante buon poeta, benchè poehissimi versi di lui si conoscano, giacchè venne sornominato il Poetone, e meritò che un Sommo Pontefice (che l'Affò giustamente suppone essere stato Innocenzo VIII),

gli conferisse la LLUREA PORTICA, locché debb'essere avvenuto verso l'anno 1486, in occasione che Lodovico detto il Moro lo spedi suo ambasciadore a Roma. Egli era stato professore di umane lettere a Bologna, e poscia a Milano, dove morì poco prima del 1490. Le sue edizioni di Ovidio, di Catullo, di Stazio, dei Panegirici antichi, di Tacito, ec. furono e sono accreditatissime.

### CELTESIO OVVERO CELTES CORRADO.

### Anno 1487.

A molte fonti potremmo ricorrere per unire le più sicure notizie intorno questo illustre poeta tedesco, ma noi preferiremo quelle che ci offre Gian Pietro Loticchio nella terza parte della sua Bibliotheca Poetica (pag. 8), e le altre esposte dall'eruditissimo Gian Alberto Fabricio nella Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis (T. I, pag. 367 ), della quale abbiamo sott'occhio la pregiata edizione del Seminario di Padova (1754), arricchita dal Supplemento di Cristiano Schoettgenio e dalle correzioni e note del celebre p. Mansi.

Corrado Celtes, che parimenti fu chiamato Corrado Protuccio, e Corrado Meissel, nacque a Sweinfurt presso Yurzburgo il giorno stesso in cui nacque l'imperator Massimiliano, cioè il 22 di Marzo 1459 (1). I suoi primi vagiti furono giudi-

<sup>(1)</sup> Loticchio invece lo dice nato la mattina del giorno primo di Febbrajo.

cati così straordinari che, secondo le opinioni di que' tempi, venne preconizzato avere a riuscire eloquentissimo e celebre personaggio (1). Il padre suo lo levò presto dagli studi, ordinandogli di abbadare alle vigne ed alla economia domestica; ma egli indispettitone fuggì, così giovinetto com'era, e dapprima andò a Colonia, dove attese alle umane lettere ed alcun poco alla teologia, poi passò ad Eidelberga, Erfurt, Lipsia e Rostocht, frequentandone le pubbliche seuole. Di là viaggiò in Italia, e fu a Padova, Venezia, Ferrara, Bologna, Firenze e Roma; e vi ascoltò i più accreditati filosofi (2). Perciò il Fabricio scrive, ch'ei fu discepolo di Giovanni Dalburgo vescovo di Vorms, di Rodolfo Agricola, di Marsilio Ficino, di Giovanni Calfurnio, del Guarino, del Beroaldo, del Sabellico e di Pomponio Leto. Nel ripatriare visitò l'Illirio e l'Ungheria, e fermossi in Polonia a studiarvi l'astronomia. Intanto il nome suo volava onorato e chiaro per la Germania, cosicchè scortato dalla protezione del duca di Sassonia Federico detto il Sapiente, e da lui presentato all' imperatore Federico III, che si trovava a Norimberga, acciò gli accordasse la laurea poetica, venne dall'Imperatore medesimo incononato poeta nel castello di Norimberga il giorno 17 di Aprile dell'anno 1487 (3).

<sup>(1)</sup> Loticchio nel luogo citato.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid.

<sup>(3)</sup> Loticchio, come sopra; dove soggiunge che il Celtes

Fu questi il primo tedesco innalzato all'onore della poetica laurea, ed egli stesso con giusta compiacenza ne lasciò memoria ne' seguenti due versi:

Primus ego titulum gessi nomenque POETAE, Caesareis manibus LAUREA nexa mihi.

Ma nel suo carme intitolato Daphnis appollinaris saviamente dichiara:

Si me non pietas, virtus, doctrina coronant, Ecquid proderit hace nexa conona mihi?

Nessun ragguaglio parsiale di cotesta incoronasione ci hanno trasmesso i due scrittori sopraccitati, nè lo Schellornio, che di tante curiose notizie, tratte dagli inediti monumenti da lui trovati nelle biblioteche d' Allemagna, ha impinguato le sue Amenità letterarie, e che ebbe occasione di parlare del Celtezio, nè il Labbeo, nè altri da me consultati.

Dopo aver perlustrate unu incuriore, dice il Fabrizio, quindici accademie allora fiorenti in Germania, cioè di Basilea, Colonia, Erfurt, Friburgo, Gryswalden, Eidelberga, Virzburgo, Ingolstadt, Lipsia, Liegi, Magonza, Praga, Rostocht, Tubinga e Vienna, fissò la sna sede ad Ingolstadt, dove insegnò le amene lettere dall' anno 1405 al 1501.

aveva 32 anni di età. Ma se nacque nel 1459, come pare certo, non dovera averne che 28 nell'aprile del 1459. Di questa coronarione tratta particolarmente Gio. Giorgio Ruprecht nella orazione de Societate litteraria dal Calvano istituita. Ne parlano parimente il Niceron, il Freytag e cento altri. In questo ultimo anno l'imperatore Massimiliano I lo chiamò a Vienna, dove il nominò prefetto della Biblioteca Cesarea, e gli accordò il privilegio di conferire egli stesso la corona poetica a chi per suo giudizio ne fosse degno (1). Ma di cotesti onori e benefici breve fu la durata, perchò cessò di vivere il giorno 4 di febbrajo dell'anno 1508 nella fresca età di 48 anni.

Fu Celtesio il primo (continua Loticchio) a introdurre in Germania la romana eloquenza congiunta allo studio della lingua greca, e il primo fu parimenti che espose nei teatri Commedie e Tragedie sui modelli degli antichi. Amò passionatamente il viaggiare, le acque, i boschi, le amicisie, i conviti, la musica e le antichità. Fu di temperata natura, pingue di corpo, di volto aperto, di grandi e lucidi occhi, di bella bocca, di poca barba, di fronte calva, di stomaco debole, ma di salute buona e di animo allegro (a).

Molti ebbe lodatori ed illustri (prosegue Fabricio), e primo tra essi il dotto editore de' suoi carmi stampati nel 1513 a Strasburgo in 4.º; poscia Enrico Pantaleone nella seconda parte degli Uomini illustri di Germania, indi Melchiorre Adami

<sup>(1)</sup> Se ne trova l'analogo diploma nel tom. 3 delle Costitutioni imperiali del Goldasto, pag. 482; il quale vi aggiones un Panegrico all'imperatore scitto in versi estmetri da Vincenzo Longino Elenterio, uno de' poeti laureati in forza del citato diploma del Collegio de' Poeti, di cui Cutrasso era il Prefetto.

<sup>(2)</sup> Lotiechio nel luogo citato.

Ecco ora il catalogo delle opere del Celtesio, secondo l'ordine de' tempi in cui vennero stampate,

- 1.º Conradi Carris Proseuticum ad divum Fridericum tertium pro laurea alimari (leggi Apollinari), in 4.º Così annuncia il Freytas questo singolare libretto da lui posseduto. Ma Niceron soggiunge essere stampato a Norimberga nell'anno 1500.
- 2.º De Origine, situ, moribus et institutis Norimbergae liber, curaute Birispaldo Pirckaymero. Norimbergae, 1501, in 4.º (1).
- 3.º Amorum, libri IV, secundum quatuor Germaniae latera. Item Do Origine, situ, moribus et institutis urbis Norimborgae, libellus, ecc. Norimbergae, sub privilegio Sodalitatis Celticae, 1502. Un volume in foglio piccolo, diviso in due parti, e con figure, divenuto esso pure rarissimo, e venduto fino al pretzo di 145 franchi (2). È assai difficile
- (1) Queste due edizioni, citate dal Fabricio, eran ignote al Gesuero ed a più altri bibliografi, compreso il Brunet. Vanno registrate nel Catalogo del libri rarissimi.
- (2) Bauser, Manuel du libraire, t. I. Ma lo Schellornio nel t. 5 delle sue Amoenit. lit., pag. 144, lo dice in 4.º gr., e in una nota cita il Gundlingio, che a luggo parlò della vita e degli scritti del Celtesio nel primo volume delle sue osservazion.

trovarlo completo; bisogna, perchè sia tale, che abbia in fine due fogli separati, uno de' quali contiene l' Errata, e l' altro una incisione in legno con epigrafe greca e latina. La pianta della città di Norimberga, che è sopra un foglio assai grande, deve trovarsi tra il foglio 6a ed il 63.

- 4.º Poemata. Norimbergae, 1502, in 4.º Edizione citata dal Fabricio, che debb' essere diversa dell'antecedente, avuto riguardo sì al titolo che al formato del libro.
- 5.º Odarum, libri IV, cum Epodo et saeculari carmine. Argentorati, ex oficina Schweriana, 1513 in 4.º Questo pure è un volume raro, ma meno ercetto dell'antecedente. Credo questa edizione essere la medesima che con le stesse note ha indicato il Fabricio, il quale però ne ha voluto particolarmente avvertire ciò che contiene, cioè Odarum, lib. IV; Epigramatum, libri V; Parnassus biceps, tibri IV; Amorūm, liber I.
- 6.º Carmen de diversis diversorum studiis et humoribus. Francofurti (sine anno) in 8.º
- 7.º Carmen de situ et moribus Germaniae. Stà nel tomo primo delle opere di Simone Schardio, e nel libro di Beato Renano intorno alle cose germaniche.
- 8.º De Vita sancti Sebaldi, carmen saphieum. Questo va in seguito al libro De origine Norimbergae.

Ciascuna di queste opere poetiche venue ristampata altre volte, come si può vedere nell'articolo del citato Fabricio. Un Poema sopra i costunii de216 gli Alemanni, stampato in 8.º nel 1610 è attribuito al nostro lubrearo dal Dizionario istorico de' signori Chaudon e Delaudine. Non trovandone pure un cenno nei biografi sin qui citati, dubito che sia corso equivoco in codesta citazione. Bensì conosco un Jambo del Calutsso in morte di Rodofó Agricola posto nella editione delle opere di questo gran letterato fatta a Colonia per Gio. Giunio, in 4.º, sensa data. Ma del Celutsso abbiamo altres alcune opere in prosa stampate, e sono le seguenti:

 Eorum fere omnium, quae Rhetores in Orationem venire adserunt ex Cicerone, index. Ingolstadtii, 1532 in 8.º

- De conscribendis Epistolis. Argentorati 1534.
   De Arte versificandi, in 4.°, senza nota di luogo nè d'anno.
  - 4.º De laudibus Eloquentiae.
    - Panegyris ducis Bavariae.
       De situ Nurembergae.
  - 7.º Peregrinatio Sarmatica.
  - 8.º Germaniae Situs.
    - 9.º Orationes et Epistolae.

Questi libri sono citati si dal Gesnero nella sua Bibliotheca, come dal Loticchio e dal Fabricio nei luogbi indicati. Ma non ne sono citate le edizioni parziali.

10. De Hercyniae Sylvae magnitudine. Questa descrizione è fra le opere sopraccitate dello Schardio.

Notisi che tra le *Epistolae* parecchie sono in versi-Un libro intitolato *Teodoriceides*, cioè dei fatti

di Teodorico re de' Goti, aveva il Celtesio pre-

parato in prosa; ma la troppo sollecita morte gli tolse il tempo di dargli l'indispensabile forma del sermon misurato per farne un poema.

Fu anche il Carrasso raccoglitore ed editore delle opere della cronaca Rossitha, ch'egli pubblicò a Norimberga nel 1501 in 4.º, secondo il Fabricio; in fol., secondo il Brunet; che è pure uno de'rari articoli di bibliografia.

Al Celtesso finalmente andiamo debitori della antica carta geografica romana, detta Peutingeriana dal nome di Corrado Peutingero, al quale il Celtesso la regalò. Egli l'aveva trovata in un monastero d'Allemagna. Credesi fatta ai tempi di Teodosio imperatore, cioè nel V secolo, ed opera d'un militare, giacchè lo scopo evidente di essa è quello di indicare le vie militari dell'impero, sensa farsi carico della particolare situazione e figura dei luoghi. La sua migliore edizione è quella di Vienna del 1753, in fol., per opera di Cristoforo de Scheib. Non conoscendosene l'autore le si applicò il nome del posseditore Peutingero, anzi che quello di Celtesso, che primo la ritrovò. Sic vos, non vobis, ec.

Non voglio tacere che verso la metà del secolo scorso si mostrava tuttora a Vienna la corona che l'imperatore Massimiliano pose sul capo a Cellesio. Così almeno scriveva un Prussiano all'ab. Raynal nel 1753 in lettera, che ognuno può leggere nel numero VI della Nouvello Bigarure di esso anno insieme a parecchie notizie intorno allo stesso Celtesso.

Il nome di Gioncio Uneai, come poeta conomaro da Cesare Massimiliano immediatamente dopo il Celtesio, è citato dal Gimma in un suo proemio alle lodi di Baldassar Paglia (del quale si parlerà più innanzi), che si leggono nel secondo volume dei suoi Elogi Accademici. Ma di questo nome, rin, scitomi affatto nuovo, benchè rispetto si poeti laureati io abbia posto ogni maggior diligenta per me possibile, debbo confessare non aver mai trovato veruna traccia, anzi nemmeno vistolo ripetuto da altri. Io non posso pertanto che nudamente additarlo, e qui, secondo il ordine cronologico dal Gimma indicato, registrare, aspettando che altri più di me fortunato ne acquisti le opportune notizie.

### LAZZARELLI Lopovico

Anno 1488 circa.

In Sanseverino nella Marca vide la prima luce Lodovico Lizzanelli nell'anno 1450. Coltivò lo studio della storia e della poesia. Nel genere storico la sua opera principale ha il titolo di Fasti sacri, che rimase inedita, e di cui Tiraboschi cita un hel codice esistente nella biblioteca di Brera in Milano; e nel genere poetico si reputa buono il suo poemetto sul Baco da seta, henchè di gran lunga inferiore a quello sullo stesso argo-

mento del Vida. A questo probabilmente andò egli debitore dell' onor della Laura poetica conferitagli dall'imperatore Federico III. La migliore edizione di questo e di altri suoi carmi, procurata dall'ab. Francesco Lancellotti, è la segnente: Ludovici Latianello Esptempedani, Poetae Laurart, Bonens. Accesserinti iprius, aliorumve Poetarum, Carmina, cum commentariis de Vitis corundem, Joanne Francisco Lancillotto a Staphylo auctore, ad clarisimum virum Pompejum Compagnonium Maceratensem, Auximatum et Cingulanorum Pontificem. Acsii, 1765, apud Petrum Paulum Bonelli in 4. Questo poeta cesso di vivere nel giugno dell' anno 1500.

### NAGONIO G10. MICHELE

## Anno 1489 circa.

Dal codice della Biblioteca Reale di Francia, segnato N.º 1365, come riferisce il P. Labbe, risulta che codesto Naoosto era romano, ed avea scritto il Panegyricon prognosticon ad Regem Lodovicum XII. Da un altro codice, che su già del celebre Recanati di Venezia, ed ora probabilmente sarà nella Marciana, rammentato dallo Zeno nel T. II. delle Dissertazioni Vossiane, pag. 242, appare che autore delle Vite in esso contenute dei figli di Costautino il Grande, e dedicate ad Andrea Gritti, illustre patrizio e doge veneziano, sosse

Joh. Michael NAGORIUS, Civis Romanus, et POETA LAUREATUS. L'ab. Tiraboschi (T. VI. Parte III mihi) annuncia un codice della Biblioteca Estense contenente molte poesie latine di Gianmichele Nacomo cittadino Romano e poeta laureato, in lode di Ercole I.º Duca di Ferrara. Per ultimo l'illustre ab. Ciampi nella sua Bibliographia Critica cita " NACONII Michaelis Civis Romani, Oratio ad Rev. P. D. Petrum Wapowski a Rachowicze patricium Polonum; ec. ad eundem Elegi. Cracoviae 1537 in 4." Ma nè il Labbe, nè lo Zeno, nè il Tiraboschi aggiungono pure una parola intorno a costui, del quale nè il Mandosio nella sua Bibl. Romana, nè altri, per quanto io ne cercassi, hanno fatto parola, tranne Luigi Federici che ultimamente ne diede un cenno, parlando del Panteo ne' suoi Elogi Istorici degli illustri Ecclesiastici Veronesi, pag. 45. T. I., dove pur nomina tra i poeti LAU-REATI un Gio. Michele Pangonio (andava detto Pingonio), il quale, secondo lui, non altro debbe essere che lo stesso Nacono da lui rammentato subito dopo. Ma il Pingonio era Savojardo, e noi ne abbiamo parlato a suo luogo. È ben vero che l'identità dei prenomi, e la simiglianza de' cognomi del Nagonio e del Pingonio lasciarono in dubbio anche l'illustre istorico della nostra letteratura, che forse non fossero che una sola persona. Nell' ultima edizione però conobbe la realtà del cognome del Pingonio. Io sono di parere che il Nagonio romano rimanga pressochè sconosciuto fra noi per aver forse passati gli ultimi anni della sua vita in Francia o in Polonia, dove rimasero i mes. originali delle citate sue opere.

### GIO. MICHELE PINGONIO

### Anno 1488.

Nel riferir le notizie spettanti a Gio. Michele Nacomo ho fatto pur cenno del dubbio insorto nell'abate Tiraboschi, che fosse egli una stessa persona con Gian Michele Pinconio. La parità de' pronomi, l'eguaglianza de' cognomi e la concorrenza del titolo di poeta laureato in ciascuno di essi, giustificavano questo dubbio, comechè l'uno venisse qualificato per romano, l'altro per savojardo. Aveva già l'illustre storico annunciato avere in Roma ottenuto il poetico alloro Gian Michele Pangonio, come raccogliesi da un codice della real Biblioteca di Torino, ove si contiene un poema da lui composto per le nozze di Filiberto duca di Savoja celebrate l'anno 1501 con Margarita d'Austria. Al fine del qual codice (soggiunge) trovansi alcune notizie intorno a questo poeta, cioè che era nato in Chambery nel 1451, che visse lungo tempo in Roma caro a molti Pontefici ed a ragguardevoli personaggi; che ottenne ivi la laurea e la romana cittadinanza, e che ivi mori nel 1505. In una nota che a questo passo aggiunse il Tiraboschi nelle successive edizioni della sua storia asserisce non essere corso errore nel nome di questo poeta, cioè di Gian Michele Pingone, come veramente chiamavasi, e quindi che due diverse persone realmente fossero il Nagonio ed il 
Pingonio. Ivi pure dà più parziale noticia del codice, nel quale sta il panegirico del duca Filiberto, 
in cinque libri, i primi tre de' quali sono in verso 
eroico, gli altri due contengono diversi componimenti lirici, ai quali altre poesie del medesimo tengono dietro. Stando alle epoche sovraccennate, il 
duca Filiberto, argomento del poema, fu il secondo del nome, che sali al trono nel 1497. Pare 
adunque doversi credere avero il Pincone sotteauto 
a Roma la cerona pactica quasi contemporaneamente al Nagonio, nuova parità di circostanze, 
atta ad accrescere i dubbj intorno questi due soggetti.

### AUGUSTONI GIOVANNI BASILIO

Reggiano.

## Anno 1489.

" Ecco un professore dell' Università di Padova non conosciuto dal Papadopoli nà dal Vacciolati, e un rotra Laussato filoror, chio sappia; non rammentato da alcuno." Queste parole scrivera il chiaro Tiraboschi nel primo volutae della Biblioteca Modenses, confessandosi obbligato all'illustre baron, Giuseppe Vernazza di esserne stato reso consapovole per mezzo di alcuni fogli stampati che gli comunioò. Di fatto nella grande storia della Italiana Letteratura esso diligentissimo Tiraboschi nem-

meno il nome dell'Augustoni avea registrato. Appare adunque dai citati fogli, che questo poeta professasse medicina nello Studio di Padova, che avesse in animo di scrivere un'opera analoga, e che pubblicasse ripetutamente, e forse d'anno in anno, alcuni pronostici, che il dimostrano persuaso della vana e futile scienza dell'astrologia giudidiziaria, la quale serbavasi tuttora in credito anche sul finire del secolo decimoquinto. Un frammento di pronostico per l'anno 1491 in que' fogli rimasto, e preceduto da una lettera all' imperatore Federico III, ci istruisce che l'Augustoni aveva offerto a quel monarca un suo libro di Elegie, e ne fu compensato con la corona poetica. Piacemi di qui riportare un brano di essa lettera, per le onorevoli cose che ivi si dicono di Federico, e del figliuol suo Massimiliano, che al paro del padre fu generoso dispensatore di conone d'alloro. Salve, imperator Maxime. Ita dii immortales tibi tuoque filio Maximiliano Romanorum Regi potentissimo benefaciant, ut ingenia tui saeculi modis omnibus foves. Quippe tanta doctissimorum hominum consuetudine delectaris, ut eos non modo dili, ges, verum ipsos quoque plurimis maximisque muneribus prosequaris. Voluisti me profecto, Caesar invictissime, non quod ego divinam Majestatem tuans quodam Elegiarum opuscolo donaverim, sed tuapte potius singulari humanitate inauditaque clementia immortali lauro decorare, decoratum felicissimo poetarum Collegio bonis avibus ascribere. Questa lettera, datata il giorno 11 di novembre (1490) fa dunque conoscere che il premio della corona avesse già l'Avousrossi ottenuto da Federigo, cosa che può essere avvennta nel 1489 nella terra di Duino, insieme agli Amasei ed altri, che ivi ne vennero onorati, come vedemmo. Ma ad un'altra osservazione essa lettera conduce, cioè che un Collegio di poeti fin da que'giorni esistesse, il quale io ho sempre creduto che si sittuisse da Massimiliano figlinolo di Federigo, in occasione che fu incoronato il Garrasso, come poc'anzi vedemmo.

In un epigramma, che par tra que' fogli rimane, l'antore, parlando all'alloro che lo incorona dice:

Primus ego in patriam Musarum dulcis alumnus
Ibo tuis CINCTUS TEMPORA, Laure, comis.

Ma non è vero che foss'egli il primo poeta reggiano che venisse laureato. Tomaso Cambiatore il fu più anni innanzi, come si è veduto.

Probabilmente l'Aucusrossi passò professore a Torino. Il Tiraboschi, nel citato luogo, ne riporta alcuni iodizii. A me pare che il principale di questi poteva egli desumere da quei medesimi fogli comunicatigli dal barone Vernazza, che egli, dottissimo come era, non avea prima saputi, i quali debbonsi credere impressi a Torino, dove il barone li avrà trovati, e che essendo fogli, a quantopare, volanti, non facilmente potevano altrove rinvenirsi.

# BELLINCIONI BERNARDO ANNO 1489.

Da Francesco nacque Bernardo in Firenze poco prima della metà del secolo XV. Fu prete e poeta volgare, e come tale passò da principio alla corte di monsignor Lodovico Gonzaga, indi a quella di Niccolò da Correggio, cni venne dal Gonzaga raccomandato con lettera del 5 di febbrajo del 1474, e poco dopo a quella di Lodovico Sforza, detto il Moro, duca di Milano, del quale acquistò la stima, la confidenza e i favori, e presso il quale principalmente trovò grazia, protezione e premio il sno valore poetico. Imperocchè all'occasione che si celebrarono in Milano le nozze di Gio. Galeazzo Maria con Isabella d' Aragona nel 1489, per le quali anche il Belliscioni alcuni versi compose, il duca volle pubblicamente incononanto poeta, come scrivono il Sassi e il Mazzucchelli, e come rilevasi da una nota dell'erudito P. Casati alle lettere di Francesco Ciceri (T. II, pag. 123), dove annunzia un ritratto del Bellincioni esistente in Milano, nel quale si vede coronato d'alloro. Perciò senza dubbio l'esimio pittore Diotti, nel lodatissimo suo quadro esposto nella sala di Brera l'anno 18 .. (1), rappresentante il duca Lodovico circondato dalle persone a lni più care, ha voluto fra queste rappresentare il Ballincioni. Considerato co-

V. Bibl. Ital., quaderno 95, pag. 190.

stui come poeta, trovasi in esso pure la rozzezza del sno tempo, ed una lingua non affatto purissima, di cui il Sassi lo scusa dicendo, che erasi guasto in Milano. Con tutto ciò le sue Rime vennero autenticate anche per questo lato dall' Accademia della Crusca. Le poesie burlesche e burchiellesche sono le sue cose migliori; ma queste il portavano ad essere maldicente e satirico, di che il conte Mazznechelli e il Tiraboschi recano le prove. Mori in Milano nel 1491, lasciando erede nn giovine, che egli amava come figliuolo, e che credesi Guglielmo de'Rolandi di San Nazaro, che insieme al poeta Francesco Cornigero Tanzi fu poi l'editore delle sue Rime, stampate in Milano l'anno 1403 da Filippo Mantegazzi, in 4.º Può darsi che il Rolandi, in grazia della eredità, assumesse anche il cognome di Belinzona, giacchè troviamo avere in questa città fino ad ora esistito una civil famiglia così cognominata. Ed è sicnro che Belinzona, anzi che Bellincioni, chiamassero i Milanesi alla maniera loro il nostro poeta, giacchè nel sonetto dal Tiraboschi citato, trovasi che così ivi pure è chiamato nel verso :

Che qui Bernardo Belinzona giace.

Ma di ciò lasciamo che decidano i genealogisti. Non vuolsi tacere che la gratitudine del suo allievo e legatario Rolandi fece scolpire sulla sua tomba il seguente epitafio: BERNARDI BELLINCIONI FLORENTINI ANIMAM COELUM CORPUS SAXUM FAMAM MURDUS OPES QUAS LUDOVICUS SFORTIA INGENIIS FAVENS DEDIT PAUPERES AMICUS ET ALUMNUS TENENT (1).

### FILOMUSO GIAN FRANCESCO.

Anno 1489.

Di questo amico del Sabellico e del Geronimiani, coi quali ebbe comune anche l'onore della LAV-REA poetica, cominciammo a trovare qualche cenno nelle opere loro. Rintracciandovi quindi più parziali notizie seppi, ch'ei nacque in Pesaro, che il vero suo nome fu Gian Francesco Superchio, cambiandolo in Filomuso, o sia Amator delle Muse, come fece pochi anni dopo il Ferrarese Timoteo Bendedei, il tedesco Giovanni Lochero ed altri, e come usavan cambiarselo tutti i dotti del suo tempo. Ei fu professore in Udine all'epoca stessa che lo erano Daniel Gaetani, l'Uranio, ec., cioè nella prima metà del secolo XVI. Un Girolamo Superchio, stato amico del Caro, ed un Valerio Superchio valente medico, assai lodato da Girolamo Amalteo, e non so qual altro di egual cognome, aveva incontrato in diversi libri, ma il Gian FRANCESCO, chiamantesi Filomuso, nol trovai dapprima rammentato che dal Tiraboschi, che ne lesse il nome nella lunga serie dell' Arsilli sui poeti del suo tempo, e che poche parole potè dirne nelle prime edizioni della sua storia, alle quali poi in

<sup>(1)</sup> Ginguene, Biogr. univ.

quella posteriore fatta in Firenze in 8.º aggiunse una nota di schiarimento. Dice egli adunque, essere il Filomuso assai lodato dal Bembo, che nel 1506 lo propose ai Veronesi per maestro de'giovani; avere, a persuasione del Sabellico, avuta in Udine nel 1480 la cattedra già occupata dall' Amaseo. rimanendovi sin verso la fine del 1402, e ritornandovi sul principiare del secolo XVI; ma che, sì " per non poter più sostenere quella fatica, e sì perchè il duca d' Urbino, sdegnato contro di lui per l'abbandonar che avea fatto i suoi Stati, aveane confiscati i beni, e benchè gli Udinesi cercassero, ma inutilmente, di far rivocar quel decreto, e dessero al Filomuso qualche compenso del danno perciò sofferto, dovette egli nondimeno credere miglior consiglio il far ritorno alla patria, e il rientrare in possesso de' suoi beni. Le quali notizie, di cui l'esattissimo storico cita le fonti, non porgono però verun lume intorno alla laurea poetica del Fi-LOMUSO, che io suppongo accordatagli da Federico III nel 1489 insieme agli Amasei, ecc., nè intorno al merito ed alle edizioni delle sue poesie, tranne la Sylva et Exultatio in creatione Pont. Max. Leonis decimi, che sta nel settimo volume Carminum illustrium Poetar. Ital. della edizion di Firenze, e che il conte Luigi Bossi ha riprodotto nelle note al t. IV. della sua traduz. della Vita e Pontificato di Leon X. del chiariss. Roscoe, e tranne un Tetrasticon che sta in fronte alla rarissima edizione della Cornucopia di Nicola Perotti fatta in Venezia nel 1478 in fol. dal Paganini, per opera di Lodovico Odassio padovano.

### SCITA G10, BATTISTA Anno 1480 o poco dopo.

Fioriva al principio del secolo XVI, anzi sul finire del secolo autecedente; giacchè in testa al famoso libro del mascherato Polifilo stampato in fol. in Venezia nel 1400 dal vecchio Aldo, sta una lettera di codesto Scita, nella quale ringrazia Leonardo Crasso d'esserne stato editore. Nella inedita Istoria feltrina di frate Antonio Cambruzzi, citata dallo Zeno nelle note alla Biblioteca Italiana del Fontanini (1), là dove si parla della suddetta opera di Polifilo, trovasi che lo Scrra era da Feltre, che Giambattista Scienza, e non Scira, avea nome, che fu chiaro professore di grammatica e di retorica, e Poeta Laureato. Aggiugnesi, che il Bembo ne facea molta stima, che Pierio Valeriano scherzò sul cognome di Scira, ch'egli si impose, e citansi alcune sue poesie latine così stampate che no. Il Tiraboschi non ne fa verun cenno nell'ampia sua opera, e quel che è più nol veggo rammentato nemmeno dal diligentissimo Fabricio nella sua Biblioteca Mediae et infime latinitatis. Una sua lettera (oltre le poesie) data da Soave nel Friuli, li 27 novembre 1485, è ivi citata dallo Zeno stesso, il qual soggiunge, averne il Bembo parlato con lode in una lettera ad Antonio Boldu, ed avergli fatto in morte il seguente epitafio:

SCITAE oculos chausit phoesus: Pleyere sororss:
PLEYERUET CHARITES: PUBBRA DURIT AMOS.

(i) Zene , Bibl. Ital. del Font., tom. 2 , p. 194.

lo son di parere che costui parimente, del quale, malgrado il silenzio dei sommi bibliologi soprallegati, convien formare un favorevole giudizio, dopo quello che ne ha trasmesso il Bembo, sia stato Lussearo poeta da Federigo III imperatore, o dal figliuolo suo Massimiliano, unitamente agli Amassi, all' Emiliano, ec.

## BOLOGNI GIROLAMO. ANNO 1489.

Anche di quest'uomo dottissimo abbondanti notizie ci trasmisero gli illustri biografi Mazzucchelli e Tiraboschi, scortati da testimonianze e prove ineccepibili. Io non potrei che ricopiarli, non avendo trovato notizia alcuna da aggiugnere; ma questo non è il mio più favorito sistema. In mancanza di nuove osservazioni, io stimo il meglio ridurre i miei articoli ai menomi termini, giacchà indico le fonti dove ognuno può volgersi se ne brama più estesi ragguagli.

Nacque dunque il Boloom in Trevigi il di a6 marzo dell'anno 1454, e vi mori il giorno 23 di settembre del 1519. Visse adunque 63 anni, che egli spese nella coltura delle scienze e delle lettere, e nelle edizioni di varj utilissimi libri, che sono ora de' più accreditati delle prime stampe di Trevigi, tra i quali è notabile il Plinio del 1479, cui premise un'apologie giudisiosissima. Fu gran raecoglitore di iscrisioni e di antichità, per amor delle quali viaggiò e scrisse opere assai stimate, che rimangono inedite. Ciò dicasi parimenti dei suoi versi latini, ne' quali non fin meno felice del suo amico Augurello, e di cui si avevano venti libri in un codice della libreria Soderini di Venezia, che il Tiraboschi rammenta. Il merito e la fama di questi indusse l'imperatore Federico III ad accordare a lni pure quella corona d'alloro di che fu librale a tant'altri. Questo nonce probabilmente gli venne conferito nel 1/489, cioè all'epoca atessa, e forse nello stesso luogo, dova l'ottennero i fratelli Amassi, già ricordati. Pierio Valeriano annoverò il Boscosa tra i letterati infelici, esponendone varie disgrazie. Le opere poetiche (per non parlare delle archeologiche) che di lui si conoscono, sono le seguenti:

1. Promiscuorum Poeticorum Libri XX.

Questi sono i già accennati della libreria Soderini.

2. Due Epigrammi latini, uno in lode di Giorgio
Sommariva, e l'altro indirizzato allo stesso, veggonsi stampati in seguito alle Satire di Giovenale
dal Sommariva tradotte, e stampate in Trivigi per
Michele Mansolo, 1480, in fol.

3. Altri piccoli componimenti di egual natura si trovano in fine all'Ameto del Boccaccio, stampato dallo stesso Manzolo nel 1479; in fronte all'Orthographia del Torellio, impressa in Vicenza nel 1479; nei Commentarii della storia Trivigiana del Burchelati, e in altri luoghi dal Mazzucchelli avvertiti.

4. Antenon. Venetiis apud Angelum Righettinum 1625, in 4.° 232

È un poemetto tratto dall'opera Promissuorum, e reso pubblico dal medesimo Burchelati.

5. Candida.

È una raccolta di Epigrammi, che si conserva inedita presso i conti Scotti di Trevigi.

6. Libellus qui inscribitur Venus.
7. Libellus cui titulus est Scander.

Sono poesie che stavano originali presso il Burchelati summentovato.

Delle altre opere non poetiche di Girolamo Bo-Locan veggasi il diligentissimo co. Mazzucchelli. E questo è il Boloomo che l'egregio signor Ginguenè confuse col Bologna, del quale si è parlato poc'anzi a pag. 142.

# COSTANZI ANTONIO Anno 1489.

La più autica memoria che io abbia fin qui rinvenuta intorno alla poetica laurea di Antonio Costanzi da Fanos ta nel rarissimo libricciuolo stampato in Vicenza nel 1475 col titolo: Ordina delle nozze dell'illustrissimo signor Missier Costantio Sforza d'Aragona e della illustrissima madonna Camilla di Aragona sua consorte nell'anno 1475, ed ora giudisiosamente riprodotto in Venezia (Tipografia di Alvisopoli 1836) con titolo: Le nozze di Costanzo Sforza con Camilla di Aragona celebrate in Petaro nel 1475; narrazione di Anonimo Contemporaneo. Questa riproduzione è dovuta all'insigne lettegrafo e bibliografo, si degnamente successo al centrale dell'antonio contemporaneo.

lebre Ab. Morelli. Ivi adunque, a pag. 57, leggesi un' ode saffica latina composta La Misser Antonio Costasto da Fano, poeta Lubbaro, e doltisimo uomo, che allora si trovava là ambasciatore della Comunità di Fano. Ecco ora una memoria più recente.

Nell' elogio funebre, che Filippo Sassetti recitò in ouore di Lelio Torelli da Fano, stato Console dell'Accademia Fiorentina, e che il canonico Salvino Salvini ha riprodotto nel pregiato suo libro de' Fasti Consolari, incontransi le seguenti parole: Io lascio addietro il mostrarsi la chiarezza del sangue della Madre di M. Lelio (che fu Camilla de' Costanzi, o Gostanzi, alla maniera fiorentina), che il tempo non mel consente; ma nel Padre di lei, M. Antonio, insieme alla nobiltà si adunarono doti singolari dell'animo, essendo egli stato Cono. NATO dalla sagratissima mano di Massimiliano Imperatore, come sommo Poeta e ottimo oratore. Altra testimonianza non ho io sinora potuto rinvenire ne intorno ai meriti letterari del Costanzi (che era anch'egli da Fano), nè della sua coronazione poetica, la quale può credersi avvenuta nel 1489 o in quel torno, contemporaneamente ad alcune altre che Massimiliano, poeta egli pure, si compiacque, al pari dell'imp. Federico III suo genitore, a larga mano accordare. Paolo Marso nella presazione a' suoi Commenti dei Fasti di Ovidio loda Antonio Costanzo da Fano, cui da il nome di Antonio Polscio, e che vedesi autore di alcune note aggiuute ai suddetti Commenti nella edizione fatte in Tusculano (sul lago di Garda) dal Paganini nel 1527. Ma nulla vi è detto della sua coronazione. E nulla parimenti ne dice Giano Pannonio, tra i Carmi del quale stà un epigramma in lode del Cosrazu (prg. 80). Debbo tuttavia soggiugnere, che fratel di Camilla, e per conseguenza figliuol di Arrosno, fu Jacopo Costanzi professore di greche e latine lettere nello studio di Ferrara, che anche il Tiraboschi rammenta dove parla di Lelio Torelli.

# GERONIMIANO AGOSTINO O AUGUSTO ANNO 1489.

Questo poeta fiorito nell'ultimo trentennio del quindicesimo secolo e nel primo del sedicesimo. viene da parecchi scrittori ed in più codici cognominato Graziani, per la ragione che, giusta il costume di que'tempi, volle esser chiamato Publio Augusto Graziano: ma il dotto Liruti nelle sue notizie de' letterati del Friuli lo rivendica alla famiglia Geronimiani di Udine, dov'egli nacque. Un medaglione di bronzo coniato in suo onore ne porta da un lato il ritratto cononato p'allono e collane al collo, indizio della dignità di conte palatino, solita a congiungersi degli imperatori all'onor della LAU-REA, come vedemmo nell' Emiliani, del quale fu amico e contemporaneo, e la leggenda Augustus VATES. Dall'altro lato è la musa Urania in atto di mostrar col dito le stelle, perocchè il Genommano aspirava ad essere vate nel vero e primitivo suo significato, e perciò studiò di Astrologia e scrisse in istile pindarico. Suo padre chiamossi Girolamo. Andò professore di belle lettere a Trieste, donde passò dopo alcuni anni a professarie in patria. Venne anch' egli пясовомито poeta da Federico III, probabilmente nel 1489, o insieme al Cimbriaco. Avanzato in età volle ritirarsi in una sua villa, dove più anni attese tranquillo ai prediletti suoi studi, e dove morì. Il suo cadavere fu però trasportato iu Udine e sepolto nella chiesa di S. Francesco con la breve igerisione:

### AUGUSTUS VATES HIG. SITUS, EST

L'epoca della sua morte rimase ignota, ma è certo che nell'anno 1519 era membro del Consiglio comunale di Udine. Delle sue poesie, tutte latine, non conosco che una edizione fatta in Venezia nel 1529 in 4,0; se ne conservano però varie copie più o meno abbondanti, come rilevasi dal succitato Liruti.

### ANDRÈ BERNARDO.

## Anno 1490 circa.

Nacque in Tolosa, città nobilissima della Gallia Narbonese, dopo la metà del secolo XV, come si può dedurre da ciò che scrive il Baleo, cioè che di sessant'anni giunse a Londra nel 1510. Vesti negli anni suoi giovanili, per quanto pare, la tonaca de' monaci Agostiniani. A ciò probabilmente

lo indusse l'amor delle lettere, che richiede tranquillità di mente, sufficiente ozio e nessun pensiero economico. Egli dovette acquistar molto credito pe' suoi talenti presso i di lui confrati, perocchè smanioso di viaggiare passò nell'indicato anno 1510 il mare e sino a Londra pervenne, donde già da alcani anni aveva ricevuto un brevetto del re Enrico VII, che lo crea e dichiara Poeta laureato, come asserisce l'ab. di Resnel nella già accennata Memoria, il quale sembra aver veduto il brevetto medesimo. Nell'anno 1510 (ammesso che l'André giugnesse a Londra, come scrive il Baleo) regnava gloriosamente Enrico VIII, grande favoreggiator degli ingegni, nè per anco inasprito dalle passioni nè irritato dai contrasti. Convien dire che la fama del P. Bernardo André lo avesse precorso, giacchè poco dopo il suo arrivo il re lo ammise alla corte, e gli conferì il titolo di Poeta regio: che di sua natura in quella Corte è sempre Poeta LAUREATO, come dirò in appresso. André, per corrispondere quant'era in lui alle grazie del generoso monarca, scrisse e a lui dedicò versi (latini) di vario genere, cioè tre libri di Inni sacri, la Vita di S. Andrea Apostolo, ecc. Alcuni anni sopravvisse a siffatti onori, sin che morte lo colse in Londra, per quanto credesi, dov'ebbe sepoltura nella chiesa de'suoi Agostiniani. Tutte queste notizie si leggono nel II.º volume, ossia nella Centuria xiii (p. 239) del farraginoso Scriptorum illustrium ... Britanniae di Giovanni Balco. L'abate di Resnel nella seconda delle sue dissertazioni sui poeti laureati

letta all'Accademia Reale delle iserizioni e belle lettere di Parigi, e inserte nelle Memorie di essa, soggiunge non solo di aver trovato negli atti di Rymer (tomo XII, pag. 3:7) la Carta di Enrico VII col titolo Pro poeta laureato in favore di questo Bernardo Apnafa, ma eziandio che nella Biblioteca Cottoniana è riferito il titolo di alcune sue poesie, e qualificazione che il Baleo ignorò.

# BRUNI Lobovico Anno 1490 circa.

In Asti vide la prima luce Lodovico Bausi, del quale mi è forza trascrivere quanto ci ha trasmesso il conte Mazzucchelli, " Brust Lodovico d'Asti nel Monferrato, soggetto assai dotto al suo tempo, professore d'amendue le leggi, POETA LAUREATO, filosofo, oratore, e versato nelle divine scritture, era Consigliere nel 1494 dell'imperatore Massimiliano, e da Alessandro VI fu eletto vescovo d'Acqui nel Monferrato a' 6 di febbrajo del 1499. Morì in Roma nel 1508, e venne seppellito nella chiesa di S. Agostino ... (Morì d'anni 63). Scrive il Tritemio che fertur utroque genere scribendi multa praeclara cudisse opuscula, sed nihil eorum ad manus nostras memini pervenisse, praeter illum Tractatum, quem eleganti carmine descripsit. De coronatione Maximiliani regis, ec. De caeteris nihil vidi. Questo Carmen chiamato doctissimum anche dal Simlero fu pubblicato coll'orazione d'Ermolao Barbaro ad Fridericum et Maximilianum Princ. senza alcuna nota di stampa, in quarto, e venne anche inserito nel t. Il. Scriporum rerum Germanicarum del Freero dell'edizione di Francoforte 1637 e 1717 in foglio. Oltre il suddetto Carmen altro pure ne compose In adventu Maximiliani ducis, che unci Lovanii per Joh. da Westphal. 1477, in 4,2 m. Fin qui il Mazuucchelli. Dee credersi che la laurea poetica sia stata al Baust conferita dall'imperatore Massimiliano, in riconoscenza del surriferito Carmen.

### FILOSSENO MARCELLO Anno 1490 circa.

Nacque in Trevigi verso la metà del Secolo XV. Dicesi di lui che, sonando maestrevolmente la cetra, cantasse versi latini e volgari con tanta soavità da intenerire coloro che l'ascoltavano, e che da questo costume non si rimanesse neppure dopo essersi fatto monaco dell'ordine dei Servi di Maria, ciò che avvenne nell'anno 1488. Visse egli lunga pezza in Roma, caro quant'altri mai al pontefice Alessandro VI, e quivi per avventura s' innamorò della principessa Lucrezia Borgia, protettrice dei letterati, bellissima della persona e dotata delle più rare qualità. A costei sono da riferire molte delle poesie di questo scrittore: molte altre poi risguardano una figliuola di Francesco II duca di Mantova, per nome Teodora, alla quale parimente fu multo affezionato il nostro poeta. Egli ebbe l'onore della CORONA D'ALLORO, siccome verseggiatore leggiadro e compiuto; e fu lodato per molti sì contemporanei e sì posteri, che delle opere sue hanno avuta opportunità di parlare. Noi non abbiamo attualmente sotto gli occhi tutte le poesie del Fi-LOSSENO, ma quelle soltanto che (nel 1823) vennero elette e ristampate in Treviso per onorare il nuovo vescovo di Ceneda. Esse portano, al parer nostro, l'impronta del loro secolo, che per essere tutto volto allo studio dell'antichità ed all'erndizione, fu povero di fantasie vivaci e di opere originali. In questi versi manca la dote precipua di ogni poesia, l'inspirazione: della quale si fa tanto più grave ed incomportabile il difetto, in quanto che i versi del Filosseno sono tutti d'amore-Queste e più altre parole trovai dettate nel quaderno oo dell' accreditato giornale intitolato Biblioteca Italiana, quaderno spettante all'anno 1824, e faciente parte del tomo 33 della medesima. Ed io le copiai per risparmio di fatica, come per lo più sogliono fare i pigri ed i vecchi. Tanto più che nella storia del Tiraboschi appena il Filosseno trovasi rammentato e indicata la stampa delle sue poesie, eseguita in Venezia nel 1507. Ma trattandosi di un Servita, che per l'onor della laurea, di cui fu insignito, dovrebb'essere illustrato da chi ha raccolto i fasti di quel religioso istituto, cioè dai PP. Giani, Garbi e Bonfrizzeri, mi è parso indispensabile il ricorrere ad essi pure, almeno per meglio appurare la circostanza della laurea poetica. Ma con mio rincrescimento, nè del Filosseno, nè del Fossa, anch' egli Servita, e anch'egli poeta laureato, 240 come dirò fra poco, ho saputo negli ampi tre volumi in fol. de'loro Annali, pescar la menome menzione.

#### GIACOMO PISONE

Anno 1490 circa.

Della poetica laurea, di cui venne decorato questo buon Transilvano, ecco la prova nel titolo del seguente libro, citato dal Panzer (1).

"Ausonii Peonu Poetae preclarissimi Oratio matutina ad omnipotentem Deum heroico carmine

» deducta feliciter incipit. Jacobus Piso Transilva-

" nus Poetus Laureatus: Lectori S. Disticha quinque.

" In fine: Wienne Tertia Marcii 1502. Accedit Phi-

" boratissimum in memoriam sanctissime Passionis

"Domini nostri Jesu Christi quam pientissime con" scriptum, 4." "

### ANEMOLIO

Anno 1494 circa.

Nella rara e bella edizione da me posseduta della Utopia e degli Epigrammi del celebre cancellier d'Inghilterra Tomaso Moro, eseguita in Basilea da Giovanni Froben l'anno 1518, in 4.º, leggonsi alla faccia u sei versi latini in lode del-

(1) T. IX.

l'opera, ai quali è premesso il seguente titolo: Hexastichon Anemolin Poetae Laureati, Hythlodei ex sorore nepotis in Utopiam insulam. Ma ehi è eodesto Anemolio, che nè il Gesnero suo contemporaneo, nè l'eruditissimo Gian Alberto Fabricio, nelle diligenti loro Biblioteche hanno pur nominato? O almen si sapesse chi fosse l'Itlodeo . del quale è chiamato nipote! Il nome di Raffaello Itlodeo è dal Moro attribuito ad un personaggio. che nell'opera declama un bel discorso De optime Reipublicae statu. Confesso ch'io ho dubitato avere il Moro voluto sè medesimo nascondere sotto quel nome; ma questo mio dubbio dileguasi pressochè interamente, risultando da vari passi di quel discorso . - ch' egli fu uno de' eompagni di Americo Vespucci nella grande scoperta delle Indie meridionali (1). Egli pare indubitabile, ehe finto esser debba non meno il nome di Itlodeo ehe quello di Anemorio nipote di lui. Ma egualmente indubitabil mi sembra la qualità di Poeta LAUREATO, a quest'ultimo attribuita, e noi lasceremo ebe più pazienti e più eruditi scrittori riescano a scoprire chi egli si fosse, e se inglese o spagnuolo o alemanno abbiasi a reputare. Certo è che nemmeno i moderni autori di dizionarii di anonimi e di pseudonimi scrittori non ne fanno verun cenno. Ad ogni mo-

<sup>(1)</sup> Certai quali compagni il Fespucci aveste ne' suoi viaggi onde testar di consecret cotesto Itlorico; na nestuda de' biografi del Vespucci ne fa pur canno. Dalle parele che il Moro fa dirgli puossi congettuarate ch' ei fosse un castigliano.

do, supposto che l' Azemolio fosse un personaggio vero e reale, ei debbe appartenere agli ultimi anni del secolo XV, giacchè accompagnò il Vespucci. Sarebb' egli per avventnra il famoso Camoens, che appunto fu compagno al Vespucci? Ma egli fu portoghese, non castigliano. A mostrare quanta diligenza io abbia posto per tentare di scoprire codesti incogniti Anemolio ed Irlopeo, debbo pur avvertire, che nell'anno 1512, o in quel turno, nsch in Ince la celebre e rarissima satira contro Giulio II, che ba questo titolo: Dialogus viri cujuspiam eruditissimi festivus sane ac elegans, quomodo Julius II Pontifex Max. post mortem coeli fores pulsando an janitore illo D. Petro intromitti nequiverit, quamquam dum viveret sanctissimi atque adeo Sanctitatis nomine appellatus, totque bellis foeliciter gestis praeclarus, vel Dominum coeli esse speravit-Interlocutores : Julius, Genius, D. Petrus. Impressum Amauroti in Insula Utopia, cura et impensis R. HITLHODEI (in 16). Ora ecco in campo di nuovo tanto l'isola Utopia, quanto l'Irropeo del Moro. Ma non basta. Una ristampa, non meno rara della prima, si fece di questa satira nel 1513 col seguente titolo : F. A. F. Poetae Regii, de obitu Julii Pontificis Maximi. Quel titolo di poeta regio, che potrebbesi interpretare per Poeta laureato, quella seconda sigla A., che potrebbe dire Anemorio, e le altre idee concomitanti delle note tipografiche della prima edizione, mi indurrebbero a creder vero il nome di cotesto Anzmolio. Ma l'assoluto silenzio di tutti i biografi inglesi da me consultati su questo nome, distrugge la mia induzione. Prospero Marchand ha spiegato le tre iniziali della edizione seconda assai felicemente, leggendo Fausti Anderlini Forliviensis, che fu poeta contemporaneo, e laureato e regio, come vedemmo. Ma egli era alla corte di Francia, e troppo amava Roma e il suo governo, per supporlo antore di quel libello, di che vennero pare accusati il De Hatten, anch'egli laureato e nemico di Roma, e Desiderio Erasmo, e non so chi altro. Il fatto è, che ancora non si conosce chi lo abbia scritto, come non si può nulla decidere intorno al pseudonimo Anemolio. Foss' egli quell'Andrea Ammonio lucchese, poeta latino, passato in Inghilterra ai tempi di Tommaso Moro, e divenuto segretario di Enrico VIII, di cui scrisse in versi un Panegyricus per le vittorie riportate sui Francesi? Il dubbio non mi pare mal fondato, perchè quando il Moro scriveva l'Utopia era ancora in grazia del re. Ma di ciò lascio ad altri il giudizio.

# Anno 1494 circa.

Il settimo libro dell'opera di Cristoforo Manlio è interamente consacrato alla memoria degli Uomini illustri della Lusazia tanto superiore che inferiore, e comincia da questo Giovanni Racio (Rhagius), del quale è ivi ampiamente parlato. lo non terrò dietro a molte particolarità della sua vita, una il alle principali, cui tende il presente

lavoro. Nacque il Ragio l'anno 1460 nel borgo di Sommerfeld, fu Teologo, Retore, Poeta laureato eccellente, e di ventitre anni cominciò scorrere la Germania insegnando in varii luoghi filosofia, arte oratoria ed arte poetica. Nel 1501 fermossi a Basilea dove spiegava la Tavola di Cebete, che poi stampò di là a sei anni da lui tradotta ed illustrata. Nel 1506 spiegava l'Economia di Aristotile a Francoforte sull' Oder, dove conobbe fra gli altri il vivacissimo Hutten, allora giovinetto, del quale darò conto. Passò poscia professore a Lipsia, donde nel 1513 ebbe a partire per un imprudente discorso recitato pubblicamente, di che si racconta nelle famose Epistolæ obscurorum virorum. Aprì quindi scuola a Freiberga, insieme a Pietro Mosellano (cacciato egli pur da Colonia), e poi che questi vi morì nel 1514, si vide costretto recarsi per ultimo a Vittemberga, dove invecchio, ed ivi cessò egli pure di vivere il giorno 31 di Maggio dell'anno 1520. Il Manlio ne riporta un magnifico Epitafio, che incomincia con questi due versi:

### LAUREA CREMANI VIRIDANS TISI CARRARIS UNA EST ALTERA ROMULSI MUNERE PONTIFICIS.

Dalle quali parole deducesi essere il Rasso stato laureato poeta due volte, cioè dall'Imperatore (che altri non pod essere che Massimiliano I), e dal Sommo Pontefice. La prima laurea credo, ma non la seconda, si perchè non su mai in Italia, come anche perchè nulla scrisse che potesse renderlo caro alla Corte di Roma, tanto più che i Frati riuscirono. ad espellerlo anche da Lipsis. Il Manlio nomina varii opuscoli del Racco, che mostrano la di lui perisia filologica e poetica, ma sempre opuscoli e di non molto interesse. Anche Pietro Jaenichio nelle sue disputazioni De Lutatia literata, che stanno nel secondo volume degli Scriptores rerum Lusaticarum, ha tenuto bnon conto de meriti letterari del Racco, ma nulla di qualche maggiore importanza ha saputo aggiungere a quanto ne aveva detto il Manlio.

## FOSCO LIONARDO Anno 1494 circa.

Nacque in Aviano, castello del Friuli, sul declinare del secolo XV. Fu buon coltivatore delle greche e latine lettere, e pulito scrittore sì in versi che in prosa. Un epigramma di Celio Calcagnini. che il Grutero ha posto a pag. 548 del tomo 1.4 della sna pregiata Raccolta di duecento poeti italiani, fatto ad Fusci tumulum, induce a credere che il Fosco fosse stato coronato poeta; e, se il fu, dovette questo ono re essergli conferito dall' imperatore Massimiliano I, che al pari del suo genitore Federigo III, vedemmo assai generoso di cotal distinzione ai dotti di que' tempi. Tuttavia il Lirnti, indagator diligente delle glorie letterarie de' suoi Frinlani, mostra non esserne persuaso (Tomo I, pag. 443), e poche e poco interessanti notizie ha saputo darci di questo soggetto, del quale non altri ritrovo che meglio mi informi.

## DE HUTTEN ULDERICO ANNO 1494 CIRCA.

In Franconia nel castello di Steckelberg, spettante alla sua illustre famiglia, nacque Ulderico de HUTTEN l'anno 1488. Ricco, giovine, colto, con un'anima di fuoco, una mente prontissima, una peuna scorrevole, e che non si curava gran fatto di essere elegante e corretta, si abbandonò facilmente all'impetnosità del suo temperamento, alla sednzione de' piaceri, alle ispirazioni dello sdegno e della vendetta, e in mezzo agli onori ed alle amicizie che poterono ottenergli la sua condizione e il suo ingegno, si fece per tutto nemici, non ebbe mai pace, e morì nel 1523 all'età di 36 anni di quel male, per la cui guarigione aveva scritto un libro. La lettura della sua vita, che il dotto Burcardo ha pubblicata a Volfembutel nel 1717, è una istruzione continua per que' giovani, d'ogni freno insofferenti, e cni nulla importa il domani purchè vivano oggi a modo loro. Il Gesnero nella sua Bibliotheca Univers. riporta l'epitafio inciso sulla tomba di lui, nel quale è qualificato Carmine et ense potens. Quanto alla sua valeutia nella spada, sappiamo ch'egli combattè onorevolmente nella guerra mossa dall' imperatore Massimiliano alla repubblica di Veuezia. Quanto a quella nella poesia ne sono prova i molti suoi versi, che Erasmo preserisce alle prose (1), il nome che ne acquistò, e

<sup>(1)</sup> Dial. Ciceronian. pag. 181.

la Cosona Pozzica dallo stesso Massimiliano accordatagli, fors'anco per aver egli ad istigazione di lai l'idiciata guerra intrapresa. Della eloquenza e vivacità di cotesta esortazione, e dell'argusia degli epigrammi dell'Horxeso fa fede Olao Borrichio (1), per citare un suo connazionale, il quale poi lo giudica mediocre ne' lavori epici, cui pose mano, tranne il Trionfo di Capnione, che in questo genere offre qualche sublimità.

Ecco la lista delle sue opere, che io ricavo in gran parte dal citato Gesnero. Alcune di esse mi daranno argomento ad esporre qualche altra particolarità della-bizzarra sua vita.

E ciò appunto ci viene offerto dal primo libro ch'egli pose alle stampe nel suo castello di Steckelberga l'anno 1519 in 4.º che è rarissimo, e contiene quanto segue:

I. Hoc in volumine hoc continentur. — Ulrichi
Hetteni Equ. super interfectione propinqui sui Joannie Hatteni Equ. Driorito. — Ad Lodovichum
Hattenum super interemptione filii Consolironi.
— In Ulrichum Wirtembergensem Oratioris V. —
In eundem Dialogus, cui titulus Prilainisto. —
Apologia pro Phalarismo, et aliquot ad amicos
Epistoli. — Ad Franciscum Galliarum Regem
Epistoli ne causam Wirtembergensem tueatur Exortatione: Res est nova, res est atrox ei horrenda;
dispeream nisi legisse voles. Vale. 11 fatto, cui que-

<sup>(1)</sup> De Poetis lat. pag. 131.

sto libro riguarda, è il seguente. Gran maresciallo nella corte del duca di Virtemberga era Giovanni Hutten cugino del nostro Ulderico. Il duca, invaghitosi della moglie di lui, lo fece assassinare, anzi lo assassinò di sua mano, come dalle surriferite scritture risulta. A compianto e ad eccitamento di vendetta compose Ulrico le presenti operette, in un solo volume raccolte, non che due altre in versi, che stanno tra le Vitae summorum virorum stampate a Colonia nel 1735, in 4.º Il Bayle ed altri biografi conobbero l'atroce fatto sovraccennato, ma non conobbero questo libro, che stà fra i rarissimi. Stando però alla testimonianza del Panzer (T. IX, pag. 116) il dialogo intitolato Phalarismus venne anche stampato separatamente. Del fatto però cui riguarda, e delle scritture in questo singolar libro contenute abbiamo un minuto ragguaglio nel primo volume delle Memoires de litterature, stampate A la Haye nel 1715, e attribuite al signor de Sallengre.

II. De Guaiaci ligni medicina, et Morbo gallico liber. Moguntiae apud Joannem Schaeffer, 1519, in 4.º Pare che dopo le risentite scritture sovraccitate pontra il duca di Vittemberga, l'Herraso abbandonasse il proprio castello, e scorsa parte della Germania si rifuggisse presso l'imperatore Massimiliano, che si distintamente lo favori. Nella dedicatoria di questo libro confessa l'autore di aver lungamente sofferta la malattia, che studiasi di combattere. Ma 5 come vedemmo, egli ricadde in sesse e ne rimase vittima. Fra i trattati sulla lue

venerea pubblicati a Leida nel 1728 in due volumi in fol., questo pure è compreso.

111. Dialogi: Fortuna, Febris prima, Febris secunda, ec. Moguntiae, ex officina Joannis Schooffer, 1520, in 4.º Versano questi dialoghi (che il Gesnero non ha citati, ma che i bibliografi registrano fra i libri rari) sulla riforma di Lutero, che l'autore, dopo molte esitazioni; abbracciò.

IV. Opera poetica in unum collecta, 1538, in 8.º Questa edizione dal Gesnero annunciata, senza indicare il luogo in cui si fece, ma dicendola tratta ex diversis ejus monumentis, dà luogo a credere che o tutti, o gran parte dei carmi che contiene, fossero stati stampati prima. Ecco i titoli di ciascuno di essi dal medesimo Gesnero indicati. 1. Epigrammata varia; 2. In tempora Julii secundi Satyra; 3. Ad Maxsimilianum Imperatorem Exhortatorium, ut bellum in Venetos prosequatur; 4. De Piscatura Venetorum, carmen heroicum; 5. Marcus, carmen heroicum; 6. De non degeneri statu Germanorum; 7. Epistola Italiae ad Maxsimilianum Imperatorem: 8. Responsoria Maxsimiliani Imperatoris ad Italiam, autore Helio Eobano, Hesso; (1) Q. Ad Cardinalem Adrianum pro Capnione intercessio; 10. Triumphus Capnionis. Questo è uno de' migliori lavori poctici del nostro Laureato, e venne dapprima separatamente impresso sotto il nome di Eleutherius Byzemis. 11. Panegyricus in

<sup>(1)</sup> Assai chiaro scrittore, contemporaneo dell' HUTTENO, e forse miglior poeta di lui.

laudem Alberti Archiepiscopi Moguntini; 12. In Pepericorni vitam et obitum; 13. Utis, idest Nemo, carmen jucundum; 14. Vir bonus; 15. De arte versificatoria.

V. Flores observati ab H. Hutteno in libris Q. Curtii De rebus gestis Alexandri, cum eisdem. Coloniae, apud Joannem Gymnicum, 1538 in 8.º Gli autori del Disionario Storico di Lione serivono che l'Hutteno pubblicasse nel 1518 due libri di Tito Livio, che fino allora erano inediti. Questo sicuramente è uno sbaglio, perchè non ne trovo mensione presso veruno di que' molti che dell'Hutteno e de' suoi libri banno scritto. Non lito Livio ma Quinto Curzio ristampò, e non nel 1518 ma nel 1538.

VI. Expostulatio, stampata, dice il Gesnero, insieme ad Erasmo.

VII. Orationes, continua egli, e ne dice i titoli, cioè Monitio prima, Monitio secunda, et aliae quaedam.

VIII. A lui pure attribuisce il Genero (che gli du contemporaneo e quasi concittadino) un Dialogo sotto il nome di Philalethes civis Utopiensis, initiolato: De facultatibus Rhomanensibus; il qual pure trovo citato da Barbier nel supplemento al suo Dissionario degli anonimi e pseudonimi.

IX. Cosi pure una Orazione Ad Christum pro Julio secundo Ligure Pontifice.

X. Ed anche Pasquillos nonnullos, et alia hujusmodi opuscula apud Germanos olim excusa; cose tutte che il suo fanatismo antipapistico e l'infrenabile sua immaginazione gli andarono suggerendo. XI. Un altro libro annuncia il Gemero stampato in Germania (non dice dove) in 8.º, e contenente sette Dialoghi, di cui riporta i seguenti titoli, donde appare che sono altre opere che i Dialoghi citati al N. III. 1. Momus; a. Carolus; 3. Pietatsi et Superstitionis pugna; 4. Conciliabulum Theologistarum adversus bonorum literarum studiosor; 5. Apophthemati Vadisci et Pasquilli de depravato Ecclesiae statu; 6. Huttemus capitusi; 7. Huttenus illustris. Portano essi il nome di S. Abideno Corallo germano; ma il Gesnero dice tosto: quod nomen fictum apparet; ed inserendo tutto questo periodo all'articolo del-l'Ноттяко, egli è evidente che ad esso gli attribuisce.

XII. Per ultimo cita: Vadiscus, H. Hutten dialogus, in germanicam linguam versus. Argentinae, 1544, in 4.º

Gli autori del succitato Dizionario Storico aggiungono che l'Hurrazo, insieme al Reuchlino ed
a più altri ebber mano nella stampa delle Epistolae obscurorum virorum ad dominum Magistrum
Ortuinum Gratium, le quali vennero tante volte
reimpresse, tendenti a porre in ridicolo il barbaro
linguaggio de' teologi scolastici di que' tempi, dei
quali il Grazio era fra i primi. Il dottissimo Cesaro
Cantin nel Saggio altrove citato (i) sulla Letteratura tedesca osserva essere codeste Lettere (che
egli attribuisce al solo Hurras) il primo tipo della
Satira Parininasa.

Di Ulderico Hurreno sì il Bayle come il Niceron

(1) Ricoglitore, Nov. 1836, pag. 548.

(Tom. XV e XX) scrissero interessanti e curiosi articoli, non che Gian Pietro Lotichio, che nella sua Biblioteca poetica rammenta di esso altre opere dal Gesnero dimenticate. Il Fabricio nella Bibl. med. et inf. latinitatis dice di non volerne parlare ne Iliada post Homerum scribam. lo dal canto mio credo averne detto abbastanza.

### INGHIRAMI Tommaso Anno 1495.

Come dall' Elogio contenuto nel secondo volume degli Elogi degli uomini illustri Toscani, e da ciò che in egual proposito scrisse dappoi il padre ab. Galletti, dichiara aver fatto il chiarissimo Tiraboschi nel terzo libro della Storia della Letteratura Italiana, così debbo io confessare di aver dovuto necessariamente ricavare da lui quanto spetta al presente Laureato poeta; imperocchè a quale altra più ricca e più sicura fonte ricorrere? Da Paolo Inghirami e da Lucrezia Barlettani, nacque Tommaso nella città di Volterra l'anno 1470. Di là a due anni fu trasportato a Firenze, dove i suoi genitori si rifuggirono per ischivare i tumulti insorti nella patria loro. Nel 1483 andò a Roma, e si consacrò tanto alle Muse, quanto alla declamazion teatrale, cui la natura lo avea principalmente inclinato. Il cardinale Raffaello Riario, che assai favoriva le rappresentazioni, delle quali il celebre Pomponio Leto avea richiamato l'uso ed il gusto, gli fe' recitare la parte di Fedra della tragedia di Seneca intitolata Ippolito, la quale sostenne egli (essendo anche un bel giovinetto) con siffatto applauso, che venne poi sempre soprannomato il Fedra o il Fedro, come più tardi (scrive Erasmo nella sua lettera 671) lo chiamavano il Tullio de' suoi giorni, a cagione della sua naturale eloquenza. Di questa parimenti abbiamo splendide testimonianze nel Sadoleto, nel Bembo e in Giano Parrasio, citati dall'erudito Tiraboschi. Venne egli perciò in gran favore de' sommi pontefici, tra i quali Alessandro VI gli conferì un canonicato in S. Giovanni Laterano, e Giulio II un altro in S. Pietro, e venne mandato nel 1495, qual segretario del Cardinale Carvaial, spedito a Massimiliano I, che di lui soddisfatto lo creò con onorevol diploma conto palatino e Porta Laureato, accordandogli di aggiugnere l'aquila imperiale allo stemma della sua nobil famiglia. Giulio II gli conferì diversi altri impieghi, non che la prefettura della Biblioteca Vaticana, e-Leon X contava forse di maggiormente elevarlo, se una funesta caduta nol rapiva agli amici ed agli onori che gli si preparavano, nell'anno 1516, avendo appena 46 anni di età, come sappiamo da Pierio Valeriano. Non si hanno alla stampa delle opere di lui che tre orazioni ed una lettera. Le altre, che Tiraboschi va accennando, e che erano per lo più lavori di' critica letteraria, sembrano perdute. L' Arsilli nel poemetto de poetis Urbanis accoppia l'Inguirami (sotto il nome di Fedro) al Fabio Vigile altro poeta di que' giorni nel seguente distico:

Quis PHOEDRUM ignorat, Vigilisque poemata magni? Maxima romani lumina Gymnasii?

Non debbo però tacere essere il nostro poeta da molti moderni filologi creduto autore del libro, che fece a' suoi giorni molto romore, intitolato Etruscarum Antiquitatum fragmenta, pubblicato sotto il nome di Curzio Inghirami. Ma questo Curzio (nipote del nostro Tommaso) era sì giovinetto all'epoca della pubblicazione di quel libro da non poterglisi accordare la menoma capacità di por mano a tale opera, la quale, vera o falsa che vogliasi giudicare, esigeva pure non piccole cognizioni. Laddove Tommaso fu uomo sommamente erudito, e quel che è più, assistito dai tesori della Biblioteca Vaticana, depositati in sue mani. Così la pensa Riccardo Simon nella Biblioteca Critica, così Placcio, così Barbier. Leone Allacci scrisse con qualche veemenza contro le pretese imposture contenute in esso libro; ma verso la metà dello scorso secolo il canonico Lisci e l'illustre Muratori ne presero in tal guisa le disese, che se non puossi del tutto accettare non vuolsi del tutto escludere. Nella Imp. e Reale galleria Pitti, pubblicata recentemente da Luigi Bardi (1) abbiamo il ritratto di Tommaso Fedra Incar-RAMI dipinto da Rafaello, disegnato da Garavaglia, inciso da Ferrari, e illustrato da F. Inghirami, della famiglia del nostro Laureato.

<sup>(1)</sup> Firenze 1835, in fol. dispensa I.

### LOCHER GIACOMO ANNO 1487 CIRCA.

Varie opere di questo dotto Svevo, fiorito negli ultimi trent'anni del secolo XV, e ne' primi del XVI (1), trovai registrate nella vecchia Biblioteca di Corrado Gesnero (pag. 357), ma soltanto dalla Biblioteca latina del celebre Fabricio rilevai che era eziandio poeta laureato. Siccome in questo luogo il citato bibliologo parlava di Locuero per incidenza, riferendo una sua bella edizione di Orazio, così ho creduto che ne avrebbe appositamente trattato nell'altra sua Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis, la quale consultai tosto nella edizione del Seminario di Padova, che porta i supplementi dello Schoettgenio e le correzioni del Mansi. Ma con mia sorpresa non vi trovai, non solo l'indice delle sue opere, ma nè anche il suo nome. Postomi adunque a rintracciare le opportune notizie, cominciando dalle Amenità letterarie dello Schellornio sino alla moderna Biografia universale, ho potnto conoscerlo più da vicino, e riempiere eziandio, rispetto alle opere di lui, le lacune incontrate in ciascheduno degli scrittori per ciò esaminati.

Giacomo Locuen, dopo avere fatto parte de' suoi primi studi in Italia, restituitosi in Germania, ed ivi pubblicato nel 1496 un suo poemetto latino in onore di santa Caterina, prendendovi il sopran-

(1) Nacque in Ehingen il 1470; morì in Ingolstadt nel 1528.

nome di Philomusus, ottenne la cattedra di rettorica e poesia nelle scuole di Friburgo. La sua edizione di Orazio, avvenuta nel 1493, di cui ragguaglierò più innanzi, ci fa conoscere due circostanze a lui riguardanti, cioè che a quell'epoca era Poeta laureato; ed occupava tnttora la cattedra di Friburgo. Pare pertanto che l'onor della laurea gli venisse conferito tra il 1496 e il 1498. L'autore dell'articolo della Biografia Universale, che lo riguarda, e che cita un opuscolo del consigliere Zapf, stampato a Norimberga nel 1802, intitolato: Lo-CHER considerato sotto gli aspetti biografico e letterario, dice che l'imperatore Massimiliano I, coronato lo avea poeta laureato, e che Corrado Celtes lo aveva ammesso nella sua società Renana. Ciò posto, l'epoca della sua coronazione può benissimo corrispondere a quella da me sospettata, cioè al 1497, o al principio del 1498. Sicuramente il consigliere Zapf l' avrà precisata, ma io non potei trovare il suo libro. Dalla cattedra di Friburgo, LOCHER passò ad altra simile prima in Basilea, poscia ad Ingholstad. In quest'ultima città, sia per contese ch'egli ebbe col celebre Erasmo da Rotterdamo, ed anche con Wimpfeling, sia per troppo ardite opinioni da lui manifestate in materia di religione, incontrò un potente nemico nella persona del teologo Giorgio Zingel, il quale riuscì a farlo condannare e privar della cattedra. Egli la ricbbe nel 1508, cioè dopo la morte dell'implacabile Zingel, e la esercitò con moltissima lode fino al 1528, nel quale cessò egli pure di vivere.

Nessupo degli autori da me poc'anzi eitati ha dato per iutero l'elenco delle opere di Lourso, ed anche disordinatamente presentano le poche da ciascano di essi rammentate. Il sig. Marron nell'articolo della Biografia Universale dice che Roctermund (di cui non vidi il libro) ne annovera 42, e più d'una ne obblia, e dice eziandio non essere necessario il citarle tutte. Convengo anch'io non esservi cotesta necessità, ma parmi ch' egli le avrebbe pur citate quando le avesse conosciute. Comunque ciò sia, ecco la nota di quelle che dalle suddette fonti ho io potuto raccogliere, ordinandole in regola di data, e riserbando per ultime quelle che non ne hanno, o che vennero avvertite dai precedenti biografi.

1. Sebastiani Brandt Narragonicae profectionis numquam satis laudata Navis, ecc. 1485, in 4.º

È questa la traduzione latina in versi da Locuza eseguita del famoso poema tedesco di Brandt inti-lato la Nave de' Pazzi. Oltre l'edizione sovraccennata avvene un'altra del 1488, e più altre dei secoli successivi.

 Compendium Rhetorices ex Tulliano therauro. Syntaxis de componenda oratione funcbri. Grammatica nova, 1495, sens'altra nota tipografica, in 4.º

3. Jac. Lochen, Philomusi, Heroicum Carmen de Sancta Katherina. Banilens ; apud Joannem Bergman de Olpe, 1496, in 4.º Lochen (dice il signor Marron) qualifica tale poema laborum primitiae. La sua finitione è fondata nella mitologia pagana, e la versificazione stimabile per quel tempo. Tale poema non fu conosciuto da Maittaire.

4. Theologica Emphasis, sive Dialogus super eminentiu quatuor doctorum Ecclesiae, Gregorj, Hieronymi, dugustini et Ambrosii. Basileae, apud Joannem Bergman de Olpe, 1496, in 4.º Seicento versi, dice il Gesnero, compongono questo dialogo.

5. Libri PRILOMEN. Panegyrici al Regem. Tragoedia de Turcis et Suldano. Dialogus de Herestarohis. Argentorati apud Joannem Griminger, 1497,
in 4.º I Panegirici al in prosa che in versi (seque
il sig. Marron) celebrano Massimiliano I, re de'
Romani. La tragedia de Turcis et Suldano, rappresentata nel collegio di Friburgo nel maggio
del 1497 è in cinque atti, in prosa ed in versi, con
argomento per ciascun atto, e cori; essa è in tutto
degna di que' tempi per la tessitura e l'esecuzione.
Il dialogo in prosa sugli eresiarchi succede fra l'aŭtore ed Ulrico Zusio. Uno degli intagli in legno
rappresenta Locusa, coronato di alloro che sta serivendo al suo esrittojo.

6. Horatii Flacci, Fenusini, Poetae lyrici Opera, cum quibusdam annotationibus, immaginibusque pulcherrimis, aptisque ad odarum concentus et sententias. Argentorati, 1498, fol. apud Joannem Rheinhardum, cognomento Gruninger. Gian Alberto Fabricio annuntaia nel primo volume della sua Biblioteca Latina questo egregio lavoro che fece molto onore a Locuea. Avverte egli stesso, che il Bentlejo mulle sue annotazioni ad Orazio chiamò questo poeta Loschero, e che egli pure il Fabricio, nelle

prime edizioni di essa sua Bibliotheca, lo aveva chiamato Loscherus.

7. Judicium Paridis de pomo aureo et triplici hominum vita; de tribus Deabus, quae nobis vitam contemplativam, activam et voluptuariam repraesen. tant, et quae illarum sit melior tutiorque, in 4.9 senza data; e sono due componimenti recitati in guisa di commedia nel collegio di Ingolstadt nel 1502. Gosì Marron.

8. Poema Noutheticon Phocylidis graeci poetae christianissimi, a Jacobo Lochen Philomuso ad latinos elegos traductum, in quo morum saluberrima documenta, adversus septem mortalia vitia, caeterasque vitae sordes, ad instar praeceptorum Decalogi, continentur. Reutingen, 1504, in 4.º Hassene una ristampa fatta a Tubinga nel 1513, in 4.º Lo-CHER vi premette un suo carme in onore di Aldo Manuzio, che il primo pubblicò una versione latina di Focilide.

9. Papyrotheca Augustae, 1517, in 4.º È una raccolta di versi di vario genere.

10. Sintaxis de componenda oratione funebri. Renatus Beck excudit Argentinae, anno 1518, in 4.º chartis 4 et dimid. Così il Gesnero, ed è questo l' unico libro di Locher, di cui egli abbia notato la data.

11. Panegiricus Plinii ad Trajanum. Norimbergae, 1520, in 4.º

12. Oratio Ciceronis pro Milone. Pro Aulo Licinio. Pro Marcello. Fabi Fulgentii Planciadis Mythologia. Augustae, 1521, in fol. Questi due articoli traggo dal ragguaglio biografico del signor Marron, che nota essere ciascuno de' citati componimenti illustrato dalle osservazioni di Lochen.

- 13. Historia de rege Frantie, cum nomullis alix versibus et elegiis. Poema drammatico frammisto di cori in musica, e con le note, citato dal signor Marron sulla fede di una lettera di Fischer al consigliere Zapf inserta nelle Curiosità tipografiche, quinta distribusione: Normberga, 1804.
- 14. Ludricum drama Plautino more fictum, de sene amatore, filio corruptore, et dotata muliere, in 4.º senza note tipografiche, citato da Maittaire.
- 15. Poemation de Lazaro mendico, divite purpurato, et inferno Charonte, in 4.º senza data e con figure.

Anche questi due poemi ha notato il sig. Marron, cui rimasero ignote altre opericciuole di Locuran, delle quali lasciaroa memoria il Gesner e lo Schellornio. Io ne continuerò la serie, cominciando dal più antico, cioò Gesnero, vivuto ai tempi di Locuran, e sono:

- 16. Epicedium de morte Plutonis et reliquorum
  - 17. Carmen de nocte, vino et muliere.

Tre opere, oltre a queste, dal Gesnero avvertite, ho già riferite di sopra. Lo stesso posso dire dello Schellornio, che poche ne ricorda, perchè riserhavasi di trattare appositamente della vita e degli spritti del nostro poeta laureato, come si raccoglie dal tomo a delle sue Amoenitates literariae, poi noi fece; tra quelle poche avvi una Epistola di

retta al medico Volfango Riccardo, non annovenata da Marron.

# CRANZIO ALBERTO (KRANTZ) Anno 1496.

Amburgo, e non Bamberga, come altri pretese, gli fu patria. Egli era nato il 1450. Fatti i primi studi, viaggiò la maggior parte d'Europa onde acquistare le molte cognizioni che gli mancavano, massimamente nelle scienze filosofiche, teologiche e legali. Tornato in Germania venne addottorato in teologia e in diritto canonico all' università di Rostoch, dove rimase professore, e della quale nel 1482 divenne Rettore. Richiamato in patria, ottenne un canonicato nella Cattedrale di Amburgo, e nel 1508 fu il Decano di quel Capitolo, dove le sue eccellenti qualità di cuore e d'ingegno lo rendevano carissimo. Tanto Amburgo, quanto le altre città anseatiche, si erano in questo frattempo giovate de' suoi talenti, inviandolo nel 1497 in Francia, e quindi nell'Inghilterra, per chiedere il concorso di quei Governi contro i Pirati che infestavano i mari, c sì bene riuscì in coteste negoziazioni, che il re di Danimarca Giovanni e il Duca Federigo di Holstein il vollero mediatore ed arbitro nel 1500 in una loro controversia con la provincia di Dietmarsen. L'imperadore Massimiliano I, volle egli pure mostrargli la sua stima inviandogli il diploma di Poeta Laureato. Morì vecchio in patria nel 1517. I migliori suoi scritti versano sulla storia ccclesiastica, e su quella dell'alta Allemagna e della Sassonia, nè vi ha chi lo faccia autore di un solo verso. Veggasi Niceron, t. 38.

# GIOVANNI DANTISCO

Il nome di questo poeta è tra quelli mentovati dal Marchio nella dissertazione della quale parlai nel Proemio. Lo Starovolski nella Centuria degli Scrittori polacchi (pag. 9), tra i quali per incidenza ha nominato il Dantisco, lo dice Vescovo di Vualmerland, chiaro per ambascerie presso diversi Principi, illustre pei gravi poemi da lui composti, la maggior parte de' quali non andò alle stampe, ma resta probabilmente pasto alle tignuole nella Biblioteca vescovile di Brombergen. Non gli attribuisce però la dignità di Poeta Laureato, ma siccome gli è questa accordata dal Marchio nel luogo citato, e il Marchio ne adduce anche la testimonianza del Giovio, così non ne può rimaner dubbio. A conferma però della asservione del Marchio mi avvenni in buon punto a quella parte della eccellente opera di Leonardo Sciosco (Chodsko) intitolata Tableau de la Pologne, ec., pubblicata in Brusselles nel 1830, dove è inserito un ragguaglio Storico sulla Letteratura della Polonia, dettato da un erudito giovine, il cui nome è mal pronunciabile da labbro italiano (Podezaszynski), ed ecco una sua più ampia informazione di questo poeta. "Giovanni Dantisco, secondo poeta di que» sto secolo (il XVI), nacque povero, e morì Arci-" vescovo Principe di Varmia. Era figlio di un faci-" tor di birra, e nipote di un funziolo. Egli stesso " sovente si dava l'appellativo greco Linodesmon, " che ricorda il mestiere dell'avo suo. Per quanto " nato bassamente, ebbe stima ed impieghi onori-» fici da Sigismondo I; titoli e Corona Poetica da » Massimiliano imperatore; amicizia da Carlo V. » che lo avea seco anco a Pavia allorquando fece " prigioniero Francesco primo (1), c lo creò grande " di Spagna, e infine rispetto e amore dai dotti " contemporanei d'ogni paese. Boehm, editore delle " opere di Dantiscus (2) lo loda infinitamente : ed " un giornal tedesco, che delle sue poesie dette la » critica più severa senza dubbio di quante ne fu-" rono scritte, dice: Le produzioni di Dantiscus " sono egnalmente ingegnose e scritte con purità; " per dovunque regna una gran conoscenza della " lingua latina; se non che il suo stile non ha un » carattere tanto pronunciato da farlo distinguere " dagli altri poeti " (3) Anche il Gesnero nella sua Biblioteca (fol. 411), aveva menzionato il Dantisco, dicendolo segretario del Be di Polonia nell'anno 1518, ed autore di un poema intitolato Storia in versi eroici dedicato a Sigismondo de Er-

<sup>(1)</sup> Carlo V non era nemmeno in Italia quando avvenne questo fatto.

<sup>(2)</sup> Non rimasero dunque pasto alle tignuole, come aveva temuto il buono Starovolski.

<sup>(3)</sup> V. Nuovo Giornale de' Letterati. Pisa, 1835, t. 31, pag. 186.

berstein, e stampato in Cracovia in 4.º, e di un altro libretto (libellus) De Sigismundi Poloniae regis victoria parta contra Vayeaodam Muldaviae, stampato nel 1531, in 4.º

# CLEMENTE JOVANNICIO (JANICHI) Anno 1499 circa.

Poeta polacco di alto grido sì pel suo molto sapere come per la molta festività ed apertura d'ingegno. Janski, Janieki, Ivanovich lo trovo nominato presso diversi scrittori. Il Ciaconio lo chiama Clemeus Janitus, lo Starovolski Joannicius. lo seguo quest'ultimo, come il più autorevole di quei che ne parlano latinamente, trattandosi di un suo compatriota. È ben vero che dal Chodzko, nel libro poc'anzi citato in proposito di Giovanni Dantisco, è indicato col nome di Janicki. Ivi anche rammentasi ch' egli era figlio di un contadino; che a sedici auni era già noto in tutta la Polonia come egregio pocta, e che a venti Clemente VIII lo premiava a Roma della corona poetica. Ma lo Starovolski ci fa sapere, che protetto il Jovannicio e in ogni maniera favorito da Pietro Kmitha Palatino di Cracovia, e da lui raccomandato all'Imperatore Massimiliano I, questi lo onorò con bellissimo elogio della poetica Laurea, Abbiamo del Jovannicio

I. Vitae Regum Poloniae carmine elegiaco scriptae. II. Tristium libri.

III. Elegiae et Epigrammata (1).

(1) Ciacconio li dice impressi a Cracovia; ed aggiugne

e più altri carmi, oltre un trattato di Aritmetica, e le Vitae Archiepiscoporum Gnesnensium et Cracoviensium. Così raccogliesi dall'articolo XXVII dell' Ekatontatas Scriptorum Polonorum del sullodato autore, a pag. 82. Nella edizione però de' carmi del JOANNICIO fattasi in Lipsia l'anno 1755 in 8.º, il pocta medesimo dichiara ( Tristium, Eleg. VI, ed Epigr. 132) di avere dall' Italia portato il suo poetico alloro; e quindi scorgesi che il buono Starovolski questa volta ingannossi o fu male informato. I Polacchi paragonano i versi di Janicki a quelli di Tibullo e di Catullo. Senza accettare siffatto giudizio puossi ammetterlo con sicurezza tra i migliori della sua spiritosa Nazione e del suo tempo. Egli sgraziatamente morì di circa trent'anni. La storia letteraria conosce un altro Joannicio arabo, medico, e del decimo secolo.

## LOPSEN CORNELIO AURELIO. ANNO 1500.

Di questo poeta olandese, che soleva chiamarsi coi soli prenomi di Cornelio Aurelio, non posso migliori informazioni produrre, che traducendo l'articolo alla memoria di lui consacrato da Gian Francesco Foppens nel primo volume della sua Bibilioteca Belgica, pag. 193, che è il seguente: a Cornello Aurelio Gaudano (così adombrò egli la sua patria), di cognome Lorsen, come appare

avere il Joannicio pubblicata anche una Descriptio Regni Polonorum, che lo Statovolski non accennò. da una sua lettera a Giovanni Berio professore a Rotterdam, premessa alla Farragine delle sordide voci di Cornelio Croci) fu canonico regolare di S. Agostino in Hemsdone nel territorio di Dordrecht, del quale insieme a Desiderio Erasmo fu istitutore, e poscia maestro; divenne tanto celebre per poetica e storica gloria, che (non amandolo egli) Massimiliano imperadore, per mezo dell'orator suo Stefano da Cracovia, gli mandò la corona d'alloro, com'egli stesso lasciò scritto in sua lettera a Giovanni Emstedio. Compose

- 1. Defensio gloriae Batavinae.
- Elucidarium variarum Quaestionum super Batavina regione et differentia.
- 3. Diadema imperatorium, sive de officio boni imperatoris. Lugduni Batavorum, 1566 in 8.º Ne fu editore Bonaventura Vulcanio.
- 4. De gloria et miseria septem artium liberalium, lib. I.
- Prognosticon, sive Caroli V Caes. Praeconia; in versi elegiaci.
- Prosopopacia Frisiae, de egregiis illustris D. Wassenair factis. Trovasi mss. nella biblioteca dell'Accademia di Leiden.
- Quaerimonia pacis. Anch' essa in versi elegiaci.
- 8. De B. Virg. Deiparae doloribus, odarum liber. Mss. presso Marco Zurio di Leida.
- 9. De S. Cornelio Pont, et Martyre; De SS. Martino et Nicolao.
  - 10. De Hollandiae illustribus Viris et Locis.

11. Orationum libri II. (Stanno inedite nella 12. Epistolae variae, ec. ( Biblioteca di Leida.

### TREBELIO ERMANO. ANNO 1500 CIRCA.

Nacque nella Turingia ad Isenack, fu profes-

sore di Gius civile nella università di Francoforte. Giureconsulto il più celebre de' suoi tempi, Retore abbondantissimo, e poeta laureato. Scrisse e pubblicò più opere sì in prosa che in versi, cioè:

Epigrammatum et Carminum, libri II. Encomium heroicum D. Annae, lib. I.

Pirae Marchiticae de perfidia Judaeorum Berlini crematorum, lib. I.

Tumultuaria et varia ad diversos.

Fioriva ancora nel 1514.

Tutto ciò scrive il Frebero, citando in prova quanto ne disse il Madero.

## LONGINO ELEUTERIO VINCENZO.

Anno 1500 CIRCA.

Dal panegirico dell'imperatore Massimiliano I scritto in versi esametri, e riportato da Goldasto nel T. 3 delle Costituzioni imperiali (pag. 482), rilevasi che l'ELEUTERIO, autor di esso, fu uno ( e forse il primo) di que' poeti che vennero laureati dal collegio di Vienna, presieduto dal Celtesio, del quale ragionammo poc'anzi. La sua cononazione

debbe quindi essere avvenuta sul finire del secolo decimoguinto. Di cotesto Eleuterio, o Longino che abbiasi a cogneminate, io non tro saputo rinvenire il più piccolo indizio nè presso il Fabricio, nè presso altri e hiografi e bibliografi. Sarebb' egli per avventura quell' ELEUTERIUS Byzenus (cioè Ulderico de Hurren), del quale citai poco fa il Triumphus Capnionis? L'epoca non discorderebbe tra questi due Eleuterii. Ma a sciogliere siffatti dubbi in buon punto mi venne fra mani il secondo volume degli scrittori delle cose germaniche di Marquardo Frehero, dove parimenti si trova il Panegirico citato dal Goldasto con questo preciso titolo: Vincentii LONGINI ELEUTERII Silesiani, artium et philosophiae doctoris, POAETEQUE LAUREATI, ad divum Maximilianum Regem Romanorum pro instituto et erecto Collegio Poetarum et Mathematicorum in Vienna Pannoniae, che l'autore ivi recitò, come è detto in fine, anno Domini MD. et novi saeculi secundo, Calendis februari. Ma chi era costui, del quale nemmeno il paziente Moreri tenne memoria? E prima di tutto qual fu veramente il suo cognome? Lon-GINO? ELEUTERIO? SILESTIANO? Non quest' ultimo, perchè parmi quel della patria, cioè Slesia; benchè l'esempio del Panormita potrebbe indurci a supporlo; non probabilmente il secondo, che debb' essere il nome accademico ottenuto nella aggregazione al collegio de' Poeti, o per lo meno nella ottenutavi laurea, giusta la già menzionata costituzione imperiale; dunque il suo vero cognome fu quel di Longino. Ma chi era egli? dimanderò nuovamente. Quali altre opere scrisse oltre il citato Panegirico? Non trovai sino ad ora chi a queste dimande offra l'opportuna risposta.

# ARNO 1500 CIRCA.

Un raro volume in forma di quarto, stampato probabilmente nell'anno 1507 o 1508 (giacchè non ha data) in Lipsia, offre il seguente titolo: Georgi Sieuti Daripinii Poetae et oratoris Laureati, Silvula in Albiorim illustratam. Sull' altra pagina però sta la seguente leggenda: Georgii Sinuri Daripinii, Poetae et oratoris Imperatoriis manibus Laureati, ordinarii Lectoris humanarum litterarum in famosissima accademia Abtorena, Silvula in Albiorim illustratam; edita, ec. Confesso di non sapere qual paese sia l' Albioris, di cui tratta questo poemetto, nè qual borgo il Daripinio, patria dell' Autore, perchè il Lessico geografico del Ferrari non ne fa cenno. Ma quanto alla coronazione del Siвого, ch' egli ebbe dall'imperadore Massimiliano per mezzo di Celtes, stato già suo padrino, ne dà egli stesso, oltre le surriferite prove, il seguente ragguaglio:

Conradus sacro lavit me flumine Celtis, Induit et primam phaebeo murice vestem, Post ubi me divis cognovit Maximilianus Imposult sacram regali pollice laurum, Carmina et in totum jussit me apargere mundum, etc.

Il Sanuro fu dapprima professore di rettonica in

tag (1), che nota un trattato da lui pubblicato in Colonia nel 1505 col titolo Ars memorativa.

# PASIO LANCELLOTTO CURIO, FERRARESE ANNO 1500 CIRCA.

Nel tomo IV della Biblioteca Modenese dell'egregio Tiraboschi, in rammentando la splendidezza del conte Francesco Mar. Rangone cita (a pag. 278) un opuscolo inedito di Curio Lancellotto Pasio Ferrarese Poeta Laureato, intitolato de Liberalitate, che conservași MS. presso l'ornătissimo sig. marchese Gherardo Rangone. E nella Storia della Letteratura Italiana lo avea di già rammentato sì come Poeta Laureato, e sì come autore di una copiosa gramatica intitolata de Literatura non vulgari, dedicata al Senato e Popolo di Reggio (dove il Passo teneva scuola), stampata più volte al principio del secolo XVI, e della quale alcuni lo accusarono, senza ragione, essere stato plagiario a Pomponio Leto. Ivi pure l'insigne storiografo lo annnncia antore di un ampio commento a penna sulle satire di Persio, che si conserva nella ducal Biblioteca di Modena. Di cotesto Passo non mi fu concesso trovare memoria alcuna, fuorchè nella terza parte della Ferrara d'oro del Libanori (f. 70), che ne fa un breve elogio come autore della suindicata gramatica; e cita in proposito il Guarino,

<sup>(1)</sup> Adparatus litter., t. 2, p. 987.

fol. 52, e il P. Superbi f. 110, de' quali non conosco le opere. E quanto alla Laurea poetica, neque verbum.

Il Gessero parimenti cita la Gramatica del Pason Ferrarese dedicata ai Reggiani, e stampata in Strasburgo (Argentorati) nel 1511 in 4.º presso Schuren, e lo dice Curii Lanciloti Pasi Ferrarienisi Lurarxt, non però Poetae Laureati. Ognun creda come più vuole.

## PARTE QUARTA

#### CAPITOLO PRIMO.

Poeti Laureati nel secolo XVI.

## BEBELIO ENRICO

Anno 1501.

Nacque a Justingen, nella Svevia, dopo la metà del secolo XV, da un lavorator di campagna. Sorti si felice ingegno, e sì attentamente potè coltivarlo, che l'Università di Tubinga, dove poc'anzi era discepolo, lo scelse professor d'eloquenza. La Germania cominciò da lui a comosecre la buona latinità e la bella letteratura. Le sue composizioni, sì in verso che in prosa, leggonsi con pisacre anche ai di nostri. L'imperatore Massimiliano, che amava i bei talenti, gli accordò la Goroza Porrica nell'anno 1501. Le sue opere sono:

1. Henricii Bebilii poetae Laubari, Triumphus Veneris, libri VI, Tubingae 1508, in 45. Edizione arrissima, cui successe nel 1515 un'altra di Strasburgo, con i comenti di Girolamo Altenstaig.

2... Opuscula nova Phora. (Pfortzbeim), 1504; e di novo Argentina, 1508, in 4.º.

3. ... facetiarum libri III, ec. Tubinga 1506 e 1544 in 8.º; queste vennero ristampate insieme agli Opuscula nova, a Strasburgo ed a Parigi sino dal 1516, ia 4.º, e più volte di poi. Una di queste edizioni porta il titolo di Bebeliana Opuscula nova et forulenta, nec non et adolescentian labores. Le Facezie peccano spesso di scurrilità e di indiscrete allusioni.

4. Ars condendorum carminum. Sta con la Gramatica dell'Henrichmanno (dice il Gesnero), stampata a Tubinga nel 1514, in 4.º Veggasi, rispetto alla rarità Bibliografica di aleune di coteste opere, il Catalogo di Brunet.

Del Brento pubblicò un discorso De necessitate linguae latinae il consigliere Zopf, che ha scritto un raggaglio distinto della sua vita e de'suo i lavori letterari, oltre le molte notisie che ne ha pubblicato il Freytag nell'Adparatus lit. (vol. II.)

Tra i tipografi di Basiles abbiamo un Giovanni Bebelio, che può benissimo essere il figlio del nostro Enno, giacchè fioriva nella prima metà del secolo XVI.

#### **GUGLIELMO HEDA**

Anno 1502 circa.

Senza le seguenti parole incise sul sigillo di questo dotto olandese, e che trovo riportate dal Desselio e ripetute dal Foppens, io non avrei potato registrare il suo nome in questo catalogo. Eccole: SIGILLOM WILDELMI HEDDE PORTAE LAUREATE AT COM-TES PALATINI. Egli era nativo del borgo di Alfy presso Leida, ebbe varie dignità ecclesiastiche, fu segretario di Filippo I re di Spagna, e si distinse come egregio storico ed eruditissimo antiquario. Probabilmente egli ottenne l'onore della Laurea poetica per il seguente suo componimento:

Genealogia, seu Panegiricum Austriacum,

che io credo scritto in versi (henchè ciò non avvertano i due sullodati hiografi), e che dedicò all'imperatore Massimiliano ed al principe Filippo suo figlio. Fu dunque, a parer mio, Lausearo da questo generoso monarea. Morì in Auversa l'anno 1525, lassiando due altre sue opere inedite, cioè:

- Chronicon Hollandiae et Episcoporum Utrajoctinorum, che venne poscia in luce nel 1612, in 4,0, e di nuovo, insieme alla sua vita scritta da Gisberto Lappio da Waveren, ad Utrecht nel 1643, in fol.
- 2. Vitae Ss. qui ex Britannia digressi Frisiam et Bataviam ad Christi cultum converterunt.

Ma il manoscritto di questa, dice Foppens, andò perduto.

### FILOMUSO FAUSTO

Anno 1503 circa.

Il P. Mittarelli, nel suo erudito opuscolo De Literatura Favontina, parlando di Zaccaria Ferrerio vicentino, e di un libro non già statogli dedicato, com'egli dice, ma bensi da lui composto, come si accennerà fra poco, impresso a Lione l'anno 1513 col titolo: Somnium Lugdunense de divi Leonis X ad sumnum Apostolatus apicem divina delectione, dice che in fine di quel libro leggonsi alcune Lettere di esso Ferrerio al re di Francia Luigi XII, ed un Epigramma Fausti Pauconusi Poetae Novocomensis LAUREATI. Soggiunge poi che esso libro trovasi anche nella Biblioteca Laurenziana di Firenze pluteo 33, num. 12; dalle quali parole parrebbe che si trattasse di un manoscritto, o almeno dell'esemplare presentato al dedicatario: ma avendo egli detto che erano omnia impressa Lugduni, dubito della esattezza della citazione, benchè dichiari che la stampa si fosse eseguita in membranis, cosa non rarissima di que' tempi e in tali occasioni. Ma di ciò parleremo più innanzi nell'articolo del Ferrari. Ora ecco un poeta Laureato, il cui nome di Fausto può farlo confondere coll' Anderlini', e il cognome di Filonuso indurlo a credere il Bendedei, ovvero il Superchi, che presero lo stesso nome, e furono LAUREATI essi pure, de' quali ho parlato a lor luogo. Ma l'indicazione della patria fa cessare ogni dubbio, perchè nessuno di questi due fu Comasco, come appare esserlo l'autore del cita to Epigramma. Io nondimeno ho avuto un bel cercare fino a questi dì nelle più diligenti opere de' migliori bibliografi, quali sono, rispetto all' Italia, il Ciaconio, lo Zeno, il Tiraboschi, e fin anche il Giovio nel suo Dizionario ragionato degli nomini illustri della Comasca diocesi, ma non ebbi il piacere di incontrarmi in cotesto Filomuso da Como. Dall' altra parte, come non credere al Mittarelli, scrittore non meno diligente ed esatto dei sunnominati? ad un Giovanni Figureso indirizzò lo Stadelio la sua bizzarra scrit276
tura de Circumforanea literatorum vanitate. Ma
costui debb' essere stato un tedesco. Desidero che
altri riescano a sciogliere questo intricato articolo
letterario.

# GIOVANNI SKELTON

L'immenso Catalogo de' Scrittori illustri della gran Brettagna compilato da Gio. Baleo, e stampato a Basilea in fol. nel 1557, a fol. 651 della ottava Centuria ci offre, intorno allo Skeltos, del quale scarsissime sono altrove le notizie, il seguente articolo.

" Giovanni Skelton, poeta Laureato, professore di teologia, e parroco di Dissa nella contea di Norfolx, viene giudicato Scrittore chiaro e facondo in ambi i generi di comporre, cioè sì in prosa che in versi. Ne' snoi familiari discorsi riuscì lepidissimo, si però che alla maniera di Orazio Flacco facesse ridendo risaltare la verità. Ei seppe sì bene, sì amenamente e con tanto sale, non però senza mordacità, pungere le non lodevoli avventure di alcuni, fino a parere un nuovo Luciano o Democrito, come appar dagli opuscoli. Nè di molto giudizio mancava negli scritti sacri, benchè sapesse egregiamente nasconderlo. Molti e grandi e intollerabili mali vedea nel clero, ch' ei spesso correggea vivamente, ma non con parole ingiuriose. Era però in continua guerra con alcuni frati chiacchieroni, massimamente domenicani. Ai tempi del falso

vescovo di Norfolk (1) Riccardo Nisso, teneva presso di sè col titolo di concubina la donna che avea segretamente sposata per timor del Pontefice. Su di che interrogato negli ultimi momenti del viver suo, rispose non averla egli in coscienza e in faccia a Dio rignardata che qual legittima moglie. A cagione di alcune invettive da lui scritte contro il cardinale Wolsey, fu costretto, per salvare la vita, ritirarsi a Westminster, dove però trovò protezione presso l'abate Islep. Erasmo, in una sua lettera al re Enrico VIII, così scrisse di lui! Tu bai nel tuo regno lo SELTON, lume ed onore della inglese letteratura, il quale potrà non solo fomentare i suoi studi, ma sì anche ridurli a termine, ec. Queste sono le opere da lui scritte, parte in lingua latina, parte nella inglese. 1. De statu honoris. 2. De peccatis fugendis. 3. Via honores acquirendi. 4. Ars ornate loquendi. 5. Ars bene moriendi. 6. Comoedia de virtute. 7. De rosario ac principe. 8. Creatio Arthuri principis. o. De quotidiana perfidia. 10. Dialogi de imaginatione. 11. Grammatica Aulica. 12. De moribus curiae. 13. Adversus Robertum Gaguinum. 14. Invectiva in Guill. Lullium. 15. Contra linguas virulentas. 16. Ex Tullio, Academion. 17. De bona deliberatione. 18. Laurea coronula. 19. Angliae tuba. 20. Philippus passerculus. 21. Cur ad curiam non venis. 22. Psittacus loquax. 23. Sche-

<sup>(1)</sup> Lo scrittore Baleo fu un implacabil nemicodella Corte di Roma. Ciò posto, non facciano senso le di lui contumelie, opinioni ed errori.

dula superioritatis. 24. De magnificentia, Comoedia, 25. Sales de domina Margeria (1). 26. Peregrinatio vitae humanae. 27. Triumphi Rubeae Rosae. 28. Speculum principis. 29. De Aleonora Runmynge (2). 30. Joannes Yuo. 31. Colinus Colonte. (3) 32. Cantilenae de Magistra Anna. 33. Epitaphium Adae nebulonis, 34. De porcorum grunnitu, 35, De gemitu acerinae radicis. 36. Ad Mosi cornuaprecatio. 37. Theatrales ludi. 38. De Rosemundae thalamo. 39. De Minerva et oliva. 40. De Molitore ac sponsa. 41. Meditationes devotae. 42. Declarationes Hymnorum. 43. Natio stultorum, 44. Apollo fatiloquens. 45. De Virgine Cantiana, 46. Amasiorum testamentum. 47. Cantilenae consolatoriae. 48. Meditatio de D. Anna. 49. Contra pseudopoetam. 50. Accipitrem cave. 51. De bono ordine, Comaedia. 52. Antomedon meditandi amoris, 53. Diodorus Siculus translatus. Aliaque plura. Egli morì finalmente a Westminster nel tempo della sua cattività, e fu sepolto nella cappella di santa Margarita con la seguente iscrizione in alabastro: JOANNES SKELTO-BUS, VATES PIERIUS, HIC SITUS EST. ARIMAM EGIT 21 DIE JUNII ANNO DRI. 1529, RELICTIS LIBERIS. Egli avea predetta la morte del cardinale (Volsey), e il fatto verificò il vaticinio. »

Cost il Baleo. L'ab. di Resnel, più volte da me citato, nella seconda dissertazione sui poeti laurea-

<sup>(1)</sup> Margarita, dice Pitseo.

<sup>(2)</sup> Alionora Rominga.

<sup>(5)</sup> Flautus.

ti, senza pur nominare il Baleo, soggiunge che in un registro della Università di Cambrigia si legge la seguente annotazione, sotto gli anni 1504 e 1505: Conceditur Joanni Skelton Poetae LAUREATO, quod possit constare eodem gradu hic, quo stetit oxoniis, et quod possit uti habitu sibi concesso a Principe. Continua l' Accademico Francese a parlare di Skelton, dietro informazioni avute da un erudito inglese, di cui tace il nome, dicendo che la patente a lui spedita di Poeta LAUREATO da Enrico VIII è data il quinto anno del suo regno, e saviamente riflette, doversi leggere Enrico VII, giusta l'atto surriferito, giacchè il quinto anno dell'ottavo Enrico cade nel 1512 e 1513. È però incontrastabile che anche presso Enrico VIII conservò il suo grado ove si voglia che già ne fosse investito. Resnel crede eziandio che tanto lo Skelton, quanto il Dryden ed altri che in Inghilterra assunsero il titolo di poeti laureati non erano che poeti regii, come lo era a Vienna a suoi tempi il Bernardoni, lo Zeno, ec. lo non posso convenire nel suo parere, perchè non credo che un poeta addetto come tale alla corte di qualsivoglia monarca fosse tanto presuntuoso di applicarsi un titolo che non gli competesse. E nel caso dello Skriton molto meno è accettabile un tal parere, se l'atto stesso di concessione di avere a Londra il grado che aveva ad Oxford, e di vestir l'abito (di formalità) concessogli dal sovrano, lo qualifica posta LAUREATO, e non poeta regio. È però vero, come si vedrà più innanzi, che ai poeti di corte in Londra accordavasi il titolo di

Laureati. Giovanni Pitseo, e gli altri che scrissero dello Skelton, non fecero che ricopiare, come ho fatto io, l'articolo del Baleo.

Fino dal 1835 il reverendo Alessandro Dice stava raccogliendo tatte le opere di Skrizon, comprese le inedite, per pubblicarne una completa edizione. Ignoro se questa abbia avuto effetto.

## ANDREA BERNARDI

Da Pietro Bernardi nacque Andrea l'anno 1450 nel castello di S. Giovanni in Persiceto nel Bolognese. In giovine età andò stabilirsi a Forlì, dove prese in moglie Caterina di Bene Vargoli. Salito in grazia tanto ai signori di quella città, quanto agli abitanti di essa, venne incorporato alla loro cittadinanza. « Acquistatosi pei grande riputazione di letterato con raccogliere le memorie di Forlì e delle cose spettanti a Caterina Sforza Visconti, e forse anche con lo studio della Astrologia, con esempio nuovo pensarono i Conservatori di Forlì di Cono-MARLO pubblicamente di Lauro, come costumavasi a' Poeti; e ciò eseguirono solennemente li 22 maggio dell'anno 1505, apponendo però nel privilegio la condizione, che in avvenire si dovesse astenere dalle opere servili; e la Cronica Albertina ci ha conservati i nomi de' personaggi che intervennero a detta solennità: Julius Roverella Episcopus Hierosolymitanus, Balthasar Moratinus Eques et Comes Sacri Palatii Lateranensis et Sanctissimi Domini Nostri familiaris et continuus Commensalit, Comes de Gobutis de Monte Albodio. Illustrissimae et Magnifica Civitatis Forilivii Polestas, Pinus Nuncejusus sacri Palatii Imperialis Colnet, Legum Doctor foroliviensie et communitatis Forilivii advocatus, Alexander de Moretis J. U. D. Borlomiensis, et civitatis Forolivii incola, conona decoraverant, cc. »

Con il dotto conte Fantazzi nel t. a delle sue Notizie del Scrittori Bolognezi, da cui parimenti raccogliesi che il duca Cesare Borgia, detto il Valentino, dopo aver eacciati da Forh i Riarj, disponevasi a Incononaza egli pure il Bernann, ma gli accidenti della guerra non glielo permisero.

Il Bernardo ottenne la corona non come poeta, che nol fu mai, ma come storico. Il di lui testamento infatti, che serbasi nel pubblico Archivio di Foril, ha in fronte questa leggenda: Ardras Bernardo qui Petri Bernardi de Castro S. Joannis in Persieto districtus Bononiensis, Civis et Historicus Lubertus Foroliviensis.

Morì di 72 anni nel 1522, e fu sepolto nella Chiesa maggiore di Forlì con epitafio in versi (gli unici che di lui si conoscano) composto da lui medesimo, e riportato dal conte Fantuzzi. La sua Storia di Forlì, consistente in due volnmi, venne affidata al celebre Padre Leandro Alberti suo grande amico.

È tanta l'affinità fra l'arte poetica e la storica, e sono così rari gli storici che conseguirono la corona come storici e non come poeti, che non dispiaceră, spero, che io abbia in queste notizie (ai soli poeti consecrate) voluto serbar memoria anche di uno storico laureato.

Parlano lodevolmente del Brananot il Marchesi, il Bumaldi, il Bonolo e l'Orlandi, che nelle sue Notiate degli Scrittori Bolognesi lo chiama Astronomo, latorico e Gronista famoso.

#### FERRERI ZACCARIA.

ANNO 1508.

Nacque in Vicenza, secondo il Tiraboschi (che ne ha scritto un diligente articolo nel tomo XVI della Continuazione del nuovo Giornale letterario di Modena), nell'anno 1470, e compiuti i suoi. studi in Padova, entrò nella congregazione di San Benedetto di Monte Cassino, sperando poter in essa attendere liberamente alla cultura delle lettere ed alla collezione di libri che aveva intrapresa. Ma impedito rispetto alle prime, e spogliato de' secondi per opera di alcuni monaci invidiosi, non scuza molta difficoltà riuscì a prendere stanza dapprima a Venezia, poscia in Roma nel 1506. dove nel termine di due anni tre lauree consegui, quella cioè di teologia, quella di diritto civile e canonico, e la poetica. Chi quest'ultima gli accordasse non è noto. Forse gli venne conferita dal presidente della università romana per ordine del Sommo Pontefice Giulio II, che molto onorava i begli ingegni, e il Ferreri era già conosciuto del numero per varie latine poesie che andava pubblicando anche in onore di esso Pontelice, del quale pochi anni dopo mostrossi nemico, facendo parte del conciliabolo di Pisa, che egli co' suoi scritti difese. A ciò probabilmente si deve attribuire il suo viaggio a Lione. Ivi, appena avvenuta la morte di Giulio, e divulgatasi l'esaltazione di Leon X pubblicò un poemetto col titolo: Lugdunense Somnium de divi Leonis X Pont, Max, ad summum Pontificatum divina promotione, Carmen. Lugduni 1513, in 4.º, in lode del quale sta in fronte un Fausti Fil.omusi (rammentato di sopra) Novocomensis POETAE LAUREATI in Lugdunense somnium, Epigram. ma. Il favore del nuovo Papa richiamò a Roma il Ferreri dov'ebbe il vescovado della chiesa di Guardia nel regno di Napoli, rimanendosi però alla corte pontificia , alla quale era sommamente accetto. I diversi inni da lui composti e stampati in varie occasioni ed in onore di vari Santi, contribuirono senza dubbio a renderlo stimabile e caro. Applauditissimi sopra gli altri riuscirono i suoi Hymni novi ecclesiastici juxta veram metri et latinitatis normam. Romae, 1525, in 4.º edizione non meno rara che splendida, che venne più modestamente riprodotta in 8.º nel 1549. A quest' epoca il Ferrent doveva aver cessato di vivere. Il Tiraboschi non riuscì a verificare l'epoca della di lui morte; ma in compenso ne presenta l'elenco delle opere sì edite che inedite delle quali fu autore. Notabili tra queste ultime è la Elegia ad Venetos de eorum dominio brevi diruendo, data Venetiis, 1506, la quale vuolsi rammentare, si perchè non inedita

ma stampata in forma di 4.0, ed esistente nella Real Biblioteca di Brera, e si per la singolarità della profesia, che si verificò dopo due secoli e mezzo, i quali nello stile profetico possono forse venire espressi col termine brevi. Il Tiraboschi però ne diversifica alquanto il titolo, notando: De Ruina Veneti dominii futura proxime, ad Venetos Elegia.

## AUCUPARIO Tommaso. Anno 1508.

Una bella e rara edizione in fol. delle opere del celebre Poggio (Bracciolino) fiorentino, eseguita in Strasburgo literario prelo Joannis Schot... sub annum Dñi MDXIII. Kaleñ. Semptembris, come si legge in fine, ha in fronte, a tergo del titolo del libro, una lettera dedicatoria, che si annuncia ne' seguenti modi: Thomas D. AUCUPARIUS poeta LAUREATUS, excellenti et egregio viro D. Sebastiano Brani I. iuriusque doctori : ei S. P. Q. Argentinensis Cancellario S. D. P. In fine di che leggesi: Vale. Argentorati XXIX mensis Januarii, anni M. D. XI. Ecco uno scrittore che si annuncia come poeta LAUREATO, e che forse conservasi anonimo, tranne il prenome di Tommaso. Parrebbe che il cognome nascondasi sotto la sigla D, e che la voce Aucuparius non sia che un aggettivo. Tuttavia tanto la dissertazione del Marchio citata nel proemio, quanto Gio. Fabricio nel terzo volume della Historia Biblioth. Fabricianae, non solamente gli confermano la qualità di poeta laureato, ma

sì pure il cognome di Aucupanio, che l'avere raccolte e stampate le opere del Poggio (meno le Istorie fiorentine), l'essere ivi contenute le Invettive e le Facezie, l'averle dedicate a Sebastiano Brant, celebre autore della Stultifera Navis, e il velo posto sopra il suo nome, mi ha fatto dubitare essere per avventura costui il frate Tommaso Murner, di cui parleremo fra poco, gli scritti del quale mi sembrano molto simiglianti ai succitati, e di Poggio e di Brant, come si vedrà. Ma il Murner (per quanto so) non fu laureato che verso il 1515, e questo Tommaso D. si qualifica tale nel 1511. In tanta oscurità, amo credere che il cognome di Aucupanius, che corrisponde alla voce italiana di falconiere, non sia che una traduzione della analoga voce tedesca. La sigla D può significare Dottore.

Ma a sciogliere codeste difficoltà mi sopraggiunge molto a proposito l'edizione del 1510 (stando alla data della dedicatoria), che Beato Renano ha fatto di più opuscoli, cioè del Carme di BATTISTA Mantovano (Spagnoli, menzionato più innanzi), di una Epistola dell' Andrelini alla regina Anna, della Chiliade di Anton Silvioli, ed altri: edizione dal Freytag particolarmente citata nel secondo volume del suo Adparatus (pag. 841), ove è detto che la dedicatoria di Beato Renano è fatta a Tommaso Aucupario poeta Laureato.

### GIOVANNI STABIO

Anno 1508.

Nacque in Austria, fu Poeta Laureato, cosmografo ed istorico di Massimiliano Cesare, e insegnò le Matematiche in Vienna. Fra i nobilissimi suoi matematici lavori, il di lui discepolo Giorgio Taunstetter Collinizio raccolse parecchi stromenti oroscopici, metroscopici, carte corografiche, e la maniera di dipingerle, e l'arte di fare gli orologi lunari, e più altre curiosissime invenzioni alla matematica scienza spettanti, raccogliendone pure gli scritti tanto in questo genere, quanto in altri sì in prosa che in verso. Questa informazione ho io primamente ottenuta dalla Biblioteca di Corrado Gesnero, al fol. 455, dove leggesi pure un elenco di ben dodici trattati dello STABIO, tutti relativi a cognizioni e ad operazioni matematiche, astronomiche e cosmografiche, che stimo inutile di qui ripetere. Parmi potersi da essa dedurre, che essendo egli e matematico e poeta, e addetto al servizio dell'imperatore Massimiliano, dovesse venire aggregato al Collegio Viennese, già mentovato, ed ivi conseguisse la laurea poetica sul declinare del secolo quindicesimo o al principio del decimosesto, giusta le norme di quell'istituto. In questa occasione credo non inutile di osservare, che gli individui ammessi a quel Collegio e laureati, se lo erano nelle scienze matematiche venian chiamati dottori, se iu poesia, non prendevano il nome di dottori ma addirittura di Poeti Laurcati. Lo Stabio probabilmente avrà avuto si l' uno che l'altro titolo. Egli cessò di vivere il giorno primo di gennajo dell'anno 1522, mentr' era a Gratz nella Stiria. Gio. Cuspiniano, che incontreremo fra poco, gli succedette nella qualità di storico, e bellissime testimonianze del merito di lui ci trasmise nella vita ch'egli scrisse dell'imperatore Massimiliano.

Contemporaneo a Giovanui Stano, Sori in Germania un Giovanni Stadio, del quale parlano il Moreri, il Foppens e più altri biografi. La simiglianza de' nomi potrebbe trarre in inganno. Ma questo Stadio su brabanzese ed astrologo giudiziario, laddove il nostro Stano, come si accennò, su austriaco e di più solide scienze professore.

# GIOVANNI PANEZIANO

Nella dissertazione del Marchio, che io citai nel Proemio, leggesi, che Giovanni Paszuano boemo ottenne da Massimiliano Imperadore l'Appollineo altore il giorno 23 di maggio dell' anno 1505, e vi si cita la testimonianea dell'Edero, tratta dalla p. 5r del Catalogue Rectorum et illustrium virorum Archigymnasii Viennensis. Era il Parazuano del numero di questi ultimi, perocché apparteneva al collegio Poetico y intorno il quale ho dato unficiente ragguaglio nell'articolo di Celtesio. Questa sua qualità consta exisandio dall'epuscolo impresso in Augusta lo stesso anno 1505 col titolo l'Dro Maximiliano Sodalitatis-literariae Collegii Poetarum Viensmiliano Sodalitatis-

nae in delectu publico per classes decantatae et recitatae Laudes, pro erectione ejusdem Collegii. Alcuni pochi versi del Parezano in morte di questo Imperadore riporta il Frehero (che per isbaglio il chiama Piniciano) nella sua opera Rerum Germanicarum Scriptores, a pag. 769.

# PIETRO EGIDIO (AEGIDIUS)

Questo buon Alemanno è tra que' molti che il Marchio nella dissertazione da me citata in principio dice essere stati laureati Poeti dall'Imperadore Massimiliano I. Codesta testimoniansa, che a mio giudizio non può mettersi in dubbio, perchè emessa in una pubblica accademia, sarà forse convalidata dallo stesso Ecimo nella sua Threnodia in funus Maximiliani Caesaris e ne' suoi Epitaph'a, che il Gespero ha citati, e che non mi fu possibile di avere. Ne il Gesnero però, ne il Ciaconio, che parimenti cita l'Enchiridion Principis ac Magistratus christiani, e la Historia Helvetica, che Cornelio Scribonio Grafeo e l'Egioro scrissero di conserva, e pubblicarone a Colonia nel 1541, rammentano cotesta laurea poetica, la quale può supporsi conferitagli ne' primi anni del secolo XVI. Piacemi di qui menzionare un epigramma che Sebastiano Braudio all' Ecroso diresse e che leggesi nel primo volume delle Delitiae Poetarum Germanicarum a p. 691. Esso non tace l'estrema facilità di Massimiliano I a incoronar poeti, e comincia così:

Caesar, in humanis, ageret dum Maximiliamus, Lavaicaros vates fecerat infumeros. É quibus, Aecioi, tua laus, tua gloria proma est, Qui vitam illius, stemma, genusque canis, ec.

Di Pietro Ecidio parlano il Frehero nel terzo degli Scriptors rerum Germanicarum, pag. 206, il Foppens, p. 948, la Biografia Universale; ec. Nessun di essi però seppe che fu poeta laureato.

#### ELIO LAMPRIDIO CERVINO

ANNO 1508 CIRCA.

L'ab. Bettinelli nelle appotazioni aggiunte al suo secondo Discorso sulle Lettere ed Arti mantovane ci fa sapere le lodi che giustamente ottennero da vari scrittori il marchese Francesco (IV) di Mantova e la egregia sua sposa Isabella d'Este: un de' quali si nomina in certe sue poesie inedite (senza per altro annunciare ove si trovino): Aelius Lampridius CERVINIUS poeta LAUREATUS, e soggiunge che a quella principessa gli indirizza da Ragusi, ove forse professava lettere umane. Egli pare che il vero cognome di questo poeta fosse quel di Cervini, e che l'Aelius Lampridius sieno i nomi surrogati ai veri, giusta l'usanza di que' tempi. Ma dove, quando e da chi ottenne egli il poetico alloro? Ancora non l'ho saputo. Isabella andò sposa al marchese di Mantova nel 1490, e morì al 1539. In quest' epoca adunque fioriva il Cervini, il quale non va confuso coi veri Lampaidii Bartolomeo e Benedetto, Cremonesi, che non furono laureati mai, benchè Benedetto ne fosse degnissimo, e benchè andasse a Mantova come istruttore del giovin principe.

## TOMMASO RESCHIO

Il catalogo che l'Edero pubblicò de' Rettori ed uomini illustri dell' Archiginnasio di Vienna, contiene sotto l'anno 1508 (p. 52) il nome di Tommaso Reseno, qualificandolo non ignobile per quei tempi oratore e poeta, e dicendolo coronato dalle mani dell'Imperatore Massimiliano. Il Frehero parimenti lo cita a pag. 764 del secondo volume dei suoi Rerum Germanicarum Scriptores, nè so con qual fondamento gli attribuisca eziandio il nome di Velocianus. Onesti ed altri cangiamenti di nome de' socii del Collegio Poetico di Vienna, mi fa credere che essi pure, a simiglianza delle Accademie d'Italia, usassero di assumere un nome accademico, di che ho trattato estesamente nel discorso Proemiale della Pseudonimia. Qualche scrittura del REscrio trovo citata dal Panzer nel nono volume (pag. 12) de' suoi Annali Tipografici. Lo cita parimenti il Freytag nel terzo volume del suo Adpatus litterarius, rammentando ohe era canonico della Chiesa di Vienna (tom. 3, pag. 647).

### PIETRO MOSELLANO

ANNO 1508 CIRCA.

La prima nozione di questo poeta mi venne somministrata da Corrado Gesnero, il quale nella sua Biblioteca lo addita come uno dei primi restauratori della letteratura in Germania. Egli era nato a Protog presso Coblenza, e perciò dagli altri scrittori che ne parlarono indicato con l'aggettivo Protogensis. Sappiamo ch'egli era figlio di un vignajuolo; che più opere scrisse, dal Gesnero citate, spettanti però alla Grammatica, all' arte Oratoria, ed alla Critica anzi che alla Poesia. Sappiamo che da Colonia si trasfert ancor giovanetto a Freiberga, dove Giovanni Ragio, di cui si è parlato, lo accolse come suo coadjutore nella scuola da lui condotta. Il Gesnero aggiunge, ch' ei fu uno de' principali ornamenti della Università di Lipsia, e che ivi morl nell'aprile del 1524. Queste due circostanze non si accordano con quanto ne dice Cristoforo Manlio nell'articolo del Ragio, e nel luogo che già citai. Il Ragio parti da Freiberga e andò a Wittemberga, come vedemmo. Il Mosellano all'incontro colà rimase, occupando la cattedra lasciata dal suo amico, la quale esercitò summa cum laude et omnium admiratione (Manlius, loco cit.). È ben vero che recatosi a Lipsia, probabilmente per cagione di malattia, ivi cessò di vivere nell'anno 1514. Se fosse pervenuta alle mie mani o la funebre orazione che in sua lode compose Giulio Pflugk, o la vita che ne scrisse Giustino Goblero, entrambi ri-

ricordati dal Manlio, potrei con maggior numero di prove avvalorare le presenti notizie, e della sua laurea specialmente discorrere. Io credo non ingannarmi se dei due epigrammi, uno latino ed uno greco, scritti in onore di Nicola Borbonio, poeta laureato egli pure, come dirò, e indicati per lavoro P. Moscelli Poetae Laureati, che leggonsi alla pagina 8.ª del raro volume intitolato: Nicolai Borbonii Vandoperani Lingonensis Nugarum libri octo, stampato la prima volta a Parigi l'anno 1533, penso essere autore il Mosellano. Il Borbonio era amico e corrispondente di parecchi poeti alemanni, e tardi pubblicò le sue poesie. Il nome di Moscello (che non trovasi notato in alcun luogo) debb' essere un accorciativo o un vezzeggiativo del nome di Mosel-LANO. Finalmente nè Mosello, nè Moscello, nè Mo-SELLANO si trovano rammentati da veruna delle Biografie universali. Io amo credere che il Mosellano (suppostolo sempre il Moscello del Borbonio) sia stato laureato in una delle Università di Germania de' primi anni del secolo XVI, che aveano il diritto, come abbiamo già veduto, e siam per vedere.

# QUINZIANO STOA GIO. FRANCESCO ANNO 1509.

Pochissimi poeti spettanti alla Lombardia Transpadana ottennero l'onor della laurea, e il più chiaro fra' questi fu senza dubbio Quinziano Sros, ossia Gio. Francesco Conti, nativo di Quinzano nella provincia bresciana, che io annovero tra i non molti degni di particolar diligenza, sì pel non comune suo merito, come a cagion delle critiche del non sempre giusto, nè sempre imparzial Tiraboschi. A ciò anche mi spinge l'opportunità di poter offerire per intero il diploma di laurea a lui rilasciato, cioè un documento, di cui, rispetto agli altri laureati, non seppi raccogliere che brevi frammenti, o appena conobbi la concessione. Guida e scorta in questo articolo mi sono le analoghe Mcmorie di Giuseppe Nember stampate in Brescia nel 1777, e la difesa di esso Nember contro le critiche del Tiraboschi, pubblicata da Filantropo Sofifilo (cioè l'ab. Gio. Battista Rodella) in Sideropoli (Brescia) due anni dopo, dalle quali assai mal si difese il Tiraboschi medesimo nelle note che aggiunse alle posteriori edizioni della insigne sua storia.

Nacque il Conri nel 1484, e avute dal proprio padre le prime lezioni gramaticali, ch'egli apprendeva con facilità e con genio, passò a studiar la Retorica presso il chiaro letterato Giovanni Brittanico, indi la lingua greca da Faustino Cinzio, e dipoi la filosofia, le matematiche e l'astrologia, in gran voga a que' giorni, nella quale acquistò gran nome. Andò poscia all'Università di Padova per istudiare la giurisprudenza, dove poco rimase per tornarsene a Brescia ed attendere alle belle ed amene lettere, e soprattutto alla poesia latina, nella quale passava già distinto all'ctà di diciotto anni. A quest'epoca risolse di cercare miglior fortuna fuori di patria, e resosi a Parigi, dove Otta-

vio Pantagato suo concittadino, e accreditatissimo professore di teologia, amichevolmente lo accolse . e in breve tempo il fe' conoscere all'Accademia ed alla Corte. Tanto i suoi talenti e la somma sua facilità di improvvisare, non che di scrivere versi latini, quanto le varie cose poetiche da lui pubblicate nel 1503, ed ivi note, non che la vivacità e gioventù sua, gli acquistarono grandissimo favore. Par certo, che Lodovico XII il nominasse a macstro del fanciullo suo nipote, erede presuntivo del trono, quegli che fu poi l'illustre Francesco I; indi professore di belle lettere nella Università, ed anche Rettore e principe di quell' Accademia. I quali onori ottenne lo Stoa nella fresca età di ventitre e ventiquattro anni. Disceso Lodovico in Italia con potente esercito nell'anno 1508, in forza della lega di Cambrai, o seco il nostro già chiarissimo poeta condusse, o egli ottenne pur di venirvi; e piacque al medesimo Re di solennemente incoronarlo d'alloro in Milano, il di 14 di luglio dell'anno successivo 1500, come appare dal diploma seguente, che conservasi tuttora in Brescia nella libreria dei degni eredi del fu conte Gio. Mazia Mazzucchelli, illustratore chiarissimo dell'italiana letteratura.

Lodoricus Dei gratia Francorum Rex et Mediolani Dux, ecc.

« Ad perpetuam rei memoriam. Quoniam et anima et corpore constamus, sic duplex querendae gloriae

via fit patens et aperta mortalibus, quarum altera mentis, corporis altera viribus praecipuae peragenda est: ntriusque rei Omnipotens in Regno nostro et universali dominio gratiam constituit ab aeterno, ex quo quidem innumerabiles tam ingenii dotibus, quam bellicis artibus memorandos hoc idem Regnum nostrum totumque dominium progenuit, alibi genitos erudivit et illustravit. Intra multa nimirum quae animi viribus geruntur . ut impresentiarum, et corporis actibus tentamus florentissimum atque omni laude dignissimum in Dominio nostro Historiarum, et maxime Poetarum studium exflorescit. Quoniam industria et labor, tam sibi ipsius, quam aliis praeclaris viris, sublimibusque, et memoria dignis operibus, carminibus suis tribuunt immortalitatem. Et sane, sunt Poetarum, Historiarum, ut copia multis inclitam et diuturnam perpetuamque prachet memoriam: sic corum defectu, labentibus annis, multis aeternitate nominis non indignis fama, oblivione involuta demitur ac eripitur. Hinc est quod propter gloriem, ut diximus, sibi et aliis olim quaerebant pro praemio quodam, et studiorum proprio ornamento laurea corona quondem donari caepere. Tanti enim honoris illos Urbs olimcensuit, ut unum atque idem Lauridecus indicaret Caesaribus atque Poetis, et quidem Cesares, Ducesque victores post bellorum discrimina, Poetas pariter post studiorum labores lauro insignibat. Ideo eircumspicientes inter subditos nostros quam plures et dignos extere poetas, inter quos non solum fama et nomine accepimus JOANNEM FRANCISCUM QUINTIANUM STOAM egregium Poetum excellere, verum etiam approbatione, relatione, certificatione Reverendi eruditissimique ac bene dilecti nostri Dii Jacobi Euraldi Episcopi; praetereaque rerum experimenta ob plurimaque poemata multivego stilo composita, quae iam sub omnium literatorum judicio edidisse

videre est. Et maxime per novissimum haeroicum opus de Bello Veneto per Nos, Deo favente, confecto, aliaque innumerabilia eius Poemata certo demonstrant. Quum igitur semper literarum cultores dilexerimus, virtutesque animum exilarent nostrum, Animadvertentes insuper divinam literarum eminentiam Laurea corona, omniumque laude dignissimum, ac fidem erga Nos atque devotionem, nec non et benemerita praedicti Quintiani, et cum a Nobis per eundem, aliosque nostri benedilectos reverenter petitum fuerit Quistianum nostrum Laurea coronari, verumque Poetam constitui; Nos igitur hujusmodi honestae petitioni annuere volentes , Cononam LAUREAM manibus Nostrais ejus capiti apposuimus, praesentibusque etiam imprimi jussimus. Dantes eidem tam in dicta arte poetica, atque historiis, et in omnibus ad easdem spectantibus, auctoritatem componendi, legendi, disputandi, auspicandi et interpretandi Veterum, Neotericorumque volumina, ut libet, atque suos libros omnibus saeculis, auxiliante Deo, mansuros, ac poemata componendi, liberam tenore praesentium potestatem; nec non ubi et quotiens sibi placuerit, possit hujuscemodi, atque alios actus poeticos quoscumque laureatus, seu myrto vel hedera, si id genus elegerit, coronatus, et in actu atque babitu quolibet poetico privatim et publice solemniter exercere. Ad baec scripta per eum hactenus, vel ut per virum in talibus expertum, ac verum Poetam iis in scriptis approbamus. Reliqua vero, quae scripturus erit imposterum, atque etiam ab eodem iam promulgata, et in lucem edita fuerunt, simili modo approbanda censemus, decermentes in iisdem privilegiis, honoribus, immunitatibus ed insignibus perfrui debere, et iis omnibus, quibus ubique terrarum uti possunt, aut posse soliti sunt liberalium et honestarum artium Professores, eoque magis, quia eminentiae suae raritas uberioribus eum favoribus et ampliori benevolentia digaum facit. Insupere undem Quintianum Stoas propter ingenii sui dotes, so per indubites tam devotionem, qua Nos statumque Nostrum afficii et communis omnium fama, et setus ejusque verba testantur, publicia seclamationibus collaudari omnibus etiam privilegiis, quibus Porrae Lausara per antea usi sunt, et fuere: uti et gaudere jussimus; mandantes omnibus judicibus et justiciarii stam Regni Nostri, et Ducatus Mediolani, ceeterarumque terrarum et dominiorum Nostrorum citra montes, quam ultra, quatenus preefatum Quursiavus praefatis insigniis, Lauro, et privilegiis ubi et gaudere faciant et permittant. Datum in Castro Nostro Mediolaneani, die decimaquarta mensis julii, anno Domini Millesimo Quingentesimo nono, et Regni Nostri duodecimo. »

Da questo legal documento, che ho creduto di riprodurre, perchè un de' pochissimi di tal genere sino a noi pervenuti, a pertamente risulta avere a quell'epoca il nostro Quustano acquistato fama per le poesie anteriormente stampate, ed essersi il presente onor meritato, non soltanto per esse, ma sì anche e in particolar modo pel poema De Bello Fento, l'eroe del quale era lo stesso Re Lodovico XII, del quale il medesimo Stoa scrisse poscia la vita.

Io non mi fermerò più a lungo sui rimanenti anni e progressi, e sulle avventure del nostro poeta, nè offerirò ai cortesi lettori la lunga lista delle sue opere si in verso che in prosa, che arrivano preso al centinajo, perchè ne' due libri sovraccitati del Nember e dell'ab. Rodella se ne raccolgono tutte le particolarità, e si accennano così i pochi detrat-

tori di lui e de' suoi scritti, come i molti altri suoi lodatori, massimamente contemporanei. Giova però di avvertire il solenne sbaglio di Gio. Klefekero nella sua Bibliotheca Ereditorum Precocium, p. 305, dicendo che Sroa fu laureato da Francesco I, mentre lo fu dall'avo suo Lodovico XII.

Il Conti, cioè lo Stoa, che, giusta l'uso di quei tempi, amò cognominarsi in tal modo, fini di vivere a Quinzano nell'ottobre del 1557, d'anni 73.

### ANDREA BAJARDI

### Anno 1510.

Cavalier parmigiano non meno valoroso nell'armi che nelle lettere, e soprattutto nella pocsia, fiorì sul declinare del secolo XV e nel principio del XVI. Il dott. Francesco Fogliazzi pubblicò in Milano nel 1756 parecchie sue Rime prese da un Codice da lui posseduto, che tutte le conteneva, dalle quali trasse con molta diligenza e criterio le notizie intorno alla vita di lui. Queste vennero pressochè ricopiate dal conte Mazzucchelli, rifatte dal P. Affò, e dall' illustre Pezzana rimondate e riviste con quella ammirabile sua esattezza e pazienzo, che raramente si incontrano sulle opere biografiche di l'unga lena. Pare non aversi a porre in dubbio che il cav. Bayannı si distinguesse da prima negli esercizj cavallereschi, c in seguito divenisse capitano di una compagnia di soldati francesi dell'esercito di Luigi XII, che il prese ad amare, il volle alla sua corte a Parigi, ed ivi lo fece incoronar Poeta, lo che a mio avviso dovette accadere nell'anno 1510. Di questa incoronasione è anche persuaso il ch. sig. Ginguenè.

Il valore poetico del Bazanni risulta e dalle molte sue rime di genere lirico, menzionate di sopra, di alcune delle quali il Ciaconio nota una edizione di Venezia del 1538, in 8.º; e dal suo poema romanzesco intitolato Libro d'Arme et d' Amore nomato Philogine, nel qual si tratta di Adriano e di Narcisa, delle giostre e guerre fatte per lei, ec., in ottava rima, impresso la prima volta in Parma per Deifobo Olivieri (dice il Mazzucchelli), 1507, la seconda pure in Parma per Antonio di Viotto, 1508, entrambe in 4.º, poscia in Venezia nel 1535, in 8.º Scrisse parimenti un romanzo intitolato: La Tromba d'Orlando (che debbe essere anch' esso un poema), e due opnscoli in prosa, cioè un Libro de l'Occhio, e un Libro De la Mente; ma ne quello nè questi andarono alla luce. Anche la Tromba d' Orlando il Ciaconio pretende stampata.

REGIO URBANO (KÆNIG).

ABNO 1510 CIRCA.

In Arga-longa (Langen Argen) presso il Lago di Costanza, nacque costui, che il proprio cognome di Re in quel di Racon per modestia cambiò. Andò giovinetto alle scuole di Friburgo, ove principalmente e con gran fervore attese alla giurisprudenza, passando poscia ad Ingolstadt, onde approfittarvi delle lezioni dell'illustre Eccio. Ivi si allogò

per maestro privato di alcuni nobili fanciulli; ma mancandogli ogni altro soccorso, in un momento di dispetto si arruolò ad un reggimento, da cui prontamente lo stesso Eccio lo liberò, richiamandolo ai favoriti suoi studi. Conosciuto per uno de' migliori allievi di quel gran professore, il munificente imperatore Massimiliano il premiò della laurea, tanto come poeta, quanto come oratore, e lo incamminò ad essere maestro dell'una e dell'altr' arte, come appunto accadde. Ma le controversie di religione che tutta di que' giorni invadevano la Germania, e le discordie insorte fra Eccio e Lutero, indussero Urbano a recarsi in Augusta, di cui resse e governò la chiesa, sino a che il duca Ernesto di Brunsvick e di Luneburgo il volle nominar vescovo ossia soprantendente di tutte le chiese del suo dominio. Morì a Zell nel maggio del 1541, lasciando onorata memoria di sè in tutta l'Allemagna protestante, come appare dalle lodi che parecchi scrittori ne trasmisero. Vi ha due volumi delle sue opere stampati a Norimberga nel 1562. Nessuna di esse appartiene alla poesia. Ma allora, e colà, bastava esser dotto in qualsisia scienza per essere anche laureato in poesia.

V. Jo. FABRICI, Hist. Bibl. Fabric. tom. 2.

## ANNO 1510 CIRCA

In vano si cercherebbero prove del valore poetico di quest'uomo doltissimo, nato nell'anno 1473

a Sheweinfurt nella Franconia; stato sin che visse al servizio dell' imperatore Massimiliano I, sì quale suo medico, sì qual suo consigliere, e più volte ambasciadore presso esteri principi. Nicolò Gerbelio ne pubblicò la vita poco dopo ch' ei ne rimase prive, e il Gespero pella sua Biblioteca ne ha riferito alcuni brani. Ma solamente il Marchio nella dissertazione ch' io citai nel Proemio lo annovera tra i poeti, che venuero Laureati dal suddetto Imperadorc, aggiungendo che il fu in occasione delle solenni esequie fatte da lui celebrare a Vienna per l'augusto suo genitore Federico III, che è quanto dire l'anno 1403. Probabilmente Cuspiniano avrà fatto parte del Collegio istituito da Massimiliano, di cui diedi conto nell'articolo del Celtesio, che gli fu maestro, e cui successe nella prefettura della biblioteca l'anno 1508. È però certo ch'egli fu più dotto che poeta, e forse la dignità di poeta laureato cominciò da lui ad essere un titolo d'onore attribuibile ai veri dotti. Le più accreditate delle sue opere (tutte scritte in latino, cui però non potè dare l'ultima mano), spettano alla archeologia ed alla storia, e sono:

- 1. Commentarj sulla Cronaca de' Consoli di Cassiodoro.
- 2. Commentarj sui Cesari ed imperatori Romani, sino all'imperatore Massimiliano, di cui il grato animo dell'autore tesse ben giusti elogi.
  - 3. Istoria dell'Austria.
  - 4. Della origine de' Turchi.
  - Di queste opere, e delle loro edizioni offre esatto

302 conto il diligente Freytag, nel primo volume del suo Adparatus litterarius.

## ERMANNO BUSCHIO

Anno 1510 cinca.

Che il Buscuto fosse poeta Laurarro rilevasi dal titolo dell'opera che il Punzer (tom. 9, pag. 17) riferisce ne' seguenti termini: Spicilegium Philosophorum pene omnium, quot quot per Greciam Italiamque clari habiti sunt illustria dicta complectens, per Hermannum Buscucus Gormanum Portan Lacararrum et docte et breviter duobus libellis compitatum.... Viennae.... 1513. Maximiliano Imperatore, in 4.º Ma nella vita che del Buscuto serisse Hamehnanno, e pubblicò tra le Opera genealogica historica de Westphalia et Saxonia inferiori stampate nel 1711, non ne è fatto pur cenno. Lo stesso dicasi dell'articolo della Biografia Universale a lui relativo.

# VALENTINO POLIDAMO Anno 1510 circa.

Gioachimo Meistero scriveva nell'anno 1550 un poemetto latino in onore della città di Gorlitz sua patris, il quale col titolo Urbis Gorliciensis descriptio si trova inserto nella parte seconda del primo volume della ragguardevole collezione degli Scriptores Rerum Lusaticarum stampata in Lipsia nel 1719. A quel poemetto vedesi aggiunto un altro bel Carme

di cento settanta esametri, in testa al quale leggonsi le seguenti parole: Magistri Arium Valentini POLIDIMI PO

## ALEANDRO GIROLAMO SENIORE

Anno 1511.

La storia di questo gran letterato Friolano è si distintamente ricercata e descritta tanto dal diligente Liruti, come dall'egregio Tiraboschi, e da più altr'scrittori italiani, francesi, inglesi, tedeschi, che nè io potrei nulla aggiugnervi di nuovo, nè schivar di copiare le pagine altrui. Standomi dunque all'oggetto principale delle presenti memorie, comincerò per dire che in fronte alle opere di san Cipriano stampate nel 1512 da Bertoldo Rencholto di Argentina trovo un poemetto faleucio in lode della invenzione della stampa composto da questo Alearno, allora in età di venti anni, professore di belle lettere a Parigi, nel quale per la prima volta, che io sappia, à nominato col titolo di Conte Palatino e di Potta Lauranzo, i quai titoli gli vengono ripettua-

mente confermati dal Bulco, dove dà il Catalogo degli accademici dell' ottavo secolo della università di Parigi di cui ci ha trasmessa la Storia (tom. VI, pag. 040). Una vena scoppiatagli nel petto indusse l'ALEANDRO a rinunziare alla Cattedra ed accettare le offerte fattegli dal principe vescovo di Liegi Eraldo de Marca, il quale suo intimo consigliere e segretario il creò, e un canonicato gli conferì, ed altri beneficii ecclesiastici, de' quali trovasi che era in possesso nel 1516, anno in cui venne da esso principe spedito a Roma per suo difensore ed avvocato, attese le misure di rigore di che si vedea minacciato. Dura e difficile impresa fu questa, cui la sua destrezza seppe dar fine. Il cardinal Giulio de' Medici cugino e primo ministro di Leon X, conosciuto l'accorgimento di ALEANDRO, il volle per suo segretario senza torgli la rappresentanza del principe di Liegi. Nel 1510 il Sommo pontefice gli accordò anche la prefettura della Biblioteca Vaticana. Era l'Albandro versato nelle lettere ebraiche, greche e latine, e perciò quell'impiego gli riuscì non meno caro che onorevole. Nell'anno stesso fu dato per collega al Nunzio Marino Caraccioli deputato a complimentar Carlo V salito allora all'impero per la morte di Massimiliano I, col particolare incarico all' Aleandro di insistere per la estirpazione della eresia di Lutero che andava prendendo piede in Germania. Per ben conoscere con quanto zelo e dottrina abbia egli eseguito si importante incarico non si ha che a leggere il Commentario di Lorenzo Surio, e la Storia del Concilio di Trento

del cardinale Pallavicino. Ma il tener dietro alla vita sommamente attiva e bastantemente lunga del nostro laureato poeta, ci porterebbe a troppo estesi racconti, ed io ho già citati i due precipui fonti da cui può ricavarsi. Mi limiterò dunque a notare che nel 1522 accompagnò egli di Germania in Italia il nuovo Pontefice Adriano VI, che nel 1524 il papa successore Clemente VII (cioè quel Giulio de' Medici già rammentato) lo creò Arcivescovo di Brindisi e d'Oira, e suo Nunzio al re Francesco I di Francia, col qual trovossi nella fatal giornata di Pavia, rimanendovi egli pur prigioniero, indi andò a Roma dove la sua casa venne saccheggiata dai Colonnesi; poi nel 1513 passò Nunzio presso Carlo V, e nel 1533 a Venezia. Paolo III il creò Cardinale nel 1538 e Legato presso il Concilio. indi Legato all' imperatore Ferdinando I, donde tornò nell'ottobre del 1539. Fu insomma un gran letterato e un gran ministro. Morì a Roma il giorno 31 di gennajo del 1542 d'anni 72, e venne sepolto nella chiesa di san Grisogono titolare del suo cardinalato. Più opere di vario argomento avea scritte nel corso della sua vita, delle quali giova consultare il Liruti. Poche andarono alla stampa, e tra queste pochissime poesie, sebbene fosse poeta LAUREATO. Ma chi gli conferì questa laureal Nessun lo dice. Io penso che egli la ottenesse in Parigi ne' primi anni che fu colà professore, o in Roma dall'Accademia, quando passò prefetto della Vaticana. Dirò bene che di tutte le lodi date al vecchio ALEANDRO, e dal Liruti avvertite e dal conte Bossi nelle note al Roscoe più particolarizzate, nessuna, tranne le due mensionate a principio, gli conferma quella di POETA LAUREATO. Il pronipote di lui, Girolamo Aleandro juniore, fu parimenti uomo dottissimo, buon poeta ed insigne archeologo, e di esso ancora l'egregio Liruti ha dato le più estese ed accurate notizie; ma egli non ebbe l'onore della conora poetica.

## GRAPALDI FRANCESCO MARIO

· Essendo in Roma ambasciatore per la patria, recitò in versi volgari, con tanta leggiadria e dolcezza improvvisò un sonetto innanzi al Papa Ginlio II, che da lui meritò non solamente la Corona LAUREOLA, ma di essere ancora insignito di cavaglieresca dignitàl" Così lasciò scritto Angelo Maria Edovari da Erba nel suo inedito Compendio storico di Parma, citato dal Tiraboschi, e così, tranne qualche piccola variazione, lasciò scritto Giovio nei suoi Elogi. Noi ne vedremo più innanzi la genuina istoria. Imperocchè trattandosi di un parmigiano, veramente dottissimo, anche oltre i talenti poetici, io non debbo, per farlo ben conoscere, trascurar le notizie amplamente raccolte dal celebre P. Affò nel tomo 3 delle sue Memorie degli scrittori e letrati parmigiani, insieme alle annotazioni aggiuntevi dal chiarissimo signor cavaliere Angelo Pezzana di lui successore e continuato re (tom. VII, pag. 402).

Da Castellano Grapaldi e da Beatrice di Ravacaldi nacque in Parma Franceco Mario nell'ottobre dell'anno 1460. Ebbe per maestro Filippo Beroaldo egregio oratore e poeta, e ne approfittò per modo che d'anni 17 scrisse un elegante elogio latino in onore del podestà di Parma Giacomo Bonarello, che il P. Affò ha stimato opportuno di riportare. Viveva egli (essendo rimasto privo dei genitori a cagion del contagio nell'anno 1468) presso un suo zio materno, che era arciprete di Fornovo; il qual parimenti cessò di vivere, mentr'era egli giovinetto e scarso assai di fortuna, cosicchè dovette abbandonare per un pò di tempo i favoriti suoi studi, onde provvedere ai presenti ed ai futuri bisogni. Cominciò dunque per essere notajo, ma poco dopo, cioè nel 1486, diventò professore di belle lettere in Parma, essendosi poc'anzi maritato con Aurabilia Garimberti. Fu allora che diessi a scrivere l'opera faticosissima De partibus Aedium, tanto vanteggiosa agli amatori della lingua latina, dietro alla quale, benchè occupato in pubblici affari, per essere poi stato aggregato al corpo degli Anziani, andava travagliando nel 1488 con molto impegno, e la pose la prima volta alla luce nel 1494, ristampandola più altre volte, e sempre più migliorandola. Nel 1497 il GRAPALDO venne eletto Cancelliere del comune, ossia ciò che ora chiamasi segretario generale del Municipio. Intanto Parma era venuta in poter dei Francesi, ed egli attese a riformare gli Statuti delle Arti, ad illustrare in parte le Commedie di Plauto, ed a continuare

la sua opera col nuovo libro De verborum significa. tione. Nel 1512 fu eletto segretario della deputazione che i parmigiani mandarono al Papa per darsi alla sua ubbidienza, e andò con essa a Roma, dov' ebbe udienza nell' ottobre. Al GRAPALDO non fu permesso di recitare in quella occasione un suo carme, e ciò debbe averlo irritato fino a nascergli voglia di esservi laureato poeta, tanto più che tutti quegli oratori deputati vennero dal sommo Pontefice creati Cavalieri. La storia di questa laurea sta in quella parte de' Diarii di Paride Grassi maestro di cerimonie del Papa, che il Gattico non pubblicò, e che il diligentissimo Affò ha potuto riferire. Benchè il Grassi avesse tentato di opporsi a cotesta laureazione, tuttavia piacque al Papa (che era Giulio II), di concerto col Cardinale Gurcense, (1) luogotenente dell'imperadore, di accordare sì al Grapaldo, come al giovinetto Vincenzo Pimpinelli, la corona poetica il giorno 11 di novembre del medesimo anno, dopo le feste Martinalie. Ecco la formola di cotesta coronazione: Nos que cihoritate apostolica, et hie Dominus Curcensis aucthoritate imperiali, facimus te Poetam, mandantes, ut res ad Ecclesiam pertinentes gestas, scribas. Ciò avvenne nel Vaticano. Nè fu questo un onore accompagnato da nessuna utilità, perocchè gli si aggiunse parimenti una pensione di cento ducati d'oro assegnatagli dalla Camera Apostolica sul da-

<sup>(1)</sup> Forse Raimondo Perando vescovo di Gurck. V. Liruti letterati del Friuli, tom. 1, pac. 380.

zio del vino, col carico di dare una pubblica lezione di àrte oratoria e poetica ogni anno. E questo forse ne è l'unico esempio. Fu di nuovo spedito a Roma il Garaldo nel 15'143 indi tornato alla patria venne ancora nel luglio del seguente anno deputato presso il cardinale Ippolito de Mellici capitan generale della Chiesa, per trattare de' bisogni occorrenti. Le quali fatiche gli produssero la grave malattia che il trasse a morte appena entrato nel cinquantesimosesto anno di sua età al principiar del novembre dell'anno 1515.

Delle sue opere, la principale delle quali, cioè la più utile e lodata, e più volte reimpressa, è quella De Partibus Aedium, e de' suoi carmi, cho non sono giudicati di molto pregio, veggasi il diligente èlenco dell'Affò.

## PIMPINELLI VINCENZO

Nell'articolo antecedente ho fatto cenno che insieme a Francesco Maria Grapaldo venne onorato in Roma della corona poetica il giorno 11 di novembre dell'anno 1512 per mano del sommo pontefice Giulio II anche questo Pincenso Prantezia, romano, allora giovinetto di pochi anni, contro il voto di Paride Grassi Maestro delle cerimonie di esso Papa, il qual pretendeva che il diritto di siffatte coronazioni spettasse ai Conservatori di Roma, e non al Pontefice. Ma Giulio II era troppo superiore a coteste restrisioni giurisdizionali, e ridevasi delle difficoltà del suo maestro di cerimonie. Il fatto è che il Pimpinella, o Pimpinella come lo chiama l'ab. Marini, riuscì un egregio soggetto. Imperocchè cresciuto negli anni e nell'amor delle scienze, divenne canonico di san Giovanni Laterano, e chierico del sacro Collegio, del qual fu anche segretario, vacando la sede nel 1523, e lo fu poi del nuovo pontefice Clemente VII. Lo hanno lodato l'Arsilli nel sno poemetto De poetis Urbanis (1), ed il Valeriano nella dedica al Patriarca Grimaldi del libro 27 de' Geroglifici. Così il Marini in nota d a pag. 430 del tom. I de' suoi Archiatri pontifici. Nelle aggiunte e correzioni che poscia pubblicò nel tomo 2 (pag. 354) dice che il Pontefice promosse il Pimpinella alla Chiesa di Rossano nel 1525, che lo mandò vicelegato a Perugia nel 1528, e Nunzio in Ungheria ed al re de' Romani Ferdinando nel 1520, ec., e ne somministra le prove. Pare ch'ei morissa verso il 1530. Nulla è rimasto de' suoi scritti.

## ROCOCCIOLO FRANCESCO

ANNO 1512.

Matteo Langio, vescovo di Gurck e ministro dell'Imperatore, quello stesso probabilmente che vedemmo avere in Roma partecipato alla cononazione del Grapaldi e del Pimpinelli, accordò la PORTICA LAUREA solennemente nella città di Modena

<sup>(1)</sup> Frondibus aoniis te, Pimpinelle, decorum Vidimus, et meritis laurea serta comis.

anche a Francesco Rococciolo, che era segretario di Vito Frust, governatore in que' giorni di essa città per l'imperatore Massimiliano, al quale il Sommo Pontefice Giulio II l'avea data in deposito. Ciò debb'essere avvenuto tra il 1511 ed il 1514. Era stato il Rococciolo pubblico maestro di belle lettere in Verona, donde si parti nel 1503 per aprire in patria, cioè in Modena, l'acclamata sua scuola, la quale continuo fino a tutto l'anno 1525, terminando la vita sua nel di 2/1 di dicembre. Fu con sommo onore sepolto nella chiesa di san Francesco, colle divise di Notajo, colla corona D'AL-LORO in capo, e con alcuni libri intorno alla bara. Così scrive il Lancellotto nella sua Cronaca ms. opportunamente citata dal Tiraboschi nel tomo IV della Biblioteca Modonese. E siccome la nomina di segretario del Governatore avvenne nel novembre del 1512, così puossi credere che la di lui coronazione avesse effetto nell' anno successivo.

Le opere del Rococciono sono:

1. Ad magnificum Franciscum Molciam equitem splendidistimum Francisci Roccecton Mutinensis viri elegantistimi, Saxvas. Impressum Mutinae adamussim per Magistrum Dominicum Rocceiolum Calcographum dignissimum III. Kal. Maji MCCCCCIII in 4.

È un componimento in versi eroici, nel quale passa in rivista parecchi poeti del suo tempo per farsi strada a commentar Giovenale.

2. De Poetica; Oratio habita in enarratione Virgilii. Impressum Mutinae per Dominicum Rococciolum, in 4.º Sta in fine un epigramma del nostro LAUREATO, nel quale si vanta che se già Verona lo aveva ammirato, ora sarà anche nella sua patria mostrato a dito, ec. È pur raro che i poeti pecchino di troppa modestia!

3. Due Epigrammi, uno in lode di Battista Guarino, e l'altro di Fra Clemente da Moneglia.

Stanno, il primo in fine delle poesie del Guarino stampate in Modena nel 1496, l'altro innanzi al libro Sursum Corda di quel pio religioso.

 Tavoletta. Modena, per Domenico Rococciolo, in 4.º

È un alfabeto, dice il Tiraboschi, per insegnare a' fanciulli.

5. Publii Francisci Rococciolt Poetae Laureati, Alphorsias.

Poemetto inedito in lode del duca Alfonso I che ricuperò la città di Modena. Il Tiraboschi ne riporta i primi dieci versi.

6. Mutineis.

Poema in dodici libri, che tratta delle cose di Modena accadute al principio del secolo XVI. Esso pure è iuedito, e conservasi nella Biblioteca Estense.

## FERETRIO GIO. PIETRO

### Anno 1512.

L'illustre bibliotecario ducale di Parma signor Pezzana, da me pregato di raccorre dal libro intitolato Sena Vetus del Erattino qualche notizia intorno al poeta sanese Gio. Antonio Saracini, che il Gigli qualifica per laureato, come dirò fra poco,

mi comunicò con la solita sua gentilezza, in lettera del 6 maggio 1836, la notizia richiesta ne' termini seguenti: « Eccole il titolo del rarissimo libricciuolo ch'ella non ha potuto ritrovare costì, e che stà nella Parmense: Sena Vetus. Per Jo. Petrum Ferensum Rhavennati. Ju. Utr. Doctore. Et. P. L. (Poetam laureatum) Carmine illustrata. In fine: Senis, Simeon Rubeus, 1513, in 4.º piccolo. Il Fererrio fa veramente l'elogio di Gio. Antonio Saraceni e dice che fu cavaliere aureato e poeta, ma non ricorda che fosse laureato. Ella rivegga il Gigli a fol. 89 e troverà che dice solamente che il Fererrio ne fa l'elogio, non già che questi il nominasse come poeta laureato. Dice bensì che su tale, ma non per testimonianza del Fererrio. In vece del Saraceni ella però trova che il Feretrio stesso fu poeta laureato, se già non l'avea notato. In fronte al lungo Carme di questo leggesi anche più chiaro il suo titolo di poeta laureato. Jo. Petri FERRIBIN Ju. Utri. Doct. Et. P. Lau. nec non et sacro. sancta Rhauenatis Anastaseos Canonici Pontificiique juris insignia suscipientis recitatus Panegyricus in quo foelicissima Senarum ornamenta auspicantur ». Sin qui l'egregio signor Pezzana. Io, per dir vero, quando dal Gigli mi fu indicato il nome di Gian Pietro Ferento, era lungi le mille miglia del crederlo una stessa e identica persona con Gian Pietro FERRETTI da Ravenna, dalla iscrizion sepolcrale del quale, riferita dal Ginanni, io l'avea già rilevato poeta laureato, senza per altro aver presa nota delle sue opcre. Ma dal titolo del

riferito opuscolo della Sena Vetus risultando la patria dell'autore, mi nacque sospetto che il nome di Fererrio fosse una vaghezza poetica usitatissima in que' tempi, e riandando perciò l'erudito lavoro del P. Pietro Paolo Ginanni (Memorie storicocritiche degli Scrittori Ravennati, tom. 1, p. 228) trovai verificarsi il mio sospetto , e non altri essere veramente il citato Ferenzio che il mentovato FERRETTI, del quale ampie e giuste lodi il Ginanni descrive, insieme alla lunga nota delle opere di Ini, quasi tutte inedite, tranne quel giovanil poemetto della Sena Vetus, e poche altre cose che alla poesia non appartengono. È però singolar cosa da osservarsi, che un sì diligente bibliografo qual fu il Ginanni non abbia in tal occasione avvertito il cangiamento del cognome FERRETTI in quel di Fe-RETRIO. Ora ecco la epigrafe lapidaria testè mentovata.

## D.O.M

JO, Patro, Frinktio, Rayer, J. U. D.

Layellingtub. Epiglopo, Poatas. Laubrato Historico.celeberamo

Udbecunque a doctissimo amaginges scriptori

Exuperabitus a Frinktio analogo scriptori

Ex. Frater Julio. Doctobe arnino. Equita classibimo

Sva. Husessa a 1001, cervit analoxixix.

V. Aff. LEXV. OBIIT FRID. ROM. M.J. MOLVII.

Veggasi più innanzi l'articolo spettante al Saracini.

# MIRABELLO Domenico Annio d'Alba. Anno 1512 circa.

" Protonotario Apostolico ed Arciprete della chiesa cattedrale di Savona, essendo poeta laureato, dottore in medicina ed in ragion canonica, scrisse un'opera di varie sentenze ed esempi, intitolata Poliantea, che si stampò in Savona del 1512, in Basilea nell' istesso anno, in Colonia del 1539, ed ultimamente in Venezia, con alcune aggiunte di vari autori. Scrisse in oltre molte cose in verso latino ». Così leggesi a pag. 28 del Catalogo di tutti gli Scrittori piemontesi, ecc., raccolto da Francesco Agostino Della Chiesa di Saluzzo, ecc., e stampato a Torino nel 1614, in 4; e di qui trassi la notizia prima che il Minabello appartenesse alla classe de' poeti laureati. Seguendo gli indizi sovraccennati mi feci a rintracciare alcuna delle già dette edizioni della Poliantea, e capitatami fra le mani quella dell'anno 1604, fattasi in S. Gervasio ex typis Vignonianis in fol., superiore a tutte le antecedenti, per quanto ne porta il frontispizio, non mi è riuscito di verificare in essa la qualità di poeta laureato attribuita al MIRABELLO dal suo compatriota Agostini. Dove la citata opera comincia, non altri nomi, nè altre qualificazioni vi trovo che le seguenti parole: Dominici Nani (non Anna) Mirabellii, civis Albensis, artium doctoris, Polyanthea. Ora, non è presumibile che se un titolo tanto onorevole avesse il Minabelli posseduto, nè egli, nè il suo stampatore lo avrebbero dimenticato; all'incontro è presumibile che l'Agostini, che nemmeno giustamente scrisse i due cognomi del Mansatto, chiamandolo Annio, auxi che Nani, siasi ingannato a partito, chiamandolo poeta laureato, mentre forse non fia nemmeno poeta. Io tuttavia dovca registrarlo per avventir questo errore.

### RICCARDO BARTOLINI

Anno 1574.

Fu laureato poeta da quel gran dispensatore di corone d'alloro Massimiliano I, protettore veramente augusto d'ogni sorta di begli ingegni. Ne ho la testimonianza del Marchio nel discorso più volte citato relativo a coteste coronazioni. Questo Barrozini, nato in Perugia , si meritò la grazia di quell' egregio monarca, dedicandogli il poema latino intitolato: Austriados, diviso in dodici libri. che venne stampato a Strasburgo da Gio. Schotto nel 1531 in fol., con le annotazioni di Giovanni Spicgelio, come ricorda il Gesnero nella sua Bibliotheca. Alla magrezza di questo cenno Gesperiano abbondantemente ha supplito il nostro conte Mazzucchelli, che di Riccianno (così egli lo chiama) e delle sue opere offre diligenti notizie. Il vero titolo del succitato poema è il seguente: Ad Maximilianum Caesarem Augustum Richardi Bartholini de Bello Norico Austriados, libri XII, Poema. La prima edizione di questo poema seguì nel 1515, per opera di Gioachino Vadiano, che il dedicò al card. Matteo Langio. La seconda ha la data Argentorati, in accidius Matthiae Schureri ductu Leonhardi et Lucae Alantsee fratrum, 1516, in 4. La terza è quella notata dal Gesnero. La quarta è di Francoforte, 1584, in folio. Giusto Reubero l'ha anche insertio nella sua Raccolta intitolata: Veteres Scriptores Rerum Germanicarum pubblicata Hanoviae per Wechelios, 1619 in fol. Dieci anni impiegò il Barrousna a comporre questo poema, pel quale sall in molta fama. Altre minori opere scrisse, che il Mazuncchelli rammenta, ma che giacciono obbliate ne'sesfalia delle biblioteche.

#### GIOACHIMO VADIANO

Anno 1514.

Vadianus Joachim. Così latinizzò egli il suo cognome tedesco di von Watte. Nacque nella città di san Gallo il 10 di novembre dell'anno 1484. Suo padre avea nome pur egli Gioachimo, ed era Senatore del municipio; sua madre si chiamò Maddalena Talmann. Fatti con lode in patria i suoi primi studi, andò a continuarli in Vienna d'Austria, dove a que' giorni fiorivano le lettere più che in altra parte d'Alemagna. Poco mancò che gli riuscisse funesto quel trovarsi libero e non soggetto all'occhio de' genitori, perchè essendo egli di sua natura coraggioso e robusto, abbracciava con piacere qualunque occasione gli si offerisse di sguainare la spada ed esporsi impavido ad ogni pericolo; ma un mercadante di Vienna, al quale il padre di Vaniano avea raccomandato di vegliar sopra lui, e di somministrargli all'uopo il danaro occorrente, rappresentandogli a quai sciagure esponevasi faccado il mestier di spaccone, e qual dispiacere ne sentirebbe il suo genitore se ne venisse informato, lo scosse e persuase, e lo indusse a badare unicamente e seriamente allo studio.

Quando gli parve di avere acquistata bastante abilità, deliberò di sollevare suo padre della spesa che per
lui sostenera, e accettò di andar maestro a Villacco,
piccola città della Carinzia. Ma fattovi non lango
soggiorno si stancò di quell'impiego e tornossene
a Vienna, per conversare ivi co' dott, piacere che
a Villacco non potea conseguire. Nè dell'essere tornato a Vienna ebbe cagion di pentirsi, perchè essendovi morto poco dopo Angelo Cosso bologosee,
professore di belle lettere, fu egli eletto a succedergli. Molto onore ei si fece in questo ufficio, e
le opere che pubblicò in quell'epoca gli procurarono la Corona Porrica, che l'imperatore Massimiliano I gli confert a Lintz il giorno 12 di marzo
dell'anno (51.6.

Il seguente anno 1515 complimentò egli a nome della Università di Vicana, ed alla presenza dell'imperatore, il re di Polonia Sigismondo; e ciò gli crebbe per modo la reputazione, che venne dipoi nominato Rettore della medesima Università.

Stette più mesi perplesso a qual professione avesse a dedicarsi, cioè se alla giuriprudenza o alla medicina. Inclinava sul principio alla prima, e vi si applicò qualche tempo, ma poi si risolvette per la medicina, di cui si fece ricever dottore a Vienna il giorno 9 di novembre del 1518. Dieci anni continui soggiornò egli colà, durante i quali fece varie corse in Ungheria, in Germania ed in Italia. Finalmente l'amore della patria lo ricondusse dopo quel periodo di tempo a San Gallo, dove fu nominato medico della città, e gli venne assegnato un emolumento. Nel successivo anno 1519 si sposò con Marta Grebel nativa di Zurigo.

Le dispute di religione che a que' di bollivano in paese lo indussero a consecrarsi allo studio di materie teologiche. I libri de' Protestanti Riformatori ch'egli andava leggendo il sedussero, ed abbandonò la religione cattolica fino allora da loi professata per abbracciare la nuova dottrina.

Innalzato alla carica di Senatore adoperò la sua autorità perchè siffatta dottrina fosse da tutti accettata; e l'esservi egli ben riuscito fu cagione che nel 1526 venne promosso alla dignità di console di San Gallo, il di cui ministero esercitò con tenta prudenza e destrezza, che meritò d'esserne eletto sette altre volte di poi.

Morì in età d'anni 66 il giorno 6 di aprile dell'anno 1551. I libri che lasciò al Senato di San Gallo vennero trasportati nel luogo destinato a contenere la pubblica Biblioteca della Città, con la seguente iscrizione:

JOACHIMUS PADIANUS, Poeta, orator, Medicus, Geographae vindex, Sacrarum imprimis ac in omni doctrinarum suulio, ut immortalia ejus testantur ingenii monumenta, Vir clariss. Civitatis hujus Sangallensis ut summa prudentia ita pari quoque humanitate Consul Vigilantissimus: qui cum unius Christi gloriae patriaeque saluiis studiosissimus esset, cui ne moriturus quidem se defitutrum declararet primus, ilbrorum suorum pro publica constituenda Bibliotheca Rempub. Sangellensem hacredom scripsit. Senatus igitur prudentia, fide, et eximia in pia studia liberalitate pulcherrimo huie ornamento conservando, ae cottidie magis ae magis illustrium virorum scriptis locupletando, hie locus dicatus est. Proinde vestum erit, optimi Cives, ad institutum et exemplum Testatoris vestra studia componere, iisque bonis grato animo frui; in quibus tam feliciter vir hie ornatisismus est versatus.

Mortuus est VII. Id. aprilis, anno 1551, etatis suae 66, Consul VIII.

È cosa però degna di osservazione che in questa lunga leggenda non sia fatto alcun cenno della Conora Portrea, di che venne onorato il Vanisso. Ma il P. Niceron, dalle Memorie del quale tutto questo racconto ho ricavato, è uomo di tal criterio e di tanta erudizione, che resta escluso persino il dubbio di uno sbaglio, trattandosi, non di una semplice data o di una citazione, ma di cosa di fatto, accompagnata persino dalla indicazione del tempo e del luogo.

Ecco ora il Catalogo delle opere diverse di questo poeta Laureato.

1. Carmen de laudibus Caesarum Federici III; patris, et filii Maximiliani. Epitaphium Rudolphi Episcopi Herbipolensis, et alia quaedam.

Argentinae, 1514, in 4.º

2. Rudolphi Agricolae Junioris Rheti, ad Joachi-

mum Vadianum Epistola de locorum nonnullorum obscuritate, cum Joachimi Vadiani Epistola responsoria.

Basilae, 1515, in 4.º

In questa lettera Vadiano va spiegando più passi di varj antichi scrittori latini.

3. Joachimi Vadiani Oratio in Conventu Caesaris et trium Regum; et Sebastiani Winderi ad Matthaeum S. Angeli Cardinalem.

Viennae, 1515, in 4.9

L'orazione del Vadiano è quella rammentata ch'ei fece al re di Polonia. L'altra del Winder aggiuntavi fu recitata anch'essa in nome della Università di Vienna.

4. Egloga, cui titulus Faustus, contra invidosi quosdam. Elegia de Vadianorum familiae insignibus a Sigismondo I. Romanorum Rege donatis, ad Melchiorem fratrem.

Viennae, 1517, in 4.º

5. Elegia, qua certamen snum cum morte describit; et Ode in laudem Dominicae Resurrectionis.

Viennae, 1518, in 4.0

Vi si trovano aggiunte: Arbogasti Strub, Glaronesii. Orationes quaedam et Versus.

6. De Poetica et Carminis ratione liber, ad Melchiorem Vadianum fratrem.

Viennae Austriae, 1518, in 4.º

Cotesto Melchiorre su giovine di grandi speranze, che morì a Roma nel ventesimo anno di sua età. Di quest'opera il Gesnero nella sua Biblioteca dà un minuto ragguaglio. 7. Pomponii Melae De Situ orbis libri tres, cum Commentaris Joachimi Vadiani.

Viennae Austriae, 1518, in fol.

poi Basileae, 1522, 1557 e 1577; e Parisiis 1530 e 1540, tutte in fol. Nelle due ultime edizioni di Basilea trovasi una risposta a Giovanni da Camerino, francescano, che in alcune sue osservazioni sopra Solino criticò in qualche parte i Commenti suddetti del Vaduso, più vi ha la lettera sopraccennata a Rodolfo Agricola, e più ancora un Mythicum Syntagma cui tiulus: Gallus pugnans.

8. Georgii Collimitii et Joachimi Vadast in C. Plinii De naturali Historia librum secundum Scholia quaedam.

Basilae, 1531, in fol.

Le osservazioni qui citate sono poste in seguito al Commento che del secondo libro di Plinio ha pubblicato Giacomo Zieglero.

9. Epitome trium Terrae partium, Asiae, Africae et Europae, compendiariam locorum descriptionem continens; praecipue autem quorum in Actis Luces, passim autem Evangelistae et Apostoli meminere. Cum addito in fine Elencho regionum, Urbium, Amnium, Insularum, quorum in novo Testamento fit mentio.

Tiguri, 1534, in fol. — 1548, in 8.º Additis Tabulis Geographicis.

10. Consilium contra pestem.

Basileae, 1546, in 4.º

È questa la sola opera ch'egli abbia stampato in materia medica. Varie ne scrisse in materia di controversie teologiche, nelle quali si manifestò sempre accerrimo nemico dello Zuinglianismo; e sono le seguenti, di cui non riporto che un cenno dei titoli.

11. Aphorismorum libri sex.

Tiguri, 1536, in fol., e 1585, in 8.º

12. Ortodoxa et erudita Epistola, ec. Tiguri, 1539, in 8.º

13. Ad Dominum Joannem Zuiccium Constantiensis Ecclesiae Pastorem Epistola, ecc. Tiguri, 1540, in 8.º

14. Tredici rimarchevoli errori di Gaspare Schuinckfeld. Zurich, in 8.º (in lingua tedesca)

15. Pro veritate Carnis triumphantis Chaisti, ec. Tiguri. 1541, in 8.º

1 iguri, 1541, in 6.

Altri opuscoli di Vadiano ha pubblicato Melchiorre Goldast ne' suoi scrittori d'Allemagna, cioè

- 16. Chronologia Abbatum monasterii Sancti Galli, cum notationibus et vetustis membranis.
  - 17. De obscuris verborum significationibus Epistola.
    18. Farrago Antiquitatem Alamannicarum, sive
- 18. Farrago Antiquitatem Alamannicarum, sive de collegiis et monasteriis Germaniae veteribus, ecc.
  - 19. De Christianismi aetatibus.
- 20. Epistola de conjugio servorum apud Alamannos.
- 21. Una lettera in materia nummismatica, e varie altre scritte al Vadiano, ha pubblicato il Conriagio nella sua Philologicarum Epistolarum Centuria. Vegganai le Vite de Medici tedeschi di Melchiore Adamo, il Decano con le aggiunte del Teissier, le Memorie del P. Niceron, tomo 37, ec. ec.

#### ACCOLTI BERNARDO Anno 1514 cinca.

Apostolo Zeno, scrivendo al fratel suo Pier Caterino, il quale aveva in animo di compilare una dissertazione sui Poeti Laureati, in una lettera data da Vienna li 10 di settembre del 1725 (1), lo invita a cercare in uno de' cinque tomi delle Famiglie Toscane ed Umbre del Gamurrini, ed ivi trovarvi, oltre la genealogia degli Accourt, una estesa notizia di Bernardo, che cgli crede essere stato laureato poeta. Ora il Gamurrini in nessuno di que' cinque volumi ne parla di Bennanpo, ne la genealogia degli Accourt riports. Aggiungasi a ciò, non esservi, per quel ch' io sappia, scrittore alcuno che codesto Bernando riponga fra i poeti che ottennero corona, benchè l'unico Aretino (essendo egli d'Arezzo) venisse denominato, come si ha dall'Ariosto Il gran lume Aretin, l'unico Accourt (c. 46, st. 10), e benchè tanto elogio ne abbia fatto quel maldicente di Pietro Aretino, come puossi rilevare da quanto ne scrive il dottiss. Roscoe nella Vita e Pontificato di Leon X, e il suo non meno erudito traduttore co. Luigi Bossi, al quale non senza buone ragioni è sembrato che l'Accourt fosse un felicissimo improvvisatore. Cotesto equivoco di un uomo sì ampiamente istruito, qual fu lo Zeno, e sì ammirabil bibliografo, e dotato di straordinaria memoria, ho io voluto notare per porre in av-

<sup>(1)</sup> Zeno, lettere, T. 2, pag. 384, 4 ediz. di Venezia.

vertenza alcuni saccenti irritabili, i quali ti gridano addosso la croce se giungono a scoprire che hai preso un granchio nelle tue citazioni, e ti mettono in ridicolo ed in abbominazione co' loro smaniosi discorsi, come se avessi commesso un crimenlese. L'errore è si proprio dell' nomo, che anche i sommi non ponno andare esenti del tutto da questo marchio della umana imperfezione. Del resto, perchè mi ostinerò io a negare che l'Accourt non venisse laureato poeta da Leon X, in una di quelle splendide accademie dov' egli improvvisava con tanta abbondanza e di vena e di stile, sino ad acquistarsi il sì onorevol pronome di Unico? Aggiungasi, ch'egli era scrittore apostolico, abbreviatore, duca di Nepi, ecc. E riflettasi che anche il Vida (come vedremo) ebbe dallo stesso principe il titolo di poeta laureato, di che non altra testimonianza però conosco, che quella, che io credo irrecusabile, e che citerò a suo luogo. Probabilmente ad uomini di sì gran merito, com' erano cotesti , accordò egli il titolo di poeti laureati con parziali Brevi pontificii, per non accommunarli al Querno o al Baraballo, di cui gli piacque divertirsi. Abbiamo di Bernardo Accolti alle stampe una commedia intitolata Virginia, scritta in ottava rima, con frammischiamento di altri metri, e alcuni Capitoli e Strambotti, in due edizioni, la prima di Firenze 1513, la seconda di Venezia, 1515, in 8, ecc., ecc.

# VIDA MARCO GIROLAMO, Cremonese Vescovo d'Alba.

Anno 1514.

Nell'opuscolo pubblicato nel maggio 1831 in Milano dall'eruditissimo sig. cav. D. Antonio Mazzetti allora Presidente del Tribunal civile, ed ora di quel d'Appello, e Consigliere intimo di Stato di S. M. I. R. ecc., in occasione del fausto ingresso al vescovado di Cremona di monsignor Carlo Emanuele Sardagna da Trento, suo concittadino, nel quale opuscolo sono rammentati così i Tirolesi, che in altri tempi ebbero dignità in Gremone, come i Cremonesi che n' ebbero nel Tirolo, troviamo a pag. 8 citato un Diario MS del Concilio di Trento, composto dal segretario di esso Concilio Angelo Massarello, che poi fu arcivescovo di Zara. nel quale si legge quanto segue: « 20 maggio (1545): venne il vescovo d'Alba monsignor VIDA, POETA LAUREATO, cremonese ». Con quale autorità abbia quel segretario attribuita al Vida la qualità di poeta laureato mi è del tutto ignoto. Lunghe e attente ricerche ho io fatto intorno questo veramente immortal poeta, mio concittadino, come si può rilevare dalle Memorie che ne ho pubblicato, conosco la stima e l'affetto di che l'onorarono i sommi pontefici suoi contemporanei, e sopra tutti Leone X, sì che è le mille miglia più alto di parecchi de' poeti laureati de' quali ho sin qui tessuto le notizie; ma ch' egli pure lo fosse non ho trovato in nessun altro scrittore. Tuttavia, giacchè

vi ha pure chi lo qualificò per tale, e giacchè siffata qualifica non avrebbe un tant' uomo, qual si fu il Massarello, assegnata, senza esserne certo, egli è a credersi che Leon X, presso il quale fu in tanta stima, abbia davvero accordata la corona poetica al Vina, quando ne ebbe letta la Scaccheide e la Poetica, e fattoselo presentare da Giammatteo Giberti, gli prese molta affezione, e di onori e di cariche lo premiò, e gli commise di serivere la Cristiade, forse per contrapporla al poema De Partu Virginis del Sannazzaro, del quale non senza motivo facea poco conto. In questa occasione debbesi crederlo da lui coronato. Locchè puossi ascrivere alla fine del 1513, o al principio del medesimo anno. Potrebbe parimenti supporsi che questo onor ricevesse da Clemente VII, al quale soltanto potè la Cristiade presentare finita (1).

### QUERNO CAMILLO ANNO 1514 CIRCA.

Fu questi uno de' più spiritosi epicurei del suo tempo. Egli era nato a Monopoli verso il 1485, ed aveva acquistato negli anni suoi giovanili tanta facilità nella poesia latina, che oltre allo scriverla con sufficiente garbo ed eleganza, la improvvisava eziandio mirabilmente. Un poema in versi eroici, intitolato Alexiades aveva egli stampato, quando

<sup>(1)</sup> Sissatto titolo però non può avere ottenuto che per essetto di un Breve Pontificio, come notai poc' auzi parlando dell'Accolti.

Leon X, quell'insigne mecenate ed amico d'ogni bell' ingegno, sali al trono pontificio. Animato probabilmente da' suoi amorevoli e dalla intima coscienza del proprio merito, il Quenno recossi a Roma nell'anno 1514, e la pingue sna faccia, e la sua lunga capellatura il fecero hen presto conoscere sì ne'convegni delle persone allegre e di bel tempo, come nella corte papale. Uditolo improvvisare con tanta prontezza e facilità, e conosciutone più da vicino il bizzarro umore, alcuni giovani signori il condussero ad una lor villa, ed ivi, dopo un solenne pranzo datogli nell'isoletta Tiberina, cui la ghiottornia del poeta fece moltissimo onore, e dopo la lettura di alcuni brani della sua Alessiade (1), lo incoronarono di alloro frammisto a pampini ed a foglie di cavoli, e il titolo di Arcipoeta applicarongli, che egli piangente di allegrezza accettò, e che sempre poi gli rimase. Vuolsi da molti che a cotesta incoronazione avesse il Papa assentito, ordinando che al suo rientrare in Roma fosse fatto salire sopra un bene arnesato elefante, che alla porta lo aspettava, e condotto in trionfo per le piazze e le strade della città, accompagnato dagli evviva ridevoli del popolo, e salutato dai seguenti versi:

> Salve brassicea virens corona Et lawo, Arcipoeta, pampinoque, Dignus Principis auribus Leonis (2).

<sup>(1)</sup> Roscoe, Vita e Pontif. di Leon X.

<sup>(2)</sup> Jovius in Eloquis.

Il Caro nella sua Apologia, in quella Apostrofe che sa Pasquino al Castelvetro, scrive, che se egli andasse a Roma vi sarebbe ricevuto con tal pompa, che nè l'Arnoldo, nè l'Ancorera che trionfo su l'elesante, non l'ebbero forse tale. E Gian Matteo Toscano nel Peplus Italiae ne sa pur cenno nel·l'Epigramma che a lui stesso dirige (pag. 48), e che giova di qui riportare:

#### CAMILLUS QUERNUS ARCHIPOETA.

Unde, Camille, tuse unnam primordia laudis?
Quae pars est decoris prima canenda tui?
Commemoremne too pendeutem ex ore Leonem,
Carmina dum jungis non meditata lyrae?
Insolitum referam vel Mariti in urbe triumphum,
Cum tibi pro curre terga \*\*LEPTASTIS\*\* erant!\*
An poitus tripici contettam fronde coronam,
Brassica cum lauro viteque mixta foret?
Omoibus hace laus est illustrior Archipoetae,
Quad tibi docta dedit nomen habere cohors.
Quid poterant majus Phoebo deferre rogati,
Quam tibi quod vates sponte dedere sua?

Questo straordinario trionfo debbe aver divertito grandemente il sovrano pontefice, poichè vedremo che gli piacque di rinnovellarlo indi a poco col Baraballo. Caro era però il Quenso a Leon X, e amava che alla propria mensa lo assistesse, facendo a lui pure (che nel vano di una finestra solea collocarsi) porger cibi, e vini, e bevande, a pattiche per ogni vivanda dicesse un distico, sotto pena di inacquargli il vino, or'egli o mancasse o sbagliasse. In una di queste occasioni il poeta mostrando

33ó

al pontefice la sna coppa adacquata, uscì in questo distico leonino:

> In cratere meo Thetis est conjuncta Lyneo. Est dea juncta deo, sed dea major eo.

Un giorno, ch'egli era tormentato dalla gotta, e che poco mangiava e assai bevea, il papa lo stuzsicò chicdendogli: qui est Archipoeta? A cui prontamente il rispose:

Archipoeta facit versus pro mille poetis.

Ma Leone che voleva un distico e non l'otteneva, il compì egli soggiungendo:

Et pro mille aliis Archipoeta bibit (1).

Animato allora il poeta da tanta degnazion del pontefice riprese col seguente verso:

Porrige, quod faciat mihi carmina docta, phalernum;

e il pontefice lo interruppe rispondendogli con pari prontezza:

Hoc vinum enervat, debilitatque pedes.

Un grand'emulo, e troppo a lui superiore incontrò il Quenno nella corte papale, cioè Andrea

<sup>(1)</sup> Questo aneddoto venne dall' Ens, malamente attribuito ad Andrea Marone, del quale il Querrio era collega. Ma il Menkenio ne rilerò lo sbaglio nel noto, ma poco letto, suo libro de Charlatavaria Eruditorum.

Marone, oriundo bresciano, felicissimo improvvisatore in versi latini anche del genere epico, ed uomo di più nobil contegno che non fu egli, il quale alla fin fine, comecchè pronto accozzatore di ben numerate parole, era il buffon della corte-Narrasi anzi che un giorno stimolato il Marone dai cortigiani lo sbeffò e confuse con tale invettiva di versi estemporanei, che il povero diavolo non ardì per più giorni ricomparire a palazzo. Pare però che il Quenno si vendicasse parlandone con disprezzo in un suo poema (1). Il Giraldi aggiunge, che per le sue insolenze trovò chi lo ferì nella faccia. La morte di Leon X, avvenuta sul finire dell'anno 1521, fu una grande e generale sciagura per l'Italia, e più pel tapin Quenno. Nondimeno trovò il modo di vivervi sino al 1527, famoso pel sacco datovi dalle truppe spagnuole, dal quale potè fuggire, ritirandosi a Napoli. Ma ivi pure continuò ad essere sgraziatissimo. Dopo aver perduto un Lione sono incappato, diceva, in mille lupi. E andò a morir miseramente all' ospitale, se è vero quanto ne scrive il Valeriano.

Il cav. Marino nella sua Galleria appone al ritratto del Quenno il seguente Madrigale: Quell'io, strenno beone,

Che alle mense papali Del mio chiaro e magnanimo Leone Composi versi ed asciugai boccali, Qui spiro ombra dipinta. Nou ebbi, mentre vissi, altro da fare

<sup>(1)</sup> Liruti, tom. 2, pag. 102 e 110.

Se non bere e pisciare; E ben di lauri cinta, Non di cavoli, avrei la mia corona Se correa greco il fonte d'Elicona.

Un poemetto del Quesso sulle guerre di Napoli, diverso a quel che pare, dalla Alessiade, venne stampato nel 1529, ed è quello del qual fa cenno il Liruti. Nella settima seanzia però della Biblioteca volante del Cinelli, riprodotta dal Sancassani, ne rileviamo (a pag. 110 del T. IV) una seconda edizione, e il preciso suo titolo ne' seguenti termini: Camilii Quassa Monopolizani cognomento Archipoetae duo de Bello Neapolitano Libri, post multos annos nunc denuo editi et restituti... ad Antonium Sfortiam Apulorum Maccenatem. Venetiis apud Robert. Mejetum, 1605, in 12. Il Nicodemo nelle sue aggiunte alla Biblioteca Napolitana del Toppi, fa cenno di questo poemetto, ma non ne mette il titolo.

### BARABALLO GABTANO

Anno 1515.

Nell'anno 1460, o in quel torno, nacque in Gaeta il Baraballo di cui il solo Giovio ci ha tramandato il nome battesimale, cioè Gaetano, e che venne comunemente conosciutoin Roma solto il predicato di Abbate di Gaeta. Debb'essere però appartenuto a famiglia passabilmente agiata, perocchè visse più anni in mezzo le più fiorite comitive, nè v'ha chi dica aver egli esercitato veruna professione, tranne

al più quella di improvvisatore, come da talun si presume, confondendolo forse col Querno e col Marone, che gli erano contemporanei. Ad una facilissima vena poetica, che in lui sin da primi anni della sua educazione bolliva e mai non si estinse; e ad una smania invincibile di imitar ne' suoi versi il Petrarca, aggiugneva il meschino una mente leggerissima, un ingegno balzano, ed una presunzione siffatta de' suoi talenti, fomentata probabilmente dalle sperticate lodi de' suoi coetanei, che in capo a pochi anni giudicò egli stesso di esser salito sì alto nella poetica facoltà, che non solo fosse giunto a pareggiare il Petrarca, ma sì pure a superarlo d'assai. Consigliato quindi e dal proprio orgoglio e dalla insistenza de' suoi confidenti, che lo adulavano, deridendolo poscia tra loro, e riflettendo egli che a Roma aveva il Petrarca ottenuto l'onor del trionfo, deliberò di instare egli pure pel conseguimento di egual distinzione, giacchè, se non superiore, egual certamente (diceva egli per sua gran modestia) ne aveva il merito. Roma a quei tempi, oltre la naturale varietà de' suoi abitanti, era l'emporio di tutti i begli ingegni d'Italia e d'oltremonti. Ivi adunque cominciò il BARABALLO a dar saggio della sua melansaggine, facendo sapere a chi pur non curavasi di saperlo com'egli venuto era a ricevere in campidoglio la corona d'alloro. Pochi giorni bastarono a ben apparire quant' ci pesasse e valesse, e forse le informazioni venute da Gaeta contribuirono a rettamente giudicarne. E veggendolo que' cortigiani, ed auditori e cardinali,

quanto ei fosse propriamente innamorato di se medesimo, e persuaso che la corona implorata gli fosse a buon diritto dovuta, non è a dire quanto fra loro ne trastullassero e le grasse risa facessero, e quanto per più goderne lo andassero confermando, s'egli era presente, così rispetto al sno merito, come rispetto alla giustizia della sua dimanda. Tuttavia nè ai tempi di Alessandro IV, nè a quelli di Giulio II, veruna risposta aveva ottenuto, di che il baccellone come di manifesta ingiustizia lagnavasi. Salito finalmente alla cattedra di S. Pietro Leon X. di tutti i begli ingegni protettore larghissimo e sincero amico, il Baraballo si rinforzò nella sua speranza, e poco stette a rinnovare con lui parimente le istanze della sua coronazione. Informato il Pontefice della costui sciempiataggine volle egli pur divertirsene, e ordinò fosse lasciato intervenire liberamente alle liete sue cene, sempre dal fior degli uomini frequentate, ed ivi lo accolse con molte lodi, e impareggiabil poeta in volgar lingua il chiamò, e si l'unse e blandì, che il pover'uomo di grossa vescica ch'egli era divenne un pallone più vasto che non fu pochi anni dappoi la cupola di San Pietro. Costni dunque rimbaldanzito nella sna pazzia dalle adulazioni de' cortigiani e dalle dolci parole di Leone forniva l'un di più che l'altro sempre nuovi argomenti di risa alla Corte. A compimento della commedia il bizzarro Pontefice, visto una sera il Baraballo per entro il cerchio de' gentiluomini che venuti erano a riverirlo, e sovvenu tosi della supplica di lui già da più mesi rassegna-

tagli, volgendosi ad esso piacevolmente gli disse : La stima che noi professiamo ai talenti straordinari, e la virile assistenza e gloria che durante il nostro pontificato e la vita nostra intendiamo che ottener debbano le buone lettere, ci ha fatto risolvere di volere onorare i giorni del nostro dominio con una coronazione da farsi in Campidoglio al miglior poeta italiano che oggi abbia il mondo; e sapendo noi che per comune giudizio de' dotti tu se' al di sopra degli altri poeti quant' è più alto il cardo da' funghi, così vogliamo che a te questo onor si comparta. E in questa chiamato il Bembo sno segretario, gli ordinò che facesse ogni cosa allestire, acciò fra quaranta giorni avvenisse in Campidoglio lo incoronamento del Baraballo, al quale bramava presenti i più chiari poeti d'Italia, che perciò avevansi ad invitare, pagando loro le spese del viaggio. Applaudirono i circostanti con lietissime grida alla risoluzione del Papa, e il Bembo mandò avvisi ed ordini per tutta Italia e dovunque facea mestieri. Il giorno a questa magnificenza stabilito fu quello de' Santi Cosma e Damiano dell' anno 1515. In quel frammezzo non è a dire quanto si tripudiasse ne' convegni e ne' circoli di quegli allegri cortigiani del trastullo che avrebbesi di ciò preso il padre Santo, il quale dal canto suo ridea, figurandosi il povero Baraballo tutto imbarazzato e confuso in mezzo a tanta luce e trionfo. Ma costui, oltre ch'egli era bell' uomo, di statura alta e di faccia magistrale, resa anche più grave dall'età sua già quasi sessagenaria, nodriva sotto la volta

del cranio una cotale alterigia che, lontan dal pensare che foss'egli oggetto di una celia solenne, vivea persuaso che quell'onore era un debito che gli si pagava, e che Leon X quella giustizia gli rendea, che l'invidia avevagli sino allora contesa. (1) Ond'è che il di della festa ei comparve più rigoglioso e franco di quel che fosse giammai, e il Papa, anzi che dell'imbarazzo immaginatosi, ebbe a sganasciar delle risa, veggendolo si penetrato e pieno di se. Tntti i poeti intervenuti all'invito, e moltissimi grandi e ufficiali del palazzo apostolico in lunga salmeria andarono a prendere il Baraballo alla casa di suo alloggio, e in mezzo a immenso popolo schiamazzante per le vie e dalle finestre lo accompagnarono al Vaticano e alla presenza del Papa il condussero, innanzi al quale recitò egli con una voce più chioccia e stonata del consueto, e con occhi stravolti, un suo poetico lavoro espressamente per questa occasion preparato, che fu sì sciocca e ridevole cosa, che molti furon vicini ad affogarsi per non potere sghignazzare a modo loro, come il caso esigeva. Il Papa tenne fermo più di nessuno, e all'estro del poeta applaudì, cosicchè i giudici, che ivi erano, sentenziarono che, quand' anche non si fosse conosciuto dapprima l'apollineo valore del Bara-SALLO, questo solo componimento lo rendea degno

(1) Cinque anni sa non è egli morto in Milano quel bnonissimo nomo di Giacinto de Giorgi, credenzone di tal sata che egoi più stramba cosa potera darglisi ad intendere, e si personaggi scritture, ch'ei chiamava versi, ma cran le mille miglia lontani dall'esser tali; della corona. Coronisi adunque, disse ad alta voce il Pontefice. E qui, come già erasi praticato l'anno innanzi col Querno, fatto dagli alabardieri condurre un elefante tutto bardamentato di panno scarlatto con sciarpe d'oro, fecero salirvi e sedere il poeta vestito colla toga palmata e col latoclavo degli antichi Romani, e tutto di porpora e d'oro imbrattato, (dice il Giovio, che ne fu testimonio) e verso il Campidoglio lo incamminarono. Ma lo strano trambusto di timpani, trombe ed altri d'ogni sorta stromenti che quel trionfo onoravano, colpì ed irritò per tal guisa i sensibilissimi orecchi dell'elefante, che non solo più non seppe star saldo, ma entrato in furore cominciò per gittare venti passi lontano il suo cavaliere, poi cacciatosi fra la turba e la terribile sua tromba quassando si fe' largo tra i poeti già seguaci ed or fuggitivi, nè ristette sino a che non si vide rientrato nel palazzo del Papa, ove solea dimorare, e dove giunto, tutto docile e queto si presentò. Il Baraballo, che per buona sorta non avea riportato di quell'involontario suo salto che un grosso bernoccolo su la fronte, lieto pur sempre della sentenziatagli corona, bestemmiò l'elefante che là nol condusse, ove dovea riceverla, la quale, come al Querno, preparatagli era di alloro misto a foglie di bieta e di cavoli tutte indorate, che erano una bellezza il vederle, ed aspettò che il Papa rinovasse il decreto della sua coronazione, e aspettando morì.

Il Giovio nella Vita di Leon X, il Quadrio nella sua Storia della volgar Poesia, il Roscoe nella vita e pontificato di Leon X, la presente storiella raccontano con piccole variazioni, e moltissimi altri nei fanno cenno. Io la ho narrata per disteso, a fine di più trastullarne i lettori (1).

Ma parrebbemi non compier l'opera, se tacessi il seguente fatterello, tal quale uscì dalla penna di un contemporaneo.

" Al tempo di Leon X fu in Roma un poeta di nazione greca chiamato Marco Musuro, uomo assai riputato nella sua professione, e conosciuto da tutti i cortigiani del suo tempo. Avendo costui avviso della vacenza di una badia, senza indugio n'andò al palazzo per chiederla in grazia al Papa, dal quale era conosciuto, e del quale ben sapeva che ei non era solito a negare simili grazie alle persone di qualche merito siccom' egli era. Arrivato adunque al palazzo, e salito ch'egli ebbe le scale, ed introdotto nell'anticamera, fece istanza per entrare nella camera ove il Papa era, nè avendo ciò potuto ottenere, ed in dubbio, se egli più indugiasse aspettando l'ora dell'udienza, che facilmente ei poteva essere da altri prevenuto in questa grazia, tanto più avendo egli inteso che vi fossero in essa competitori, con astuzia greca s'immaginò fare acquisto della badia in cotal modo. Aveva egli inteso che Serapica, domestico cameriere del Papa, avea autorità di introdurre d'ogni ora in camera

(1) Un Carme di Aurelio Sereno sull'Elefante, diretto a Leon X, e stampato nel 1514, vivente l'antore, cita il Ciaconio, colonna 323. Forse ha voluto parlare di quello del Baraballo.

pazzi, buffoni e simil sorta di piacevoli soggetti: onde l'astuto poeta accostatosi a Serapica gli parlò in cotal modo. Voi sapete che già due mesi passati il Papa nostro Signore ha adornato di corona di lauro l'abate di Gaeta (1), e di più gli ha commesso che sia andato con essa trionfante sopra l'elefante per tutta Roma. Io per la leggiadria de' miei versi, i quali di bellezza avanzano di gran lunga quelli dell' Abate, mi reputo più degno di quella corona e di quel trionfo di lui; e però in questo punto io son ricorso a voi, e pregovi che vi piaccia introdurmi or ora da Sua Santità, che anch'io voglio intercedere che mi sia concessa questa grazia, molto ben meritata da me. A Serapica parve un' ora mille di far conoscere al Papa l'umor di costni e seco introdurlo per dargli piacere, siccome ei fece. Alla cui presenza arrivato il poeta e postosi in ginocchioni così gli disse: Padre beatissimo, o pazzo o savio che io sia, io prego Vostra Santità che mi conceda in grazia una tale badia, che è vacata nella patria mia di Otranto. Onde il Papa, non senza qualche rossore per il modo tenuto da costui nell'intromessione, prima rivolto al cameriere disse: Addio, Serapica; e' te l' ha pure accoccata; ed al poeta fece libero il dono della badia. Il Musuro fu poi creato arcivescovo di Candia, e morì di dolore per non essere stato promosso al Cardinalato nella creazione dei 31 l'anno 1517. »

Questo racconto ho io tratto dal libro di Lodo-

<sup>(1)</sup> Il Baraballo.

vico Domenichi intitolato: Facesie, Motti e Burle, ec., di cui tengo la cattiva edizione di Venezia del 1588, in 8.º dove sta alla pag. 202.

### AMALTEO PAOLO Anno 1515 circa.

Nacque in Pordenone nel Friuli verso il 1470, e fu al battesimo chiamato Cornelio. Ma fattosi frate dell'ordine de' Minori Osservanti volle chiamarsi Paolo. I celebri poeti Cornelio, Girolamo e Gio. Battista Amaltei erano suoi nipoti. Ma questi più di lui felici coltivatori della poesia latina, non ebbero l'onor della laurea, che egli conseguì in Vienna dall'Imperatore Massimiliano I, le cui gesta stava scrivendo nel 1517, quando cessò di vivere per morte violenta datagli dagli Eretici. Il fratel suo Marcantonio gli fece l'epitafio, che il conte Mazzucchelli ha riportato nel t. I, p. 574 dell'insigne sua opera. Di Paoro non abbiamo che pochi Carmina et Epistolae quae reperiri potuerunt, inserti nel t. V della Miscellanea di varie operette stampata in Venezia presso Gio. Lazzaroni nel 1740. Alcuni suoi carmi leggonsi anche dopo il Poema di Rinaldo Bartolini intitolato Austriados, stampato Argentorati apud Schurorium, 1516, in 4. Probabilmente il poema, cui stava intento quando venne ucciso, era intitolato de Bello Germanico adversus Haereticos, che il Vaddingo e il Possevino rammentano, come avverte il sullodato Mazzucchelli. Chi amasse conoscere più distintamente questo buon uomo, e le sue vicende, e meriti suoi letterari, non ha che a leggere le Notizie delle Pite de' letterati del Friuli, dell'egregio Giangiuseppe Liruti, al principio del t. II. Un codice contenente i Carmina di Paolo Amalteo passò dalla Biblioteca di S. Michele di Murano a quella di S. Marco di Venezia, dove ora trovasi.

### MURNER Tommaso

Nacque a Strasburgo l'anno 1475, perfezionò i suoi studi, ai quali era inclinatissimo, e soprattutto all'arte poetica, facendosi frate dell'Ordine di S. Francesco; e presto vi ebbe occasione di farsi conoscere distintamente. Imperocchè divulgatasi furiosamente per la Germania la Riforma di Lutero, il nostro Tommiso si fece a combatterla senza interruzione e come teologo, e meglio come poeta, scrivendo satire piene di fiele e di sale. Le principali tra esse indussero l'imperatore Massimiliano I a inconomina poeta verso l'anno 1515, e sono intitolate: 1. Congiura de' Pazzi ; 2. Tribù dei Furbi; 3. Il gran pazzo Lutero, e 4. Il Mulino di Schwundelsheim. Morì nel 1536 (1). Egli è fra i Tedeschi ciò che Pietro Aretino fra noi. Le satire e bussonerie, (dice Denina , Vicende della letterattura, lib. 3, cap. 35), ch'egli scrisse tanto contro i

<sup>(1)</sup> Atlante ec. di M. Lesage, dispensa 45, fol. 104.

Ministri luterani quanto contra i frati e poeti cattolici, non possono mancare di leggitori ... Se Pietro Aretino ebbe onori da Carlo V, il Murner fu
cononaro poeta da Massimiliano. Questo stesso Murner sul principio, e Gio. Spreng sulla fine del secolo (XVI) tradussero, o piuttosto travestirono Virgillo in lingua tedesca. Vedi più innansi Cottalambergio.

#### SASSO Anso Anno 1524 circa.

Un libretto stampato a Lipsia nel 1754 col titolo: Hymenaei Richterae et Stiglicii senatoris Lipsiensis cantati ab Anso Saxo poeta Tattaro laureato, mi fu cagione di grande imbarazzo. Dall'un canto mi rallegrava il trovarvi un poeta laureato da me non pria conosciuto neppur di nome, e dall'altro quell'aggiunto di Tattaro, che riuscivami affatto nuovo, come pur nuovo giugnevami il nome dell'autore, mi fece sospettare o che questo fosse finto, o che dalla natia favella fosse ridotto alla latina, e quindi molto diversamente sonasse che nel suo naturale idioma. Di questa somma disparità nei nomi originali, massimamente alemanni e franccsi, quando vengono latinizzati, ho recato varii esempi nel proemio della mia Pseudonimia, e più altri si incontreranno nel eorso delle presenti notizie. Ad ogni modo sempre nuovo mi era il nome di Anso Sasso, e sempre inintelligibile l'aggiunto di Tattaro. Ma in buon punto a sciormi dalla prima ignoranza mi venne sott'occhi quella

parte dell'erudito discorso intorno la letteratura tedesca del dottissimo signor Cesare Cantù, pubblicato nel fascicolo di novembre 1836 del Ricoglitore Italiano e Straniero, a pag. 545. Ecco adunque le sue parole. « Vuolsi però dalla turba dei cattivi poeti alemanni del secolo XVI distinguere HANS SACHS calzolajo di Norimberga (nato nel 1494. morto nel 1576), il più fecondo ed il più energico fabbricatore di poesia popolare, ricco di naturale intelletto; il quale per un pezzo fu riverito, poi lasciato nell'obblio, sin che venne a trarnelo fuori Göethe, che il presentò siccome un genio, o lo credesse veramente tale, o volesse, come in altre occasioni, sostencre il rovescio dell'opinione comune. Per farlo conoscere da un saggio, esibiremo l'analisi del suo capolavoro: « Eva ed i figli suoi interrogati dal Signore."

E qui ha luogo la promessa analisi, la quale il giudizioso scrittore finisce con queste parole: ma ne' quadri forti e sanguinarii (cioè il fratricidio di Caino) al poeta calzolajo falliva la lena. Nell'assoluta inscienza intorno ad Anso Sasso questo ragguaglio non cra poeta cosa per me. Ma qui non è fatto verun canno della voce Tatarus, nessuno della laurea poetica, nessuno del libretto da me citato a principio. Sarebbero forse due i poeti alemanni di questo nome' Gioè l'autor dell' Eva nel secolo decimosesto, e il nostro cantore delle nozze del Senatore Strigliccio nel decimottavo l' 11 Dizionario Istorico de' signori Chaudon e Delandine, di cui tengo l'ottava edizione, mi fa conoscere l'Anso

Sasso (Hannsacks) calzolajo di Norimberga, che ho rammentato, delle poesie del quale accenna cinque grossi volumi in foglio, asserendole basse e grossolane, ma di tanto in tanto sprizzanti alcune scintille di genio; nulla però dice che valga a sciogliere i dubbi surriferiti. In tanta oscurità io pensai che forse il nome Tattarus indicasse la patria dell'autore, la quale potrebb'essere un villaggio, detto latinamente Tata o Tatta, o procedesse dal nome di que' popoli che nel secolo XIII invasero la Polonia, alcuni de' quali son detti Tatari; ma qui pure non trovo che una sola T, mentre il Sasso la pone con due. Ho pur dubitato che il poemetto nuziale annunziato a principio fosse una ristampa di uno de' meglio composti lavori di Anso, supposto che anche in versi latini scrivesse, ovvero una versione moderna tratta dall'originale tedesco, dato che soltanto in lingua tedesca avess' egli fabbricato i suoi versi. Nella inutilità delle mie molte indagini intorno a questo soggetto, la mia supposizione poteva essere accettabile ma non convincente. A trarmi da siffatti dubbi accorse gentilmente lo studioso giovine parmigiano sig. Ant. Bertani, allievo e nipote ben degno del veterano tra i maggiori letterati d'Italia il chiariss. cav. Angelo Pezzana. Avendo egli sott'occhi il libretto che da principio accennai mi favorì di rileggerlo, per osservare se nulla ne emergesse atto a schiarire i miei dubbi.

Ecco ora ciò ch' egli mi comunica in lettera del giorno 29 di aprile dell' anno 1837. " Ho esaminato di nuovo i versi latini dell'Anso Saxo, ed ho veduto non potersi assolutamente attribuirli al poeta calsolajo Giovanni Sachse, giacchè in essi sono ricordati alcuni scrittori tedeschi, viventi appunto dopo la metà dello scorso secolo:

> Hoc in recessu Mascovium sacra Fidi docentem jura potentiam Musasque discentes, et ore Roscida deproperare mella. Hic fabulosae demere nubila Antiquitati Christivs impiger; Gul barbiton Cito, deditque Ingenium, facilesque mores.

Gian Giacomo Mascovio, e Gio. Federico Christ, fiorivano appunto oltre la metà del secolo decorso nella letteratura alemanna. È dunque certo ehe l'Anso Sasso poeta laureato appartiene al secolo XVIII, e nulla ha di comune con quello del secolo XV, tranne il nome, il genio poetico e fors'anche il sangue.

Quanto all'aggettivo Tattarus, del cui significato io rimango tuttora all'oscuro, s'ei fosse scritto con ua solo T avrei potuto crederlo uno scherzo di lingua, un giuoco di parole, quasi quasi per indicare che il poeta fosse ancora un fanciullo, che dice tata al habbo, di che abbiamo esempi tanto in lingua latina, quanto nell'italiana. Fors'anche volle il poeta surrogare alla parola Caesareus (cioà laureato dall'Imperatore o a nome di lui, come vedemmo più volte), quella di Tatarus per la ragione che la voce Tata nella corte imperiale di Costantinopoli midicava uno degli uffiziali della stessa corte; ma essa pure, oltre di éssere voce greca e non latina, trovasi scritta con una sola T. In tanta incertezza, e quindi in tanta ansistà di potere pur giugnere a intenderne il vero significato, pregai l'illustre mio amico dottore e cav. Gio. Labus a scriverne di proposito al chiariss- signor Furlanetto, cui debbono gli studiosi il più ricco lessico latino che si conosca; e ciò non solo per la immanca-cabile gentilezza di lui, ma si pure per essermi noto, che anche dopo l'ultima edizione di quell'insigne dizionario, aveva già egli raccolto qualche centinajo di voci non anco in esso comprese, tra le quali perchè non troverebbesi anche la voce Tattarura?

In attenzione de' lumi di quel sommo latinista, sonomi abbattuto nel farraginoso Lexicon di Gian Giacomo Hoffmanno (stampato a Leida nel 1608), e vi ho trovato ciò di che io mi tenea quasi sicuro, trovandovi nel Nomenclatore (fol. 74) le seguenti parole : " Tatta, oppidum Hungariae, Deodatum. » Dunque Tattarus dee chiamarsi chi vi nacque, dunque il Sasso fu ungherese, e nativo di esso borgo. Ma qui pure si affaccia un'altra difficoltà. Se Gio. Sasso scriveva con sufficiente purezza in lingua latina, come da que' suoi versi rilevasi, perchè nell' annunciarsi nativo del borgo Tatta, ch'egli non doveva ignorare chiamarsi latinamente Deodatum, si per la testimonianza dell'Hoffmanno, come per quella anteriore del P. Ferrari, usò la voce Tattarus, troppo volgare, e non quella di Deodatensis, come avrebbe dovuto? Il dubbio pertanto rimane insoluto.

Ho pure osservato nella grand'opera filologica del signor Eychoff, bibliotecario di S. M. la Re. gina di Francia, che nelle parti orientali dell'Asia errano ancora i Tatari, divisi nelle due famiglie dei Mongolli e dei Tungusi. Ma diremo noi che Ans Saces fosse un di essi! Giò è quasi impossibile. Aspettiamo dunque che altri più di me diligente e più fortunato ci spieghi il significato della voce Tatarus.

Il vecchio Sacss su anche autore di centotredici Racconti allegorici, di 197 Fantasie, di 59 Favole, di 64 Farse, di 52 Commedie prosane e 26 spirituali, di 200 Storie prosane e 107 ecclesiastiche, e 144 poesie miste. Egli stesso nella sua vita conta 6048 Poesie grandi e piccole, e dopo ne scrisse ancora una buona quantità.

Queste particolarità vennero ultimamente riferite in un articolo del Giornale intitolato la Moda (num. 17 del corrente anno). Quanto all' Epitalamio, che menzionammo in principio di quest' articolo, si potrebbe supporlo uno de' migliori componimenti di questo fecondissimo facitore di versi, dappoi che ha meritato una ristampa nel secolo scorso; ma vedemmo non essere attribuibile a lui; del quale ciò non ostante non dispiacerà, spero, che qui si conservi memoria.

### LORITI ENRICO GLAREANO ANDO 1515 CIRCA.

La prima volta che mi nacque il capriccio di conoscere la serie de' poeti stati dalla pubblica autorità decorati della corona d'alloro, benchè sapessi che nè tutti ne fossero veramente degni, nè tutti i veramente degni l'avessero conseguita, mi nacque dall' osservar fra i miei libri il seguente: Henrici GLAREANI Helvetii Poetae Laureati, De Geographia liber unus ab ipso aucthore jam tertio recognitus. Venetiis, apud Petrum et Jo. Mariam fratres et Cornelium nepotem de Nicolinis de Sabio, ad istantiam Melchioris Sessae, anno Dñi M. D. XLIV, in 8.9 Le note tipografiche qui riferite si trovano in fine di questo piccolo volume, del quale debb' essere questa la terza edizione (jam tertio recognitus). Il titolo di poeta laureato vi si trova ripetuto al terzo foglietto. La dedica dell'autore al barone Giovanni da Lasko, decano ed amministratore di Gnezen, porta la data del 1529, la quale suppongo essere quella della prima edizione. Intanto che io andava rintracciando pei libri chi fosse cotesto GLAREANO, e che varie onorevoli notizie ne avea raccolte nelle opere di Erasmo da Rotterdamo, mi capitò fra le mani quest' altro libro: Henrici Loriti Glareani Poetae LAUREATI, Descriptio Helvetiae, nec non Panegyricon tredicim Helvetiae Partium, cum Commentariis Oswal. di Myconii Lucernani. Tiguri Helvetiorum, typis Conradi Orelli et Sociorum, 1737, in 8.º Questa ristampa va per lo più unita alla bell'opera di Gio. B. Plantino intitolata: Helvetia antiqua et nova, impressa nello stesso anno e nel medesimo luogo. Dalle cose che vi sono premesse rilevasi che il Loniti (suo vero cognome, poichè il Glareanus ne indica la patria, cioè Glarus nella Elvezia) pubblicò per la prima volta questo suo poemetto a Basilea nell'anno 1514, e che il Miconio lo riprodusse nel 1510 insieme a' snoi commenti, che trovansi ripetuti nella succitata ristampa del 1737. Dall'avvicinamento di coteste date parmi poter conchiudere che il poemetto contenente la descrizione della Svizzera fosse anteriore a quello della geografia. Ma una lettera di Erasmo (Epist. 35, lib. 18) mi aveva istruito di più altri letterarii, matematici e poetici lavori del Loriti, del quale quel sì severo critico ivi asserisce Nullum est genus literarum in quo ille non sit felicissime versatus. Tuttavia l'epoca della nascita e della morte, le qualità, gli onori di lui, mi rimanevano ancora ignoti, quando in buon punto ne venni informato dal Popeblount ( Censura celebr. Auth., pag. 584), che parimenti i favorevoli giudizi di Erasmo ne avverte. Con la testimonianza pertanto del Konig ci fa egli sapere, che il Lositi nacque a Glarus nell'anno i 488, e morì in Friburgo nel 1563 di 75 anni d'età; che la sua casa era detta l'officina di tutte le buone Arti, e ne uscirono que' tanti dottissimi uomini de' quali fu poi ricca la Germania, perchè apertamente e di buon grado soleva ad altri comunicare ciò che sapeva, che è quanto dire in ogni genere di studii, come colui che erat in omnibus disciplinis versatissimus; e che dall'imperatore Massimiliano I venne regalato del poetico alloro e di un ricchissimo anello. Questo onore conseguì egli in premio del Carmen Panegiricum da lui pronunciato nel consesso de' principi di Germania, in occasione che Massimiliano fu incoronato imperatore, come nota il Freytag nel secondo volume (pag. 450) del suo Adparatus Literarius. Ivi raccontasi che il GLABEANO fu da prima professore di filosofia in Basilea, donde nel 1520 pei cambiamenti religiosi avvenutivi passò a Friburgo professore di storia e di poesia. Ivi nel 1538 pubblicò i Commentari di Cesare arricchiti di eccellenti sue annotazioni. Abbiamo di lui l'opera intitolata Dedecachordon, impressa a Basilea nel 1547, non che l'altra Henricii GLARBANI Helvetii Poetae Laureati Geographiae liber unus; Venetiis 1554, in 8.9 che ne è la traduzione.

Non debbo passare in silenzio la caricatura che del Lourn ci ha trasmesso il Menkenio nel pungente suo discorso della ciarlataneria de letterati. Ecco le sue precise parole. Henricus Lournes Glareanus. . . a Maximiliano I imp. Conoma Portuca donatus, cum peregrinos aliquos se ipsum visendi gratia accessisse audivisset, tum laurea indutus et aurea torque ornatus, ac conclave elegans et amplum ingressus, et in hemicyclum se recipiens, sedabat immotus, perinde atque illor non videret, qui accesserant, atque ita etiam abir e patiebatur. Le quali parole non si accordano troppo con quelle di Erasmo, cui parmi aversi ad avere più fede, nè con le postumo lodi che il Senato di Friburgo incider feces sul sou

sepolero, riportate dallo Schweerzio nelle sue Christiani Orbis deliciae a pag. 365.

# LANDINI GAETA FRANCESCO

In una delle lettere di Apostolo Zeno (che è la 231 del primo volume di esse, prima edizione) diretta al P. abate Canneti Camaldolese, rintracciando le origini della famiglia del celebre Cristoforo Landini commentatore di Dante, riporta un passo tratto dal t. 1. De Scriptoribus di Jacopo Gaddi, dove a p. 285, parlando di esso Cristoforo è detto: Landini gentiles fuerunt Franciscus GAETA LAUREATUS, Gabriel Poeta et Historicus. Ma codesto nome di Gaeta è esso gentilizio, è patronimico, è cognome primitivo, o aggiunto a quel di Landini, o è nome particolare alle persone di Francesco, cioè raddoppiato, come Francesco Antonio, Francesco Maria, ecc.? Io non ne ho potuto nè saputo raccappezzar nulla, nè altro ho incontrato in tutti gli scritti dello Zeno che men istruissero. Ho per un istante dubitato che il Franciscus Gaeta soprannominato fosse il Baraballo menzionato poc'anzi, che Gaetanus chiamavasi, per essere nativo di Gaeta, ma parmi nulla esservi di comune tra codesti due, tranne forse la patria. Aspetterò quindi che altri me ne istruisca. Questo LANDINI non può certamente confondersi con l'altro Francesco Landini, che si è menzionato alla pag. 110.

#### GIOVANNI ADELIO (HADELIUS) Anno 1517.

P. Jani Habelin, Poetas a divo Maximiliano cononata, Elegiarum liber primus. Fiennae, 1518, in 4.º Questa Elegiarum liber primus. Fiennae, 1518, in 4.º Questa citatione raccolgo dalla dissertazione del Marchio da me rammentata nel proemio, e giustifica l'inserzione del nome di Adello tra i poeti laureati. L'edizione sovraccennata venne anche avvertita dal Panzer (Ann. Tipogr. vol. 9, p. 37). Pochi versi di questo poeta leggonsi nalla Coryciana, impressa nel 1524, dondo appare ch'egli era Sassone. Non so più di così.

Spetta però all'epoca dell' ADELIO, e spetta alla storia delle coronazioni poetiche di questi tempi il rammentare un diploma di Massimiliano I in data del 31 ottobre 1517 (confermato poi da Papa Leon X il 22 giugno 1520), col quale è accordato a Ridolfo Campeggi bolognese, conte di Dozza, ed a' suoi successori, di creare dottori, cavalieri, Poeti, e notai; il qual diploma, stampato a Bologna nel 1587, come nota lo Zani nelle Memorie degli Accademici Gelati, pag. 371, è anche annunciato dall'Orlandi nelle sue Notizie degli Scrittori Bolognesi. Eppure non consta nè che il Campeggi fosse laureato, nè che si valesse di questa autorizzazione. Noi ne vedremo una replica emanata da Carlo V. Dicasi poi che non si creano poeti! Ma nel proseguimento di queste Memorie noi comprenderemo che il nome di Poeta laureato riguardavasi in Germania come un titolo d'onore, col qual premiare gli uomini dotti in qualsivoglia altra facoltà che la poetica.

### BRASSICANO GIOVANNI ALESSANDRO Anno 1518.

È questo il nome di un professore di Tubinga, cognominato Kohlburger, che in lingua tedesca vale come il Brassicanus nella latina, e che noi nella nostra diressimo Mangiacavoli, o mercatante di cavoli; ed è pur nome di poeta laureato, a cui meglio forse che ad altri potea convenire l'epigrametto: Salve brassica vivens corona, che vedemmo diretto al Querno. La prima notizia di lui mi venne dal Gerdesio nell' opera intitolata: Florilegium historico-criticum librorum variorum, ove di cotesto Brassicano citasi il raro libro, che ha per titolo: Har omnis, 1510, in 4. Rintracciando notizie di cotesto autore, ho trovato nella vecchia Biblioteca del Gesnero a carte 381 di che soddisfarmi, e son le seguenti: Giovanni Alessandro Brassicano, nativo tedesco nacque in Vittemberga nella Svevia l'anno 1500, dottore nelle arti e nelle leggi, fu uomo benemerito delle buone lettere, perocchè dalla sua libreria, ricchissima d'autori d'ambe le lingue (greca e latina) trasse e pose alle stampe molti ancora inediti, alla maggior parte de' quali agginnse sue prefazioni, come sono le opere di Eucherio (1), i Geoponiei greci di Costantino (2), e il libro

<sup>(1)</sup> Eucherio fu vescovo di Lione, e grande amico di Salviano; alcune sue opere vennero stampate in Basilea dal Cratandro nel 1530, poi dal Frobenio per opera del BRASSICANO.

<sup>(2)</sup> Costantino Cesare, al quale si attribuiscono venti 23

del vescovo Salviano intitolato: De vero judicio et providentia Dei, al quale fece le note, e nel proemio rammentò altri parimente inediti greci scrittori, esistenti nella sua biblioteca. Più cose compose egli, tra le quali un Idyllion in Carolum electum Romanorum Regem, Elegiae, Dialogi, Xenia, Epigrammata, il tutto, se non m'inganno, stampato insieme in 8.º: ed una Centuria; sebbene in certo catalogo non altro notisi che il nome di Brassicano, che altri aveva, giureconsulto anch'egli, cioè Giovanni Lodovico Brassicano, autore di una Symmicta proverbiorum impressa dal Wechel a Parigi, ec. Sin qui Gesnero, che a fol. 425 informa di quest' altro Brassicano (Giovanni Lodovico) poeta egli pure, ma non laureato. Più particolari notizie del nostro Gio. Alessandro ci ha trasmesso il diligentissimo Niceron, e son le seguenti. Dopo di aver tenuto scuola alcuni anni in Tubinga, venne chiamato a Vienna a professarvi lo stesso magistero, ed è probabilmente dovuta all' imperatore Massimiliano I l'onorevole qualificazione ch' egli ebbe di POETA LAUREATO. La prima prova ch'egli ebbe un tal distintivo desumesi da un Calendarium Romanum Magnum, Joanne Baptista Stoefflero Justingensi Mathematico Autore. Oppenheim, 1518, in fol., alla testa del quale trovasi una Epistola di dedica all'imperatore Massimiliano di cinquantaquattro non bellissimi versi del Brassicano, il quale vi assume

libri di agricoltura, intitolati Geoponica, tradotti in latino da Gio. Cornaro, che si hanno alle stampe.

i titoli di Philosophus, Poeta et Orator LAUREATUS; e più innanzi nn altro Epigramma del medesimo in lode del libro, cui sta in fine la seguente data: Ex inclita Tubingae Accademia, anno 1518, mensis aug. die 13, aetatis suae an. XVIII. La seconda prova desumesi da quest'altro opuscolo : Joannis Alexandri Brassicani Wirtembergensis P. L. (cioè Poetae LAUREATI) in divum Carolum Electum regem Romano rum Idyllion, Elegia, Dialogi, Epigrammata, Xenia; aetatis suae anno XIX, in 12. È questa l'opera dal Gesnero citata. Ciò che nè il Gesnero nè il P. Niceron hanno detto, cioè che a Gio. Brassicano si deve l'edizione prima fatta a Magonza del bizzarro Testamentum Grunnii Coroocotae Porcelli, ho rilevato dalla nota 110 che il dottissimo Luigi Nardi (sotto il nome anagrammatico di Giri di luna) ha posto alla non meno bizzarra che erudita sua Cicalata intitolata: Porcus Trojanus. Appunto nell'anno 1519 (che era il diciannovesimo della vita del Brassicano) fu Carlo V eletto re de' Romani. Le altre composizioni di questo Laureato sono più modeste, giacchè non vanno adorne di cotanti titoli. Nulla offrono esse degno che da noi particolarmente rammentisi, giacchè il diligente Niceron ebbe la flemma di annunziarle. Il povero Brassicano morì nella fresca età d'anni 39 non compiuti in Vienna il giorno 27 novembre 1539.

### AGRICOLA RIDOLFO (juniore)

Anno 1518 CIRCA.

Ridolfo Agricola il giovine fu nipote di un altro Ridolfo Agricola, assai più conosciuto per la sua vasta dottrina, che non questi, il quale però consegul l'onore della laurea poetica. Ne sia prova il seguente articolo che stà a tergo della pagina 585 della Biblioteca di Conrado Gesnero. Rodolphus AGRICOLA iunior, POETA LAUREATUS; scripsit Congratulationem ad Sigismondum de Erberstain consiliarium Maximiliani Caesaris feliciter a Moscis reversum. Impressa est in 4.º Cracoviae 1518, cum Joannis Dantisci Soteriis ad eundem. Le stesse parole ha ripetute il Konigio nella sua Biblioth. vetus et nova. Null' altro ho saputo raccogliere intorno a questo Agricola, il quale a mio parere, dev'essere uno de' molti che Massimiliano I onorò, o fece dalla sua Accademia oporar dell' alloro.

# SBRUGLIO RICCARDO

Venne coronato poeta l'anno 1518, o in quel torno, dall'imperadore Massimiliano I. Padre di Ricardo fo Nicolò, madre una figlia di Pier Antonio Savorgnauo, patria Udine, dove nacque l'anno 1480. Friulano lo chiama il Gesnero, che lo cognomina Sprulius. Fu all'università di Bologna

dottorato in ambe le leggi ed anche in filosofia. Ivi contrasse amicizia con Cristoforo Scheurlo da Norimberga, in grazia del quale scrisse un Panegirico in lode del duca Federico di Sassonia, che lo Scheurlo stampò in Venezia nel 1506, poscia a Lipsia l'anno 1508 insieme ad una sua orazione. Andò con esso a Venezia nel suddetto anno 1506, dove conoscer fece la sua felicità poetica, improvvisando in latino, e seco lui parimente passò nell'anno seguente a Vittemberga, avendo deliberato di stabilirsi in Germania. Ivi nel 1510 pubblicò la Cleomachia, poemetto, in cui celebra le imprese militari del Duca sassone Federico, e ciò gli trasse la conoscenza de' letterati, e fra questi di Erasmo da Rotterdamo, che in una sua lettera (la 545) ne parla con distintissime lodi. Fu poscia a Colonia ed a Lovanio, ed in Augusta, nella quale ultima città stampò nel 1518 un volume di poesle, tra le quali primeggiavano le lodi del consigliere Biagio Hoelcelio ministro dell'imperadore, che all'augusto suo signore in tal grazia lo pose, che non solo il coronò solennemente con la poetica Laurea, come scrisse il Liruti (tom. 2, pag. 91), ma gli accordò inoltre l'impiego di storico Cesareo, e la dignità di cavaliere aureato, come appare dai documenti ivi riportati. Pare che questi onori gli fossero conferiti nello stesso anno 1518; certo è che a quell'epoca era qualificato Poeta Cesareo. Scrisse a Vienna un poema col titolo De periculis imperatoris Maximiliani, rimasto inedito, e quindi, stando al Gesnero, una Naenia in morte di lui.Nel 1520 stam-

pò in Augusta un altro poema in lode di Carlo V, successo a Massimiliano, iutitolato Vaticinium Protei. Nel 1525 il cardinale Campeggi, al cui seguito trovavasi egli iu Buda, lo creò dottore in ambe le leggi. Che lo Seruccio fosse realmente un uomo dotto ne è prova uno de' Colloquii del Convivium Poeticum del celebre summentovato Erasmo, nel quale egli pure è introdotto ad interpretare egregiamente un passo di Terenzio ed uno di Orazio, e la sua interpretazione è giudicata preferibile a tutte le autecedenti, come appare dalle edizioni posteriori del Terenzio, nelle quali venne generalmente ammessa. De' suoi versi parla distiutamente il Liruti, al quale giova di riportarsi, e che non ha saputo quando, iu qual luogo e di quale età passasse lo Spangrio all' altra vita.

# RIVANELLI GIULIANO (Veronese) Anno 1518 circa.

Altra testimonianza di questo poeta laurella o non conosco, che quella risultante dalle seguenti perole poste in testa alla lettera che trovo premessa al libro, che citerò dopo, e sono le seguenti: Julianus Rivanellus Veronensis, poeta laurella si gravi et circumspecto domino Francisco de Pindemontibus Veronensi fratri onorando salutem dicit. Come poi il Rivanella chiami fratello onorando il sig. Francesco Pindemonte converrà cercarlo nella Verona illustrata del Maffei. Ecco ora il libro.

« In questo libro se contien la forza de<sup>3</sup> Pianeti, che governano el mondo, qual so chiama la Spera, cosa bellistima. Impresso in Milano per 10, Jacomo di Rixi ad instantia di Messer Joan. Jacobi et fratelli de Legoani, nel M.CCCCC.XVIII. adì VIII di Marzo in 4.

È un poema in ottava rima, diviso in quattro libri. Eccone la prima ottava, dalla quale, come dal restante, non troppo risulta il merito dell'alloro.

> AI Padre, al Figlio, a lo Spirito Santo Per ogni secol sia gloria et honore; Et benedetto in suo lume, quanto Tutte le creature ch' ban valore: Laudato et ringraziato in ogni canto Con pura mente et con perfetto core: Et confessata sia la sua bontade Pietà, misericordia et charitade.

# SARACINI G10. Antonio Anno 1518 circa.

Gentiluomo Sanese era il Sanacini, del quale scrive il Feretrio nella Sena Vetus 1'elogio, che il Gigli ha in parte copiato nella prima parte del suo Diario Sanese stampato in Lucca nel 1723. Sappiamo da questo Diario, ch'egli venne pubblicamente Laurearro a Roma per ordine di Leon decimo. Eccone il Ragguaglio che si legge sotto il giorno 16 marzo: « Nè va questa famiglia (de' Sanacini) senza il fregio di qualche Allono Portico, avvegnachè Giovanni Antono fu pubblicamente

LAUREATO in Roma da Leon X, e può vedersi l'elogio che di lui fa il Feretrio nella sua Sena Vetus. » Il Feretrio, del quale notai poc'anni il Carme stampato nel 1513, non altre qualità assegna al Sasacesa (com'egli lo chiama) che quella di Cavaliere aureato e di poeta. Nè infatti a quell'epoca potea dire altrimenti, perchè Leon X, che lo laureò, sali al papato nel marzo del 1513, cioè nell'anno che il Franzaio pubblicava la sua Sena Vetus, e la coronazione, di cui si tratta, fu necessariamente posteriore. Nè può questa mettersi in dubbio, avendola il Gigli registrata nelle sue Effemeridi che andar dovevano nelle mani di tutti i suoi concittadini, e per conseguenza anche della nob. famiglia de' Saracini.

## FALUGI DOMENICO ANNO 1520 CIRCA-

Dalla Storia e Ragione d'ogni Poesia dell'insigue abate Quadrio ha l'Haym, ovvero il suo continuatore Giandonati, presa la notizia che cotesto
Fatres fu laureato posta da Leon X, come si trova
notato a p. 202 n. 6 della Biblioteca Italiana, edizione di Milano 1771. Piacemi però di notare che
que' bibliografi, che registrarono il poema del Fatuesi intitolato: Trionfo Magno nel quale si contiene le famose guerre di Alessandro Magno, Roma, 1531, in 4° cui trosasi unito il breve di laureazione, rimasero al bujo di un poema anteriore
del medesimo autore, citato pure dal Quadrio nelle

aggiunte, e impresso parimenti e Roma dal medesimo Silber, che stampò l'altro. Questo anterior poema, posseduto dal mio coltissimo amico don Carlo Castillia, uno de' più diligenti bibliofili di Milano, è intitolato Stella d'amore, e porta la data dell'anno 15:14 ai 19 di novembre. Francesco Falugi, fratello di Domenico Fatuca dall'Ancita, il dedica a Pompeo Colonna vescovo di Rieti, e dalle sue parole rilevasi come essi Fatuca erano di Arezzo, e molto affezionati ai Colonnesi. Fratel di questi dovette esser pure Giovanni Falugio dall'Ancisa, del quale venne stampato in Venezia nel 153a un poemetto in ottava rima, intitolato Morte di Giovanni de' Medici.

### BECCADELLI MONSIG. LODOVICO (Bolognese). Auno 1520.

Nelle Correzioni ed Aggiunte che l'eruditissimo co. Giovanni Fantuzzi trovò necessario di pubblicare a compimento del suo vasto lavoro intorno agli Scrittori Bolognesi, cioè nel volume IX di cotesta insigne opera, dà conto di una rarissima e forze unica atampa spettante alla biblioteca Ercolani di Bologne, mercè la quale rilevasi che monsignor Beccadelli, del quale aveva diligentemente, parlato nel volume II, ebbe il titolo di Poeta Laureato. Noi non possismo far altro che trascrivere le parole di lui, che sono le seguenti: «È questa stampa un mezzo foglio piegato in quarto, e « nella prima facciata havvi un antiporto inta-

" gliato in legno, e in esso si legge Pistola et . Sonetti di Lodovico Beccadello da Bologna Pocta u Laureato. Nella prima facciata della seconda pa-" gina bavvi questo titolo: M. Lodovico Beccaa dello Bolognese l'oeta Laureato a Lanciano, u al suo Giovanni Agostino Fanti S. Dopo tal ti-" tolo segue la Pistola così: Il vostro Sonetto u ci è stato caro, siccome quello, che per se stesso " e poscia per esser vostro, in buon dato lo merita: u e non so a qual tempo celi potesse avermi tanto " piacere recato quanto a questo; che dovete sapere " che dal primo giorno appunto di Agosto infino u al principio di Settembre sono stato combattuto " da una febbruzza, non molto intensa ma assai " fastidiosa, la quale spesse volte mi ha dato da " piangere; pure la dio mercè con l'aiuto d'un u medico e la buona diligenza usata, a capo del " mese fui restituito al pristino stato, cessando già u ogni vertigine, nata più presto per violenza del " caldo che per altro, allora appunto che il vostro " Sonetto ci fu dato; il quale l'animo mio, che per « la noia del male e il grande desiderio di essere " sano (confortando), già tutti i pensieri e lo stu-" dio d'acquistare queste due forbite lingue comin-« ciò a risvegliare, ed a richiamarmi a camminare " per la già incominciata via; e così da quello in-« viato mi avanzai a dargli risposta: la quale ó u per lo già intramesso studio, o per la strettezza " delle rime, o pure per la natura dello stile, poco " felicemente mi è successa. Il qual Sonetto insie-" me con alcuni altri vi dimostrerà il frutto di quea ste fatiche. È veto che sempre vi abbiamo ricoru dato siate contento di non parlare di noi a persona alcuna; che spesse volte questi nomi divulu gati sogliono più danno che utile portare altrui, a ma al presente confidandoci no nostri sudori non dubitiamo di cominciare a lasciar ire fuori quea sti nostri figliuoli che udissi già le Rime.

Qui succedono tre sonetti, i quali, avuto riguardo ai periocipio del Secolo XVI, e ad altre poetiche produzioni del Beccadello, sono, per vero dire, assai poca cosa, e noi stimismo che nessuno ci farà colpa di non averli trascritti. Continuiamo però a trascrivere le informazioni del Fantuzzi.

"Fin qui l'accennato foglio, che non ha nè
luogo nè anno della stampa, nè nome di stampatore; ma in vecc ha tali e tanti errori quanto
bastano, a parer mio, per decidere, che fosse
stampato o in città italiaua molto mal provveduta di stamperia; o forse fuori d' Italia, e non
sotto gli occhi del Beccadelli nè sotto quelli del
Fanti; non essendo verisimile che ne quegli nè
questi avessero lasciato correre (per tacere degli altri) gli errori del Sonetto terzo, che lo
rendono inintelligibile e inemendabile.

" Qui lascerò in dubbio le ardue questioni del
ugoe e del tempo, ne'quali si effettuasse cotesta laureazione del Beccadelli, perchè non ho
come in altri tempi già ebbi, alle mani alcun
documento onde risolverle con certezza; e dirò
solamente che dorette avvenirgli un tale onore,

qualunque egli sia, avanti che egli entrasse nella carriera ecclesiastica, e probabilmente non molto dopo l'anno 1519, che fu per l'appunto anche il diciannovesimo dell'età sua. Verseggiava egli allora con tanta passione e con tanta franchesza, che nome aveva d'improvvisatore. Abbiamo di questo un cenno nell'Elogio... scrittone da monsigno Bonfoli; ma eccone la prova certissa sima da una lettera inedita di Giulio Cammillo » Noi tralasciamo eziandio di ricopiar questa lettera diretta dal Cammillo a Beccaalello in data del 12.

Settembre 1519. Prosiegue dopo ciò il ch. Fantuzzi a dar conto delle poesie tanto italiane che latine di monsignor Beccadello, alcune pur anche adducendone, assai migliori dei tre sonetti antecedenti, e ragguagliando in quai luoghi si trovino, così le stampate come le inedite, e dà conto in appresso delle molte lettere di lui, non che di quelle di valentuomini a lui scritte, e de' codici che le une e le altre conservano, e delle testimonianze di illustri scrittori, che onorano la memoria di quel rispettabile personaggio. Ma nessuna parola ha più fatto intorno alla Laurea di Monsignore, e noi non possiamo ne dobbiamo in altro trattenerci, poichè delle opere del medesimo abbastanza ha parlato il dotto biografo bolognese sì nel suo primo articolo, posto nel tomo Il, come nel secondo, collocato nel tomo IX, e rispetto alla laureazione, com' ei la chiama, tanto ne sappiamo noi quanto egli, cioè null'altro se non ciò che di sopra esponemmo.

### BRUSONI FRANCESCO ANNO 1520 CIRCA.

Nell'opera intitolata Almanach perpetuum del rabbino Abramo Zacuto, con l'aggiunta di parecchie Tavole di Luca Gaurico, stampata (nel 1525) da Luca Antonio Giunta in 4.º, leggesi alla seconda faccia del foglietto 207, che è il penultimo di tutto il libro, ciò che segue: Epigramma Francisci Brusonis Poetae Laureati et Comitis Palatini in laudem domini Lucae Gaurici mutematici praestantissimi, qui hasce Zacuti Tabulas castigavit. Il quale epigramma consiste in sette distici, ossia in quattordici versi. Questi sfuggirono alla somma diligenza del co. Maszucchelli, dal quale non altro raccogliesi fuorchè essere il Brusoni nativo di Legnago nel Veronese, avere scritto un poema latino intitolato : de origine Urbis Rhodigini totiusque Peninsulae liber I, stampato a Treviso nel 1580 in 4.º, ed un Prognosticon, in fronte al quale chiamasi Poeta laureatus e Comes Palatinus, poemetto inedito nella Libreria Saibante di Verona, e fors'anche un dialogus qui inscribitur Pamphilus, che sta nella Biblioteca Reale di Parigi, le quali cose avea pur detto (tranne l' ultima) anche il marchese Maffei nella sua Verona illustrata. Suo figlio Girolamo si rese più famoso del padre, ma meno onorato. Nè della corona poetica nè dell'epoca della morte del Brusoni trovasi verum cenno, nemmeno altrove.

### COTTALAMBERGIO GIO. FRANCESCO

ANNO 1520 CIRCA.

Un opuscolo nitidamente stampato in forma di 4.º non si sa dove, perchè nel fine non altro leggesi fuorchè Impressum in Utopia, e da me posseduto, porta questo titolo Eccius Dedolatus; autore Ioane Francisco Cottalambergio Poeta Laureato. Venti foglietti il compongono, non numerizzati. Finisce alla prima faccia del foglietto diciannovesimo con queste parole Acta decimo Kalendas Marcij. Anno M.D.XX. in Occipitio Germaniae. Nella faccia successiva sta un carme Discreti fratris Dominici Leucopygi Pomposiani Cursoris in Theolongia (così) et statim Magistrandi (così) nostri Carmen ec. Ognun comprende essere questa una Satira contro un tale, cui si applica il nome di Eccius Dedolatus, e che si ravvisa per un professore di teologia. L'attributo di poeta laureato che qui prende l'autore mi ha persuaso a tenerlo qui registrato, ma confesso che di un Cottalambergio (che io sospetto poter essere il Murnero poc' anzi rammentato) non ho finora saputo trovare altra notizia.

#### DARDANO BERNARDINO

ANNO 1521.

Credo non poter io far meglio conoscere questo illustre poeta LAUREATO Parmigiano, quanto rico-piando tal quale l'articolo che il dottissimo P. Ire-

nco Affò gli ha consecrato nel terzo volume delle squisite sue Mamorie degli Scrittori e Letterati parmigiani. Alla ineleganza e soverchia secchezza di molti articoli di mia fattura servirà esso di grato ed utile compenso.

Da genitore intento all'avventura, e non ultimo tra coloro che in Parma cause patrocinavano, il quale si chiamò Delaito, usci Bernardino Dannaro. Commemorò egli ne' suoi versi talora il padre, cantato avendo una volta:

Vivit adhuc genitor cives non ultimus inter Ad rabidi natus pronior arma fori.

Di sua madre siamo all'oscuro. Naeque circa il 1472, e fu nelle buone lettere educato da Francesco Bernardi bresciano, crescendo negli anni assai ingegnoso e vago della persona, come testificò in un suo componimento Andrea Bajardi:

> Gli fu natura tanto liberale, Forma vaga gli diede e tanto ingegno Che ognor eccede e che il farà immortale.

Ammesso alle dotte conversazioni del Grapaldo e dell'Ugoleto, ne trasse molto profitto, e dietro l'esempio loro trattò la poesia latina con gusto singolare. Di tali amici lasciò grata testimonianza, così parlando al libro de' suoi giovanili versi:

Ergo Grapaldeos liber ingrediare penates, Ex cujus largo plurima fonte bibi. Nec te contracta Thadaeus fronte repellet, Quo duce Pegasidum saepius antra petii.

Avrebbe voluto il padre vederlo incamminato per

la via delle leggi; ma egli rapito dietro le muse, ricusò di obbedirlo, e si accomodò piuttosto a' servigi di Jacopo Rossi Capitano de' Veneziani in Verona, mentre Guido suo fratello teneva il generale comando delle armi della Repubblica. Non contava allura fors'anche anni diciotto, e scrivendo una Elegia a Giasone Pugliese così disse:

> Nos Veronensi vitam nunc ducimus agro, Mantua qua fines porrigit alta suos. Me retinent Rossi mavortia tecta Jacobi, Adriaci qui nunc signa Leonis habet.

Soggiunse come i trattenimenti suoi fossero l'armeggiare, il cacciare, il poetare, ed anche l'amoreggiare una fanciulla chiamata Domitilla, in lode di cui varie poesie andò scrivendo. Tale sua vita in compagnia di un Capitano sovente la chiamò militare; ma la qualificò altre volte per vita propriamente cortigiana. Se ne sazió ben presto; giacchè in altra Elegia a Bernardo Rossi, già di sopra celebrato, protestossi di volerla ormai lasciare, e abbiamo poscia una sua ode, ove, a militari et aulica vita in patriam se redisse scribit ad Franciscum Bernardum Brixiensem praeceptorem. Se pongasi però mente ad altri suoi componimenti, vedesi che per un improvviso accidente fu costretto abbandonare frettolosamente Verona. In uno a Francesco Ostiano da Brescia cantò:

> Scis quam dura fuit quae me fortuna coegit Linquere Veronam deliciasque meas.

E in altro a Gellio Sebastiano da Luni, da cui

staccossi senz' aver agio di salutarlo, così disse a sua sensa:

Nosti etenim quae me . . . fortuna coegit Ocyus euquneas linquere delicias,

Torato in patria ebbe nuovi impulsi da Gian giz e sembra che incominciasse ad acconsentirvi, benchè freddamente: ma non soffrendo la noja di tale studio parti la seconda volta, recandosi a Casalmonferrato, dove sembra che si acconciasse presso Giorgio Natta chiamato da lui suo protettore. Per ben tre anni campati ancora da quel Signore fu a parte de's soci favori; e intanto contrasse amicina col conte Benvenuto Sangiorgio autore della Cronaca di Monferrato, con Filippo Vagnone poeta piemottes, e con Ubertino Clerici da Crescentino, ai quali tutti scrisse diverse Elegie ed Epigrámmi.

Giunto all'età di venti anni sofferse una gravissima infermità, dalla quale protestò in una Eleigia di essere stato liberato per intercessione della Beatissima Vergine. In essa recò l'Epitalio, che avrebbe voluto posto a se medesimo, se fosse allora mancato di vita.

> Hic jacet aoniae non ultimus accola rupis, Qui quater Helaei praemia vidit equi. Dardunon a propriae gentis cognomine dictus. Monferatus habet, patria Parma tulit.

Morto il Natta, ch'egli onorò di un Epitafio, non si parti di là. Eravi nel 1493, quando cessò di vivere Bonifazio Marchese di Monferrato, cui compose un bell' Elogio, e quando nell' anno appresso vi passò Carlo VIII re di Francia, non men che in tempo del ritorno da Napoli di quel Re coraggioso, il quale costretto « fuggir dall' Italia dopo la gran battaglia al Taro fu tanto infesto a Novara. Durante il conflitto per quella città il Danoaso stette in molto travaglio, e scrisse una poesia in onore di S. Girolamo suo protettore, a lui in tanto pericolo raccomandandosi. Rallegrossi finalmente della pace, mostrandone il gaudio suo in altro componimento a Lodovico Sforza.

Non andò molto che Lodovico II Marchese di Saluzzo lo chiamò alla sua corte, per darlo precettore al tenero sno fanciullo. Ivi trovossi fin dal 1400 molto da quel Signore accarezzato, e ben veduto dalla consorte sua Margherita de Fois, per la quale tradusse in versi volgari l'ufficio della Beata Vergine. Recatosi nell' autunno del 1501 al Frassineto, ebbe dal suo Signore licenza di portarsi a Casale per visitare gli amici; dove presso il conte Benvenuto Sangiorgio trovato avendo varie opere di Galeotto dal Carretto de' signori di Milesimo, che era stato riputato assai valente fra' i Poeti degli anni scorsi, le ricopiò di sua mano, come sono stato avvertito dal valoroso ed in ogni genere di letteratura versatissimo sig. Vincenzo Malacarne di Saluzzo. professore al presente (1) nella celebre università di Pavia. La copia di tutte queste cose la diresse egli alla Marchesana di Saluzzo con certi versi volgari al fine del codice, che terminano in tal guisa : Molte altre poesie de moral pieue Composte ha Galitot in sta favella, Come la bella Cronica, che tiene Caustodita Sangeorgio in la sua cella, De tutte liberal copia a me denee. Et io, Donna Regal, per cui s'abbella Tanto lo stil vulgar, meco portarle Penoa al ritorro, et a tuoi più bumiliarle.

Vale, ornamentum Galliae, Marchionatus Salutiarium decus et praemium; illustrissimi ac optimi principis Lodovici deliciae ac solatium, musarunque mearum, et totius Italiae praesidium. Ex Casali Saneti Evazii Prid. Kal. octobris MCCCCCI.

Tra le altre cose copiate annoverossi la Tavola di Cebete tradotta in terra rima, e questa la indirissò con lettera latina a Gian-Lodovico Vivaldo da Mondovi dell' ordine de Predicatori, da cui ri-levasi quanto si è detto... Sene ritrae di più notiza che in quel tempo cercato era il Dasonaso a professare l'arte Oratoria nella Università di Pavia, e ch'era incerto della sua risoluzione, si per la persilenza, che ivi altora faceva strage, come per la molta propensione, onde era al Marchese congiunto: però conchiuses: Et si fieri poterit numquam a te, Principe nostro, a miraci indolis puerulo, a doctissimorum virorum curiae vestrae, ceta, ab amoenissimo ac vere salutifero Salutiarum coclo discedam. Nam

Pacnitet huc sero me divertisse, pudetque Italicas urbes tam coluisse diu. Hic sancti mores; illic scelus onne: deorum Hic timor; ast illic spernitur onne sacrum. His magna est legum reversitia, nulla sed tilic: Hic pax alta: illic arma tubaeque sonant. Hic populus concors: illic discordia: regnut Hic fas: ast illic imperat owne nefas: Quod populus Domini mores imitatur et artes, Non est hoc populi qloria, sed Domini.

Non è però che nel suo cuore desiderato realmente non avesse di accettar l'Offerta di quella Università; mentre checchè sia delle alte lodi date alla Corte di Saluzzo, non gli pareva di molto guadagnarvi; talchè se non accadevagli di migliorar sorte, soleva dire che sarebbesi finalmente di bel nuovo applicato agli studi legali, partito pel genio suo dell'ultima disperazione. Siane prova una lettera che di suo pugno si trova scritta nel codice delle sue Poesie giovanili. (Essa è riferita dall'Affò, ma credo inutile di qui ricopiarla.)

La disposizione in cui era di non ricusar quella cattedra, ogni volta che gli fosse stata conferita , risulta eziaudio da altra lettera al Rettore della Università Pavese, scritta nel Codice stesso. ( Di questa pure risparmio ai lettori l'inutile trascrizione, non avendo io nessun impegno di allungare gli articoli senza necessità.)

Andati a vôto questi maneggi rimase presso il Marchese, forse non senza darsi, come aveva proposto, alla giurisprudenza, potendosi ciò reccogliere dalla edizione delle opere legali di Giorgio Floro da Ivrea, procurata da lui stesso; e dedicata nel 1502 ad Agostino Ferrerio, e da una sua Orasione in lode di tale facoltà. Viaggiò l'anno atesso coll'amico Vivaldo in Francia, e tornato a Saluzzo aggiunse alcune sue cose in prosa e in verso alle opere del Vivaldo medesimo, ivi impresse nel 1503. Dopo la morte del Marchese, accaduta nel 1504, fu ritenuto a' suoi servigi dalla Marchesana, presso cui era nel 1507, quando riprodotte furono le operre del Vivaldo, e nel 1510, allorchè servì per testimonio ad un certo contratto fra quella Signora e la città di Saluzzo, come vengo certificato dal sig. Malacarne.

Ma poco dopo lasció quel cielo, e venne nello Stato di Milano, dove comandava allora Lodovico XII re di Francia. Trovò protezione in Giovanni Olivier abate di Soissons, ma richiamato questi dal re, andarono a vôto le sue speranze, di che laguossi nella Disperata a quel prelato diretta... Kimanevagli a sperar riposo in patria; ma non gli lasciarono goder quiete le guerre mosse poco dopo ai Francesi da Papa Giulio II, come dice nel componimento medesimo...

Creato Pontessee Leone X passò a Roma. Tranquillo Molossi da Casalmaggiore, che ivi era, nel suo Poemetto inedito intitolato Palietum lo fa in quel tempo intersenire ad una solenne Caccia data a trattenimento di quel Papa, e così lo celebra:

Hic rapido spumantis apri caput abstukt ense Dandarus, uoniae cui concessere camoenae Quantum ulli nostris non concessere diebus; Ducat ut invitas ad dulcia carmina quercus, Et pronas ut sistat aquas, et mulceat ursos. Scrive il nostro Da Erba che losse laureato da Francesco I re di Francia, il quale in quel tempo ricuperò il ducato di Milano e le città di Piacenza e di Parma. E veramente pare che nel 1521 il Dandaso abitasse in Milano, mentre vi si trattenerano pur anche i Francesi; giacchè aggiunes suoi epigrammi agli opuscoli di Francesco Regri, e al Panegirico di S. Antonino di Francesco Bernardino Cipelli di Busseto, ivi allora impressi. Ma fede migliore si deve a Francesco Arrilli da Sinigaglia, autore del Poemetto de Poetis Urbanis; impresso nel 1524 dopo la Coryctana, il quale assicura, come cantato avendo egli le lodi dell'Imperadore Carlo V, ottenne da lui e la poetica Laurea, e l'onore di Cavaliere Palatino.

Hinc mihi se se offert Parmensi missus ab urbe 
DANDANIS, aoni's pectora lobus aquis.
Hic canit ausonius quotes irrumpat in oras 
Barbarus, et quanto fulmine bella fremunt. 
Idem collicitos elegis solatur ameres, 
Aque gemit dominae tristior ante fores. 
Quae Pudus ingentes Fentil de vertice pinus 
Volvit, et occultis exerti ora vadis. 
Idem contractis epigrammata condere verbis 
Gaudet, et argutos promere ab ore sales. 
Cui dum Cuesareas percurri carmine laudes 
Continui rapidus Henus et Ister aquas. 
Hunc merito Caesar Luvus dignatus honore est, 
Huicque palatni Militia arma dedit.

Quando stampate furono tali cose, ei doveva essere in Roma, giacchè nella Coryciana veggonsi vari suoi Epigrammi, e stettevi forse sin verso il tempo del sacco, da cui fuggendo Benedetto Giovio, o e recandosi ad Ischia, dove scrisse il suo dialogo De viris litteris illustribus, pieno della memoria del Dardaro, dimenticar non lo volle, ond' è
chiamato in quest' opera, Dardarus urbana facilitate insignis.

Restituissi finalmente alla patria dove il troviamo nel 153a (1), veggendo insieme, che riputato abilissimo a trattar gravi affari fu dall'Anzianato spedito a Piacenza il giorno 14 aprile dell'anno appresso in compagnia di Schastiano d'Ancona, a ciò dal Commissario Cristoforo Carnesecchi riportasse la diminuzione degli aggravj imposti nel nuovo compartimento. Ottenuta la cattedra di belle Lettere prese ad ammaestrare la gioventò; ma dopo una grave infermità venne a morte il giorno 26 febbrajo del 1535, come raccogliesi da una

(1) Regio di Benedetto del Bono 26 ott. 1532. Ma il dottissimo signor Pezzana nel terzo volume della Continuazione all'Alfo (p. 24) osserva in questo losgo, che Benezanore era ritornato in patria più anni prima, e che dalle ordivioni dell'Aniquanto si causmo le importanti acistic che seguono: 1.º che nel 1529 si era giù ricondotto in patria, poichè dalla convocazione degli anziani del di 14 ottobre di quest'anno si trae, ch'egli anunti era stato eletto alla Lettura di annanità, che altora era proposto in Cacellero di questa maggiifia. Comonità, che dettenne questa carica, quatero liest discrepantibus . . . Che in novembre del 1520 egli era in Piacenta commissarios reformationis Censuum, ecc. 3. che nel 1531 continuava and essere lettore nel nostro stado, ecc. ecc; continuava and essere lettore nel nostro stado, ecc. ecc; continuava and essere lettore nel nostro stado, esc. ecc.; continuava and essere lettore nel nostro stado, esc. ecc.; continuava and essere lettore nel nostro stado, esc. ecc.; continuava and essere lettore nel nostro stado, esc. ecc.; continuava and essere lettore nel nostro stado, esc. ecc.; continuava and essere lettore nel nostro stado, esc. ecc.; continuava and essere lettore nel nostro stado, esc. ecc.; continuava and essere lettore nel nostro stado.

ordinasione della Comunità fatta il di dopo, ove s'ingiunse al Massaro, che mumeret hacerd-bus quon. D. Bernardin: Dardani olom humanar. Luterar. publico Interpreti facundissimo, qui externa die mortem obit, libi as septuagiuta quinque imper. pro ejus salario primi trimestris hujus anni dictae lecturae, lect non legerit gravi sua infirmitate, qua decessit, legitime impeditus, et ob ejus benemeritu erga hanc Republicam, nemine discrepante. Nicolò Manlio seriase un Endecasillabo in morte sua, che sta fra le sue Poesie inedite. Fu il suo cadavere seppellitto nella chiesa di San Giovanni Vangelista con questo epitafio:

M BERNARDINI DARDANI

PARMENSIS
CUUS INGENIUM LAUREA
CAETERAS VIRTUTES
PRAECLARA
ATQUE MAXIMORUM
PRINCIPUM
ALIA MUNERA
HONRSTARUNT.

Benchè delle sue cose al solito non si tenesse gran conto dopo la morte sua, rimangono tuttavia saggi del suo valore nelle seguenti

#### Opere

1. L'OPERA DEL BUON GOVERNO DELLO STATO compilata dallo illustrissimo et clementissimo Lodovico marchese de Saluthio mio signore et correcta per me Bernardino Dardano Parmense feliciter incipit. In fine alla facciata 94: Impressum Salutiti per Guillermum et Guillermum de Signerre Rotomagenses fratres. Anno, a partu puriss. Firginis MCD. IXC. Così fu malamente indicato l'anno 1499, in 8. Questo libro rarissimo mi è stato notificato dal diligentissimo signor Malacarne, cui debbo parimente la cognizione del seguente:

a. Qui incomincia el tractato del principio et fundatione della regula o sia forma overo modo di vivere deli frati et sorelle dela militia di Giesu Christo de penitentia de miser sto Domenicho. In fine. Finito lo tractato del principio et fondatione (come sopra) del maestro de sac. theol. Vincentio de Castelnovo: traslatato da me Bern. Dardano Parmeuser qto vulgar ydioma:imperante lincly to Ludouico march. de Saluthio: et impressa per li nobeli frateli Gulierni de Rohan MD. Deo grat, in 8.

3. Uffizio della Beata Fergine tradotto in volgare. Il prelodato sig. Malacarne lo ha veduto senza frontespizio; e mi avvisa, che tutti gli Inni vi sono tradotti in versi italiani rimati; e che dovunque entra quello Memento rerum Conditor, la versione è sempre diversa, benchè in istrofe regolari dello stesso metro. Nell'ultima facciata si legge Bern. Dard. Parm. Anno Jubikei MD, colle armi degli stampatori Signerre.

4. Libretto con questo titolo: Heus Lector. Quedam ex adolescentia Dardani. Primo Oratio in prosa in laudem precipue juris civilis. Epistola amatoria

quam lusit pene puer. Divortium a Musis. Currus Glyceres in dialogo. Funus ejusdem in dialogo. Favor humanus in dialogo. Laus ill. Do. Jo. Jac. Trivultii. Duo amantes mortui in coitu. Exibunt propediem Christus triumphans, item Epigrammata, et lamentum Italiæ; item duo libri Elegiarum si isthaec non aspernabere lector candide, Nello stesso frontispizio stà un Endecassillabo di B. Macio al Lettore, ed uno di I. F. Quinciano Stoa al Macio in lode del Dardano. L'autore dedica queste sue cose Georgio de Ambosia Sedis Apost. Prot. ac Rotomagen. Ecclesiæ Thesaurario, dicendo che sono le sue primizie. Dopo l'Orazione e gli accennati componimenti, che sono Elegie ed Epigrammi, seguono versi al Dardano di Nicolò Laborante pavese, di Antonio Silviolo parigino, di Bernardo-Silvio Ponzone dott, di leggi, indi una breve diceria del pubblicatore diretta ad Antonio Bonardo da Parma, studente di Giurisprudenza, con uno Scazonte in fine al Lettore di Giuseppe Zandemaria parmigiano. Il libretto è di sole ventiquattro pag. in 4.º in carattere gotico, senza note tipografiche, e l'ho veduto nella Biblioteca Vaticana.

5. Altro libretto in 4.º di otto pagine in carattere rotondo senza titolo, e senza note tipografiche, il quale contiene alcune Poesie, cod intitolate: B. Daddan Dialogus in spem lepidusimus-Ejusdem Dialogus in justitiam — Ejusdem Desperatio ad Jo. Oliverium abbatem suetion. — Quae poterat dicere divus Hieronymus in deserto. — D. Dominico Saulo Gen. B. Daddaus. Trovasi nella Vaticana e nelle mie Miscellanee. Queste medesime Poesie veggonst ristampate con altre del Pittorio, di Michele Verino, di Benedetto Giovio, di Lorenno Lippi, di Fansto Andrelino e di Lodovico Lazzarelli Basilane apud Joannem Frobenium vnense maii 1517, in 4.º; e nella collesione initiolata Flores Epigrammatum ex optimis quibusque auctoribus excerpti per Leodegarium a Quercu, Parisiis, 1555, in 16.º Non essendo il nome del poeta espresso che per la lettera iniriale, Giosia Simlero nell' Epirome della Biblioteca di Gesnero stette dubbioso se chiamato fosse Bartolommeo, o diversamente.

6. Epistole ed Epigrammi latini diversi con qualche Sonetto, sparsi in vari libri altrui, cioè avanti le Opere legali di Giorgio Floro da Ivrea, impresse Papiae 1502 impensis fratrum de Garaldi, in 4.º cui precede Ad magnificum adolescentem D. Augustinum Ferrerium juris utriusque professorem DAR-DANI Parmen. epistola, con un Epigramma: nell'Opus Regale di F. Gian-Lodovico Vivaldo domenicano, impresso in Saluzzo in foglio, prima dal Signerre nel 1503, poscia con altre cose del medesimo ivi nel 1507 per Magistrum Jacobum de Circhis, et Sixtum de Somaschis, a spese della Marchesana di Saluzzo parimenti in foglio, dove si hanno Epistole e Pretazioni al Lettore con diversi Epigrammi del Dardano: nel Filogine di Andrea Bajardi,... e dopo l'Orazione latina di Diego Paceco Oratore di Emanuele re di Portogallo a Leon X. impressa in 4.º, senza note tipografiche. Ne contengono pure Stephani Nigri Opuscula, e Francisci Bernardini Cypellarii Panegiricus Divi Anto. nini; opere stampate in Milano ambedue nel 1521 da Gioanni da Castiglione. Un altro sta avanti la Apologia Barth. Philippinei Gaphuriani nom. assertoris in Joannem Vaginarium Bononiensem, stampata in Torino nel 1521, in 4.º Fino a sedici sc ne leggono nel libro Il della rara e celebre raccolta intitolata Coryciana. Romae apud Ludovicum Vicentinum et Lautilium Perusinum, 1524, in 4.9, per una Cappella ad onore di Gesù, di Maria e di sant'Anna, fondata in Roma da Giovanni Coricio di Salisburgo. Un Endecasillabo suo s'incontra nel raro libretto intitolato: Pandora Jani Oliverii Andium Hierophantae. Lugduni apud Stephanum Doletum, 1541, in 4.º E si ha l'Epitafio in versi da lui composto a Jason del Maino avanti le opere di questo ce lebre giureconsulto, ed anche alla p. 493 Flores illustrium Epitaphiorum raccolti dal Canoperio, impressi in Anversa nel 1614. Finalmente si legge un suo Endecasillabo diretto al conte Benvenuto Sangiorgio nella Vita, che di questo Letterato ed Istorico ha con molta erudizione pubblicato il nostro dotto ed umanissimo amico signor Barone Giuseppe Vernazza, cui queste mie stesse memorie del Dannano sono debitrici di vari lumi... Fin qui i saggi stampati de' quali ho potuto aver notizia.

7. Bernardini Dandani Parmens. Adolescentiae suae libri II. Viene appresso Epigramuaton libellus ad R. Prot. Apost. D. Hannibalem de Monferrato, originale in foglio conservato nella Regia Biblioteca di Parma. Queste Poesie mi hanno giovato per le notizie delle sue prime vicende.

8. Un libro sopra tutte le Opere di Cicerone è citato dal nostro Da Erba, che potè vederlo. Accenna egli pur anche

9. Un libro di Epistole, ed

10. Orazione in morte di Roberto Sanseverino. Non credo appartener questa al vecchio Roberto Signor di Colorno e morto nel 1488; ma sibbene a Roberto Ambrogio figliuolo di Gian Francesco, padrone della stessa Terra, mancato di vivere nel 153a.

Fin qui il diligentissimo Affò.

#### GUGLIELMO PESCE trà l'Anno 1520 ed il 1530.

Stando alla testimonianza di Foppens (Bibl. Belgica, pag. 419) costui, che era della famiglia Poisson, latinizzò il suo cognome in Pizcis, che noi diciano Pesce, come cognomicarsi una famiglia patrizia di Cremona, della quale io conobbi assai da vicino l'ultimo rampollo, cioè il marchese Giuseppe Pesce, stato membro del Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina. Ma tutta la mia conoscenza di questo poeta laureato consiste nelle seguenti parole del medesimo Foppens, che rivolte in lingua italiana esprimono quanto segue: « Gugliclmo Pesce see ossia Poisson nativo di Arras, poeta Laureato, scrisse in versi elegiaci, come narra Ferriolo Lowerio, un Esconsio del Besiderio Eramo da Roserio, para Esconsio del Besiderio Eramo da Roserio, un Esconsio del Desiderio Eramo da Roserio.

etrdamo, ed Epitafi nella di lui morte. Lovanio presso Ruggiero Riccin, 1537, ed Anversa presso Martino Cesare, il medesimo anno.» E queste parole il Foppens trascrisse da Faterio Andrea ossia dal Desselio, non altro aggiungendo es non ch'ei suppone che un Giberto Pesci giureconsulto, citato pure dall' Andrea, possa essere questo stesso Guglielmo. Credo che anche lo Swerzio abbia fatto menzione di costui. Soverchia a dir vero è la sterilità di questo articolo, ma valga per correttivo alla prolissità di alcuni altri.

Importa sommamente alla storia de Poeti Laureati il conoscere le fonti, da cui nelle rispettive nazioni e ne' vari tempi scaturì la facoltà e il diritto di conferir questo titolo a chi riputavasi meritarlo. Vedemmo fin da principio le magistrature della Grecia, di qualunque specie, avere stabilito nei pubblici giuochi il gareggiamento de'Poeti, ed accordar la corona a chi pe rimanea vincitore. Trovammo passato il medesimo uso presso i Romani, senza che perciò venisse a cessar nella Grecia, già divenuta in poter loro. Conoscemmo negli antichi re di Scozia il costume de' Bardi, e notammo la continuazione, che troveremo prolungata sino al tempo attuale, del poeta aulico della Nazione inglese. È ora indispensabile di far conoscere come venisse stabilito nell' Allemagna, e come quindi ne derivasse l'abuso di un titolo, che in origine formava la gloria e l'aspiro dei più colti poeti.

Massimiliano I non contento del Collegio stabi-

lito in Vienna, del quale ho parlato all'articolo del Celtesio, accordò il diritto di creare poeti Laureati anche a Gio. Campeggio di Bologna. L'Orlandi, a pag. 241 de' suoi Scrittori Bolognesi rammenta il diploma imperfale, di cui riporta un brano, donde emerge codesto diritto.

Carlo V con suo diploma del giorno 24 di maggio dell'anno 1522 dato da Bruges in favore di Giovanni Maria Cattaneo nativo di Salò, e medico insigne di que' tempi, non solo gli accordò la nobiltà dell'Impero, ma eziandio tra gli altri favori con esso impartitigli lo autorizzò a creare ogni anno due dottori di medicina e due poeti laureati. Questo diploma leggesi distesamente in fronte al libro intitolato Salò e sua Riviera descritta da Silvano Cattaneo e da Bongianni Gratarolo, e stampato in Venezia dal Tommasini nell'anno 1745 in 4.º Sicuramente il savio Gio. M. Cattaneo non avrà abusato di tal diritto in Italia; tanto più che dopo quel diploma fu a Vienna medico sì del primo che del secondo Ferdinando Imperatori. Ma perche all' uopo non si sarà giovato in Germania di sì ampia facoltà? Io accennerò qualche laureato poeta, che dubito averne ottenuto il titolo da lui.

# FOSSA EVANGELISTA. ANNO 1524 CIRCA.

Trattandosi di poeta sfuggito all'occhio diligentissimo del *Tiraboschi*, e di poeta *laureato* e di poeta Cremonese, mi debbe essere permesso di qui trascrivere l'articolo già da me preparato da lungo tempo, e che sarebbe entrato nel quarto volume della mia Biografia Cremonese, se uon mi fosse couvenuto sospenderne la pubblicazione dopo alcuni fogli del volume terzo. Eccolo per intero.

Che Evangelista Fossa sia Cremonese ed abbia appartenuto all' ordine de' Servi di Maria, lo annuncia il titolo della qui sotto citata sua traduzione, e da ciò lo seppero il nostro Bresciani e il nostro Arisi; come par l'Argelati e l'ab. Villa nella Biblioteca de' Volgarizzatori del primo, e nelle Aggiunte alla medesima del secondo, senza unll'altro conoscerne di più; benchè, quanto alla parte letteraria vedremo fra poco che rimaneva pure a notarsi qualche non comune particolarità. È anche più rimarchevole che nemmeno gli autori della biografia monastica e letteraria de' Religiosi dell' Istituto dei Servi di Maria lo abbiano ricordato in quell'ampio e certamente dotto loro lavoro. Soggetti spettanti alla antica, agiata e nobil famiglia Cremonese de' Fossa, un ramo della quale passò poi, verso il principio del secolo XVII, a stabilirsi in Venezia, io potrei nominarne parecchi. Ma perchè non hanno titolo per essere qui menzionati, così passerò oltre-

l'a prima e fondamentale notizia di questo Evangelista si raccoglie dal seguente libro:

Bucolica vulgare de Virgilio composta per el Clarissimo Poeta Frate Evangelista Fossa de Cremona dell' ordine de' Servi.

Così nella prima fronte; in fine poi leggesi come appresso: Venetiis per Christophorum de Pencis de Mandello Anno MCCCCXCIV. die XX decembris. In 4.

L'Haim, il Crescimbeni, lo Zeno, il Maittaire e gli altri di sopra citati annunciano questa edizione, la quale venne poi rinuovata in Milano con lo stesso titolo, ma in 8, e in fine; Impresso in Milano per Augustino de Vinercato. Ale spesse (così) de Ioanne Iacobe et fratelli de Legnano. Nel anno della natività del nostro Signore lesu Cristo. MCCCCCXX. adi XX de Luio. In questa ristampa, dopo la Bucolica virgiliana, trovasi una Egloga composta per el clarissimo poeta frate Evangelista Fossa del ordine de Servi de Cremona al venerabile patre frate Philippo Cavatia Veneto, in Theologia doctore del ordine de Servi, Colocutori frate Raimondo Et frate Evangelista Fossa. E nel fine si legge : Finisse le Egloghe composte per el clarissimo poeta frate Evangelista Fossa da Cremona del ordine de Servi al Reverendo patre frate Philippo Cavatia Veneto in Theologia doctore optimo. Il carattere di questa barbara edizione è semigotico.

Cotesto tanto ripetuto titolo di chiarissimo poeta dà luogo a credere che Evangelista avesse acquistato gran fama, non diro solamente per la citata versione della Bucolica e per la indicata Egloga, a vero dire poverissime cose, ma si pure per altro e più notabil motivo. E tal motivo doretti essere, a parer mio, quello che emerge dal titolo onorevole che gli viene attribuito in fronte ad un altro suo poetico lavoro, il quale, sia per la somma sua rarità, o per qualsivoglia altro titolo, non fu cono-

sciuto da nessuno di que'biografi e bibliografi nominati poc'anzi comecché eraditissimi. Eccolo. Io ne debbo la prima notizia alla gentilezza del dottissimo cavalier milanese sig. D. Gaetano Melzi; che ebbe la bontà di mostrarmelo avanti pure che lo registrasse nella sua Bibliografia dei Romanzi e Poemi Romanzeschi d'Italia, stampata in Milano nel 1829. Io poscia lo esaminai più a rilento.

s.º Libro Novo dello Inamoramento di Galuano.
Sotto questo titolo stà una cattiva incisione in
legno rappresentante un guerriero a cavallo, contro
il quale si volge un serpente a bocca spalancata.
A tergo del frontispizio si leggono queste parole:
Fossa Gremonese (coiù) al Magnifico miser Lorento
Loredano Patritio Veneto S. P. D.; dopo ciò, ossia nel retto dell'altro foglietto, seguono alcune
ternine initiotate Rithmor, e cominciano così:

Poi che patron tu me hai sfurciato attingere Cotesta impresa in debile fantasticho Per compiacerti sol mi volsi attingere Non ruminato atroverai il pasticho Che divorato ne per troppo ingluvie Non come fa il poeta ma il scolasticho, ecc.

Da sissate rozze parole sembra che il Lorsdano avesse eccitato il nostro poeta a scrivere questo romanzesco poema (e ciò si conferna anche da altre che tosto riporterò), e che il Fossa riconosca e confessi nou avergli dato l'ultima mano, anzi averlo scritto precipitosamente. Nel retto poi del foglietto segnente si legge: Comincia il primo tibro del inamorato Galuano composto der (così in-

vece di per) il Lubrarro poeta rossa da Cremona ad instantia et petitione del Magnifico misser Lorenzo Loredano, q. del Magnifico misser Fantino Loredano Zentilhomo Venetiano. Notisi quell' epiteto di laureato. Il poema è scritto in ottava rima e principia così:

Eraui in ariete il Sol anchora E già sudava il pelo al tauro alquanto Gia Philomena si lamenta e plora Tra selva e selva in lachrimabil canto ec,

Tredici sono i canti, ma non divisi nè numerati, cosicchè si distinguono soltanto della maniera con la quale gli uni finiscono e gli altri cominciano. In fine si legge: Finisse il primo libro del inamorato Galuano composto per il LAUREATO poeta FOSSA da Cremona ad instantiam jo. Iac. de leg. (Joannis Jacobi de Legnano) et fratribus suis. Impressum Mediolani per Petrum martirem et fratres ejus de Mantegatiis. Subito dopo trovasi: Idem Fossa cremonensis patritius, alle quali parole tengon dietro sedici versi latini, co' quali l'autore raccomanda questo primo libro del suo poema; e sotto: Finis; e in calce una incisione in legno rappresentante lo stemms, ossia l'impresa de' fratelli de Legnano editori. A tergo di quest' ultimo foglietto è un' altra incisione, pure in legno, rappresentante un guerriero, al quale una donna presenta un fiore, e in aria l'alato Cupido che scocca una freccia sopra il guerriero, che probabilmente sarà Galuano, cioè l'eroe del poema. La forma del volume è in quarto piccolo, stampato in due colonne per facciata, molto malamente, e non ha data. La quale io penso doversi protrarre dopo il 1520 per le ragioni che son per dire. Copia di si rarissimo libro stà nell'Ambrosiana, segnata E. 627.

Due singolari circostanze ci offre questo poema oltre la straordinaria sua rarità, dappoiche ne il Quadrio, nè lo Zeno, nè il Tiraboschi il conobbero, che è tutto dire; e sono la mancanza del prosome dell'autore, e la qualificazione di POETA LAUREATO che ripetutamente gli si attribuisce. La prima difficoltà parmi facile a sciogliersi per le seguenti ragioni 1.º Non si conosce verun altro Fossa cremonese scrittore di versi, tranne un Matteo morto nel 1516, e il presente Evangelista. 2.º Fioriva Evan-GELISTA sul finir del secolo XV, e probabilmente era ancor vivo nel 1520, quando i fratelli da Legnano fecero eseguire, come vedemmo, la seconda edizione della Bucolica di Virgilio da esso tradotta. 3.º Pare che verso quest' epoca egli da Venezia passasse di stanza a Milano, come suol accadere ai religiosi regolari, ed ivi stampasse tosto il suo Galvano, sollecitato forse dal Loredano benchè capisse egli stesso essere lavoro più da scolaro che da poeta, e averlo divorato anzi che ruminato, come appare dai versi riportati di sopra. 4.º Il meccanismo dei versiadoperati nella Buccolica e di quelli del Galvano si rassomiglia moltissimo. 5.º Del pari moltissimo si agguaglia lo stile rozzo e trascurato, e la volgar lingua usata con nessuno studio e con licenziosa inesattezza nell'uno e nell'altro lavoro. 6.9 La convenienza, essendo egli

frate e di un ordine non ancora inveterato, ma benai a que' tempi, e massimamente in Milano, esemplare e in grande stima, di non manifestarai apertamente come autor di un romanzo, che tratta di amori profani, di incantesimi e di favole non decorose ad uome della sua condizione. Tutti questi motivi, a mio parere, lo indusero a nascondere il suo prenome, come debbono indurre il nostro giudizio ad ammettere che Evaneziaza Fossa, e non altri, fosse l'autor del Galvano.

Ma quando e da chi fu egli gaurgato poeta? Non certamente prima dell'anno 1404, perocchè nella prima edizione della sua Buccolica è bensì detto clarissimo, ma non laureato. E quel solo epiteto di clarissimo gli è pure attribuito nella edizione seconda del 1520. Dunque nemmeno a quest'epoca aveva egli ottenuto cotesta laurea. Ciò posto, l'edizione del Galvano debb'essere posteriore a tal epoca, e non altrimenti. Per meglio chiarir questo dubbio converrebbe sapere di qual tempo i fratelli Mantegazzi cominciassero stampare a conto di quei da Legnano, i quali erano i librai capitalisti e si valevano di tipografi artigiani, come vediamo nella suddetta stampa del 1520 fatta a nome loro dal Vimercate, e come aveva prima di essi praticato in Milano stesso il celebre Filippo Lavagna col Parmigiano Zarotto. Ma le edizioni di que' Mantegazzi cominciano appunto verso il 1516, e furon tutte sì male eseguite, tanto rapporto ai caratteri ed alla carta e quanto rispetto alle infinite correzioni e abbreviature di cui ridondano, che non trovo alcun bibliografo, che abbia pur degnato di farne qualche piccolo cenno, oltre la citazione delle stampe che ne portano il nome.

Ritennto pertanto che il Fossa era da lunga mano di tempo chiamato (benchè ingiustamente) chiarissimo poeta, ritenuto che era Gremonee, ritenuto
che da Venezia, dov'era parte della sua famiglia,
venne a stanziare in Milano, io penso che possa
averlo laureato poeta il re di Francia Francesco I,
allora disceso in Italia, grande estimatore de'begli
ingegni, ovvero il debole Francesco II Sforza, che
poco dopo perdette il trono e la vita. Ma questa
e una semplicissima congettura, che in mancanza
di monumenti non oserò sostener più che tanto.

### DENALIO FRANCESCO

Anno 1518 circa.

Di questo chiarissimo ingegno italiano, nativo di Reggio, fiorente nel secolo XVI, abbiamo testimonianse moltissime di illustri scrittori. Imperocchè fu egli assai versato in ambe le leggi, e come tale ebbe la carica di uditore presso varii Cardinali, di Ambasciatore de'duchi di Ferrara, di Mantova e di Parma, e de' signori di Correggio, che il fecero governatore della città loro; ma ciò che sopra tutto il rese famoso debbe attribuirsi a' suoi talenti poetici in ambe le lingue latina e italiana, nelle quali meritò d'essere paragonato al Vida, al Bembo ed al Sannazaro, e di essere fatto incoronare d'alloro in Bologna per ordine dell' imperatore Carlo V.

Le sue Rime italiane vennero stampate in Bolo gna stessa presso il Benacci in 4.º nell'anno 1580 la seconda e terza parte di esse rimasero inedite presso i snoi discendenti.

I poemi latini, da lui dedicati al Cardinale d'Austria, andarono alla stampa nel 1563 in 8.º presso Gio. Rossi di Bologna.

I suoi versi tanto nell'una che nell'altra lingua si trovano in parecchie raccolle, ed il Guasco ne ha pubblicati di inediti nella Storia letteraria... di Reggio dalla pag. 128 alle 132. Estese notizie ha di lui trasmesse il chiarissimo Tirnboschi nella sua Storia dapprima, e più nella Biblioteca Modenese, T. 2.

Della corona poetica, a nome di Carlo V, conferitagli in Bologna ha pur tenuto memoria il dott. Pellegrino Rossi nella nota alla stanza 31 del canto IV della Secchia rapita del Tassoni.

### MICHELE TOSSITE (Toxites)

### ANNO 1529.

Questo buon Tirolese non fu mai poeta a' suoi giorni, bensì un egregio medico, ed un buono e dott' uomo. Tuttavia avendo egli recitata una bella orazione panegirica per l'elezione del cardinale Ottone, questi il raccomandò all'Imperatore Carlo V, che volle premiarlo della Laurea poetica, e crearlo Conte Palatino. Giò accadde l'anno 1539 Il Tossite era ancor vivo nell'anno 1573. Fu gran seguace di Paracelso, e forse il migliore de' suoi interpreti. Vedi Frebero.

anche Roberto Whittington va notato in questo Catalogo, benchè trovasi ommesso, come il Baston, in quello citato nel proemio.

# CASIO DE MEDICI GIROLAMO ANNO 1530 CIRCA.

In un castello del Bolognese, chiamato Casio, nacque girolamo verso l'anno 1465, non già da illustri parenti, come ha creduto il Quadrio, ma da Marchionne Pandolfi, che ivi era povero lavorator di terreni. Condottosi cinozamo a Bologna diessi ad esercitare il commercio, massimamente di gioje e pietre preziose, e sicuramente dovette trovarvisi atto e ben veggente, perche vi ebbe grandissima fortuna. Pare che nel tempo che il cardinale de Medici (che fu poscia Leone X) andò legato a Bologna, il giojelier Casio (che così denominavasi) lo abbia avvicinato, forse per oggetti inerenti al suo traffico, e che il cardinale, trovandolo anche volenteroso di essere e di parere dotto e poeta, ne lo andasse lusingando, come soleva fare incontrandosi in così fatti ingegni balzani e bizzarri. Pare eziandio che nelle vicende disastrose di que' tempi, massimamente per la famiglia Medici cacciata in esiglio, abbia il Casio come uomo abbondevolmente ricco, potuto sovvenir di danaro quella illustre famiglia, che poi gli si mostrò tanto grata. Quanta parte abbia egli avuto nelle faccende politiche di Bologna appar chiaramente da lettera da lui premessa alle sue poesie intitolate la Clementina, e

riportata dal Fantuzzi a p. 131 del Tomo 3 delle sue erudite Notizie, ec., il quale però la giudica, non senza motivo, una fanfaronata. Comunque sia, non picciolo merito, a parer mio, devesi accordare al Casio, veggendolo in tanta grazia alla famiglia de' Medici, e specialmente ai due suoi Pontefiei Leon X, e Clemente VII. Il primo con breve del giorno 11 maggio 1513 l'onorò lodandolo della sua scienza nell'esercizio di giojelliere, rendendolo esente, insieme al suo figlio Giacomo, da ogni gravezza e gabella, e facendo da lui presentare il cappello cardinalizio al suo nipote Giuliano de' Medici, che fu poi Clemente VII. Anzi tornato il Casio dal viaggio che, poco dappoi fece in Terra Santa, Leone il creò senatore in Bologna, cambiando poi quel favore (attesa la rispettosa opposizione di quel Senato) in un'annua pensione. Tuttavia vi ebbe due volte la carica di Anziano e di Riformator dello studio, che soltanto ai nobili si concedeva; e ciò sì per le sue ricchezze, e, credo io, per la sua onorata condotta, come pel favor del Pontefice. Trovo che nel 1518 il Casso era già cavaliere, e come tale investito del gius-patronato dei benefizi che erano nelle terre del marchese di Mantova Lodovico Gonzaga. Quanto poi a Clemente VII fu egli stesso che il Cononò poeta, e gli accordò il cognome e lo stemma della sua famiglia. Il co. Fantuzzi ha ragione di maravigliarsi come in tempi, ne' quali la volgar Pocsia era in sì grand'auge, un tanto onore si conferisse a costui, che era un poeta, non dirò ridicolo, come il dice egli,

ma certamente triviale ed inetto. A mio senso si volle da que' grandi premiare in lui tutt'altre quatità, che le poetiche, secondando però la debolezza, o a meglio dire la sumania che il buon uomo 
avera di parer veramente ciò che non era. Presso 
lo stesso Fantuzzi trovasi la serie delle opere del 
Casso, le quali io non istimo di qui ripetere.

### ROSSET PIETRO Anno 1530 circa.

Nativo di Parigi, fiorì ai tempi di Fraucesco I, dal quale probabilmente ottenne il diploma della laurea poetica. Nulla sappiamo di lui, se non che fu autore dei due seguenti poemi latini:

1. Petri Rossett, Poetae Laureatt, Chaistus, nuno primum in lucem editus. Parisiis, Simon Colineus, 1534, in 8.º

Ne fu editore Uberto Sussaneau altro poeta francese, del quale è la epistola dedicatoria al re Francesco I. Hassene una seconda edizione, parimenti del Colineo del 1543.

2. Petri Rossetti, ec. Paulus, seu de laboribus beatissimi Apostoli libri VI, Basileae, Oporinus, in 8.º

Dalla prefazione dell' Oporino rilevasi questo poema essere stato scritto prima dell'altro; e l'altro, cioè il Christus, non avere il poeta potuto perfezionare, per essere poc'anzi defunto.

Un altro Pietro Fulcran Rosset, poeta francese fiori nello scorso secolo, e scrisse un poema intitolato l' Agriculture. 396

È singolare l'assoluta mancanza di questi due nomi nella *Biographie Universelle* stampata ultimamente a Parigi.

#### TAISNIERIO GIOVANNI Anno 1530 circa.

Come e perchè questo scrittore abbia potuto qualificarsi Poeta laureato io non ho ancora saputo trovare. Tuttavia ecco il titolo di una sua opera, nel quale cotesta qualificazione si legge.

Opuculum perpetua memoria dignissimum de natura Magnetis et ejus effectibus. Item de Motu continuo; Demonstratio notuum localium contra Aristotelem et alios philosophos; de Motu alio celerimo hactenus incognito. Auctore Joanne Taisnierio, Uannonio, utriuque juris Doctore, Poeta laureato, Musico et Rectore Sacelli musices Rev. Coloniensis Archieptscopi. Coloniae apud Io. Birchmanuum. 1562 in A.º.

Oltre l'apparato di tanti titoli, cioè di dottore d'ambe le leggi, di Poeta incoronato, di Cantore e maestro di cappella dell'Arcirescoyo di Colonia, e di Fisico e Matematico, come attesta la qualità del Trattato, vi è pure premesso il suo ritratto. Da tutto ciò parmi facil dedurre che costui possedesse veramente tutti quei gradi accademici, giacchè li annunzia in istampa nel luogo stesso dove abita, ma fosse un pallone gonfio di vento. Moderatissima verrà giudicata questa mia espressione quando avrò fra poco dimostrato che la sua vanità lo in-

dusse eziandio a farsi bello, coa nell'opera sovraccitata come in alcune altre, delle invenzioni e fatiche altrui. Cerchiamo però di prima conoscere ben bene costui; al che mi farà scorta il diligentissimo Niceron, che dagli elogi del Tomasini, dal dizionario di Bayle, dalla Biblioteca Belgica del Valerio, e da altre sicure fonti ha pòtuto informarsene. lo pertanto non farò che tradurlo.

Giovanni Tatssura nacque ad Ath città dell'Hannovia (Hainaut) nell'anno 1509. Questa data rilevasi dall' iscrizione del suo ritratto, eseguito l'anno 1562, dove si nota aver egli allora 58 anni.

Applicossi allo studio della filosofia, delle matematiche e del diritto, del quale si fece ricever dottore. Coltivò pure la Poesia, giacchè si intitola Poeta Coronato; tuttavia non abbiamo in questo genere nulla del suo. Sopra tutto si rese abile nella Musica sino a poterla innegnare, nè vuolsi dimenticare ch' egli era prete, come accenna egli stesso in fondo alla Epistola dedicatoria del suo Trattato della Colamita.

Cominciò per esser maestro de' paggi dell'imperador Carlo V, al seguito del quale andò nel 1535 per l'impread di Tuoisi. Passò poscia in Italia con lui, e prosegui circa vent'anni a viaggiare per varie regioni dell' Europa e dell'Asia, come afferma egli stesso nella Epistola del suo libro dell'aso della sfera, dove ci fa parimenti sapere di avere iosegnato e dato lesioni tanto pubbliche che private in diverse accadegnie a Roma, a Ferrara, a Bologna diverse accadegnie a Roma, a Ferrara, a Bologna

a Padova ed a Palermo. Era in quest' ultima città Panno 1550, e vi pubblicò la sua opera: de usu Annuli Sphaerici (1). Stanco finslmente di tanto girovagare, si ritirò a Colonia per ivi passare il rimanente della su vita, e divenne Maestro della Cappella arcivescovile di quella città.

Îgnorasi il tempo della sua morte. Bullart la pone verso la fine del XVI secolo, ma pare che in ciò pure, come in tant altre cose, abbia preso sbaglio. Io credo che Taissien non sia ito molto al di là dell' anno 1563; e ciò che me lo fa credere si è, che avendo incominciato allora a porre diverse opere alla stampa (a) altre ne prometteva, segnatamente intorno alla Masica, le quali non comparvero; e che non trovasi più chi parli di lui dopo l'accennato anno.

Professo anche la Chiromanzia nella quale pretendeva di essere molto abile, e tanto credito ne acquistò presso i creduli del suo tempo, che trovò multi poveri gonzi che gli mandavano il disegno de'lineamenti delle loro mani, acciò dicesse qual fosse il destin loro.

Ecco ora il catalogo delle sue opere.

- (1) Il Foppens ne cita una edizione di Anversa, posteriore di dieci anni, col titolo: de Annuli Sphærici fabrica libri III. in 4.°.
- (a) Se nel 1550 aveva stampato il trattato dell'Ancllo sferico, citato dallo stesso Niceron, e se nel 1559 stampò in Culonia l'altr'opera Astrologia Iudiciaria Itagogen riferita dal Foppens, non corre l'osservatione che incominciasse adlora (ciò anel 1560) a pubblicare i suoi libri.

1. Joannis Tassusa Hannonii, De usu annuli Sphærici libri tres; in quibus quid quid ad Geometrie perfectionem requiritur continetur. Panhormi, Petrus a Spina, 1550, in 4.º. Una seconda edizione ha quest' altro titolo: de Annuli Sphærici fabrica et usu libri tres geometrici. Antuerpiæ, Joannes Richardus, 1560, in 4.º.

 De usu Spherae materialis, hactenus ab omnibus Philosophis et Matematicis magno studiosorum incommodo neglecto, nunc vero in lucen tradito. Coloniae, 1559 in 4.9.

3. Isagogica Astrologiae judiciariae et artis divinatricis. Coloniae 1559, in 8.º (1).

4. Opusculum perpetua memoria dignissimum de Natura Magnetis ecc. È l'opera che avvertii sul principio; intorno alla quale il dotto Niceron aggiunge le seguenti parole: a Taisnier non si 8 scrupolo di saccheggiare le opere altrui, come da questa rilevasi. Giambattista Benedetti ne lo rimproverò acremente nel Proemio del suo libro de Gnomonum umbrarumque solarium usu; Taurini 1574 in fol, dove asseriace che Taisnier ha copiato parola per parola la di lui opera intitolata Demonstratio proportionum motuum localium contra Aristolelme statios Philosophos, ch'egli pubblicò a Venezia nel 1554, senz'altro fare che tacere il suo nome, temendo sicuramente che cangiandovi qualche cosa non apparise la di lui ignoranza nelle

(1) Notammo poc'anzi le piccole diversità tra i titoli riferiti dal Foppens, e quelli notati da Niceron. Pare però che il secondo ne fosse meglio informato. Matematiche. Lo burla exiandio per quello ch' ei dice nella prefazione di quest'opera rubata, cioè che quando professava a Ferrara avera più di trecento ascoltatori, benche il più celebre matematico d'Italia non ne abbia avuto mai la sesta parte alle sue lezioni, e aggiunge scherzando ch'ei non era vero Matematico, giacchè in vece di assumerne la qualità come doreva nel titolo di un' opera che ne avera il carattere, contentasi di quella di Poeta e di Musico. Il trattato della Calamita è anche preso dal libro: Petri Peregrini Epistola de Magnete, seu Rota perpetui motus. Augustae, 1558, in 4.°, come avverte Naudeo nella sua Bibliografia politica.

5. Opus Mathematicum, octo libros complectens, innumeris propemodum figuris idealibus manuum et l'hisiognomiae aliisque adornatum; quorum sex priores libri absolutissimae Cheiromantiae theoricam, praxim, doctrinam, artem et experientiam verissimam continent; septimus Physiognomiae dispositionem hominumque omnium qualitates et completiones; Octavus Periaxiomata de faciebus signorum, et quid sol in unaquaque domo existens notis polliceatur, remedia quoque omnium aegritudinum complecutur et naturalem Astrologiam atque effectus Lanae quoad diversas aegritudines; idem Isagogen Astrologiae Iudiciariae et totius divinatricis Arts encomia. Coloniae Joan. Binkman 1562, in fol. e 1583 in fol. Queste due edizioni non sono che una, poichè la seconda non ha di nuovo che il frontispizio con la nuova data. Qui pure Taisnerio ha rubato a Bartolomeo Coeles medico bolognese ciò che molto prima aveva pubblicato nella sua Annastasis Chiromantiae et Physiognomiae ex pluribus et pene infinitis Autoribus. Bononiae, 1504, in 4.º Da quest'opera chiaramente appare quanto Taississuo fosse persusso della pretesa scienza Chiromantica, ma per volerne istruir gli altri vi ha ammonticchiato tanta quantità di precetti e di regole che ha finito per annojare i lettori. "

Ma quando e da chi fu costui coronato Poeta? Quando e quali versi ha egli scritto? Questo è ciò che nè Foppens, nè Niceron, nè altri a me noti che del Tassittao parlarono hanno saputo indicare.

# ANDREA TRICESIO Anno 1520 circa.

Nobile e agiato giovine fu il Tatorsno, nato nella città di Sandecz spettante alla provincia di Craeovia nella Polonia superiore. Trascorsi i primi studi, passò nell'anno 1520 all'università di Lovanio, a fine di compierli, ed ivi alle altre dotte lingue già da lui possedute anche la ebraica aggiunse. Viaggiò quindi l'intera Europa, smanioso di tutto vedere, istruirsi di tutto, conoscere i sommi letterati del suo tempo. La storia fu poi la prediletta sua occupazione, la quale con tale artificio trattò, come scrive Simone Starovolski nella sua Centuria del Scrittori polacchi a pag. 147, ut ad arbitrium co ordine cuncta narraret, ut ne latum quidem unguem a certis ratisque temporibus aberraret. Questo autore gli attribuisce parimenti un ha-

ber Epigramatum augue Epitaphiorum, che probabilmente al suo ritorno alla patria (dove mori poco dopo in freschissima età) gli avrà meriato dal re Sigismondo I l'onore del poetico alloro. Nell'articolo alla memoria di lui dallo Starovolski consecrato nulla dice intorno a ciò, ma dove parla di Martino Bialobreschio riporta un Carme in sua lode di Andrea Tarcesso, ed tii il qualifica per segretario regio e Poera Lavararo (pag. 37).

### LODOVICO ARIOSTO Anno 1532.

Pochi de' maggiori poeti d'Italia ottennero l'onor dell' alloro, come vedemmo, e tra que' molti che ne furono privi trovssi generalmente dagli Storici nostri compreso l'Aniosto. Tra questi non citerò che l'abate De Resnel più volte rammentato, e il chiarissimo poeta vivente Felice Romani, i quali due hanno parzialmente trattato de' Poeti laureati, il primo nelle accademiche dissertazioni già menzionate, il secondo in una Letera a Mistris Ebellina N., che lessi nel giornal di Milano intitolato: il Pirata, del giorno ao ottobre 1836, N. 33. Ecco ora le prove in contrario.

Il Menkenio nella famosa sua diatriba De Charlataneria Eruditorum (pag. milài 143) non solo racconta che l'Asuosro venne incoronato porta per mano dell'imperador Carlo V, ma soggiunge che quel sommo ingegno divenisse per tal fatto tanto farnetico quanto il suo Orlando. Constat de Ludovico Aniosto quod, cum ab ipso imperatore Carolo V lauream accepisset, tanto repetente gaudio fuerit perfusus, ut velut aestro percitus per omnes plateas cursitaverit, ipso Rolando Furioso, quem carmine descripserat, longe furiosior. E ne cita in prova l'asserzione di un Lassel, autore di un Viaggio d'Italia, tom. 2, pag. 241, che a me non è mai riuscito di avere. È però verissimo che l'imperador Carlo V trovandosi a Mantova nel novembre dell'anno 1532 volle di propria mano cinger d'alloro la fronte dell'impareggiabile Aniosto. Veggasi la quarta nota del notissimo P. Appiano Buonafede al ritratto del sullodato poeta, come pur l'assertiva del Marchesi ne' suoi Monumenta virorum illustrium Galliae Togatae pag. 102, dove parlando dell' Ariosto dice a chiare note: Curolus V Caesar ob praestantiam artis poetica corona decoravit. E il Pigna ne avea fatto cenno prima d'ogni altro. Oltre a ciò trovo nel Museo Cospiano di Lorenzo Legati (1) descritta la medaglia ivi esistente con l'essigie di Ariosto Laureato, e la leggenda Pro bono malun intorno all'emblema di uno sciame d'ani che fuggono dall'alveare a cagione del fuoco accesovi sotto. E Vincenzo Martinelli in una delle sne Lettere Famigliari e critiche, stampate a Londra nel 1758, prendendo a difendere l'Ariosto dalle critiche di Voltaire nel mal digerito sno Saggio sulla poesia Epica, coglie occasione di far qualche cenno della sua vita, e dice tra le altre cose:

<sup>(1)</sup> Lib. IV, cap. XX, pag. 439.

Nacque Lonovico l'anno 1474 e mori nel 1533, un anno dopo di aver conseguito la laurea poetica per mano dell'imperatore Carlo V nella città di Manteva (pag. 310).

Tutte queste testimonianze pertanto, oltre quelle del Mazzucchelli, del Barotti, dello Zeno, e degli storici mantovani, escludono l'opinione contraria accennata a principio.

V. la Vita scrittane da Girolamo Baruffaldi il Giuniore, che somministra le prove della laurea poetica accordatagli da Carlo V a Mantova.

# GIAMPIETRO PENCI (JANUS PIRRUS PINCIUS) Anno 1518.

Uno de' vezzi letterarii più accetti agli scrittori italiani dall'epoca della famosa Accademia romana fondata da l'omponis Leti sin' oltre la metà del secolo XVI, fu quello di cambiarsi il nome o il cognome, o anche sì l'un che l'altro, ovvero di grecizarli, o latinizzarli per modo, che abbisognasse la face istorice, onde conoscerli originalmente. Di questa dotta stravaganza ho io ampiamente parlato nel proemio della mia Pseudonimia, e parecchi esempi se ne ha anche nelle presenti notizie. Tal è questo del Penci nativo di Bozzolo, ragguardevole borgo della mantovana provincia, il quale nelle sue opere amò chiamarsi Janus Pirrus Pincius. Egli visse costantemente in Mantova, dov'era investito di una dignità ecclesiastica. Il Donesmondi lo dice di belle lettere ornato, e ne fanno prova la sua

dal Tartarotti citata Storia dei Pescovi di Trento che ivi pubblicò nel 1546, è molto più il suo poema eroico de' Navigatione Philippi Regis in Hispaniam, al quale probabilmente dovette l'onor della laurea, L'abate Bettinelli nelle aunotazioni al suo discorso secondo Delle Lettere ed Arti Mantovane lo chiama Poeta Laureato per mano dell'Imperadore, e questi non altro dovette essere che Carlo V, il quale, come vedemo poe'anui, lo stesso onore accordato aveva all' Ariosto. Morì il Pasci, dice ancor Bettinelli, verso la metà del secolo in età di circa 50 anni.

#### BELMESSERE PAOLO

### ANNO 1536 CIRCA.

Fu da Luni, fu medico di Paolo III sommo Pontefice, e fu Poeta Laurraro. « Dall'Alidosi è posto
tra i lettori di Medicina e di Filosofia in Bologna
sino all'anno 1519, ed il Mazucchelli e lo Spacchio (1) citano le di lui elegie De Animalitus, le
quali cita anche il Gesnero nella Biblioteca. Sono
di num. 36, ed in esse è espresso quello che Aristotile serisse ne' due primi libri degli Animali. La
stampa si fece in Roma, e fu terminata alli 3 novembre del 1534, giorno della Coronazione di
Paolo III, cui l'autore la offre, e gli dice di essere in grazia sua venuto a leggere in Sapienza la
Medicina teorica, Jasciata ia pratica, dalla quale
traeva molto profitto. Ma io ho veduta anche una

<sup>(1)</sup> Nomenclator Script. Medicagum, pag. 169.

(sono parole dell'ab. Marini) altra copiosa raccolta di sue poesie latine... che non è ricordata dal Mazzucchelli, nè del Targioni (che parla di Belmessere uel T. XI de' suoi Viaggi Toscani). Vi si trova al principio ed al fine un Quadro, in cui si è figurato Paolo, posto in mezzo a Clemente VII ed a Francesco I Re di Francia, il qual pone in capo a Belmessene la corona, e sono poi a questi due Principi dirette molte di tali composizioni, e tutta l'opera al Re, con lettera scrittagli da Parigi, dove portossi l'Autore ad interpretare i libri d'Aristotile, come narra egli stesso nella sesta Elegia intitolata Scolasticis 70. Collegiorum Parisiis pro lectione Librorum Aristotelis. La prima Selva è ad esso re Francesco, e tratta De Authoris gencalogia: e comincia così:

Hine tibi cunctanti refert hace pagina praesens Blenessena domes quontum est foecunda vivorum Doctorum in Latio, et quos jum est mirata vetustas: Et recitat Patrium, ac vitam hace ad tempora nostran.

Parlando di Luni, luogo della sua nascita, dice:

Hinc genus est nostrum, titulis insigne, virisque, Divitiis celebre, atque omni probitate decorum:

quindi racconta come da giovinetto andò a studiare a Bologna, dove si ammogliò, e come antepose alla patria questa città: però in un epigramma al Pontefice chiamasi Fisico Bolognese, poi soggiugne:

Hic vivam, hic moriar, nisi tu nunc, maxime Regum, Iusseris assuatos alio mutare Penates.

Tra'suoi illustri maggiori nomina Corradino, Bartolomeo, Gorrado, Lazaro e Giorgio suo padre (1). In una clegia al celebre Francesco Guicciardini, governator di Bologna negli ultimi anni del pontificato di Clemente, si raccomanda perchè gli faccia pagare lo stipendio di un decennio, donatogli per la sua Lettura, ed in un' altra, che manda al conte Cornelio Lambertini, piange la morte del comune amico Lodovico Ariosto, L'epigramma, il cui argomento è: Quae vitanda juveni, parla ad un Agostino suo figliuolo. In fine di tal collezione si trovano stampate allo stesso modo, e separatamente, tre delle elegie già in quella riportate, ed un Epitalamio per le nozze di Enrico figliuolo del re di Francia, fatte in Marsiglia nel 1533 nel di di san Martino, le quali accenna parimenti il Gesnero; ma di una edizione di Basilca, e mescolate colle composizioni di altri. Era sì poco quello che di cotesto Belmessene erasi per altri scritto, che io non dovea qui lasciar di dire ciò che dalla lettura di quest' opera rarissima avea imparato de' fatti suoi.

Fin qui il celebre ab. Marini nel tomo I de'auoi Archiatri Ponvifici, il cui articolo sono ito a pescare, ed lo qui riprodotto, a scanso di maggiori rieerche. È però giusto il dire che il dottissimo Ginguenè nell'articolo da lui posto intorno a Paolo BELMESSERS nella Biografia Universale, avea notato parecchie delle circostanze che vedemmo dal Marini avveriite.

<sup>(1)</sup> Giorgio era professore di umane lettere a Pontremoli.

### NICOLA MAMERANO FIAMMINGO

Anno 1536 circa.

Naoque in Lussemburgo, fu poeta ed istorico, ed ai migliori studi attese in Cleves presso i frati Gerominiani, indi gran parte della sua vita passò ne' palazzi de' principi e nella corte di Carlo V. Fu uomo faceto e gioviale, e scrisse:

- 1. Gratulatorium Carmen in Philippi regis Hispaniarum anno 1555 adventum.
- Epithalamium in nuptias ejusdem cum Maria regina Angliae.
- 3. In nuptias Alexandri Farnesii Parmae principis. (Autuerpine) Plantinus, in 4.
- 4. De venatione, Carme eroico, in cui tutte le parole cominciano con la lettera C., bizzaria della quale non fu egli l'inventore (1).

verso l'auno 1560, ed uno de' più accreditati oratori del sao tempo. Tra gli illustri allievi usciti dalla sua scuola coutasi Niccolò Lucari cremonese, che fu principalissimo letterato di que' giorni.

(1) Non fai il primo il Manserano a superare cotesta improba fatica di scrivere uu poemetto latino, le cui parole cominciassero tutte cou la lettera C. Io possegga un altro peemetto, parimenti latino, scritto da uu monaco del nono secolo in nonero di Garlo sprondetto til Catvo, nel quale si esalta la calvetza come indizio o effetto di grande ingegno. Esso comincia:

Cum caperem certas circum cava cornua curas,

e prosegue per circa trecento distici. Il chiariss. bibliografo sig. Peignot lo ba riprodotto nelle sue Récréations Philologiques stampate uel 1808, ma ve u'ha parecchie edizioni

- 5. Carmen De Bezo las manos. Colonia, typis Henrici Artonaeis, 1550.
- 6. Strena, anno 1560. De Asino S. Maximini archiepiscopi Treverensis, cum S. Martino Archiepiscopo Turonensi Romam euntis, ab urso devorato. Antuerpiae in 4.
  - 7. Historia de Electione Caroli V, Imperatoris.
  - 8. De Bello Saxonico.
  - 9. Caesaris iter sexennale per Germaniam.
- Catalogus nobilium Aulicorum ac Ducum exercitus Caroli F, Coloniue apud Henr. Mameranum Nicolai fratrem, 1550, in 8.
- 11. Catalogus Expeditionis rebellium principum et civitatum Germaniae.
- 12. De Peregrinatione Jerosolymitana Joanni Hezit-Antuerpiae, 1565.
  - 13. De Hieme anni 1564.
  - 14. Epistola de eo, quod B. Petrus Romam fuerit.
- 15. De confessione tutis Sacerdotis auribus committenda, 1546.
- Formula auspicandi, finiendique diem certis precatiuncalis. Antuerpie 1553 apud Joan. Latium.

Oltre a ciò diede in luce l'opera di Pascasio intitolata De Sacramentis, molto emendata.

Invecchiato e offeso nel cervello, cominciò delirare, sino a divenire il buffone de' nobili. Egli non usciva in pubblico mai, senza l'alloro, perchè era poeta laureato, e diceva di essere la balia di Virgilio. Perorò talvolta in Lovanio nelle dispute Quoddi-

auteriori. E l'ab. Beugnot nel suo articolo sul Mamerano posto vella Biografia noiversale cità in tal proposito un altro poemeto di Enrico Harder initiolato. Camen cum Cat. det. dis Certamen carmine compositum currente caluno C. Catalli Canimi ed una lettera di Martino Hankema uscita in loco nel 1097 col titolo Certamen Caboliccirum cum Calvinistis.

betiche, come le chiamavano, con la corona di lauro sul capo, a sè traendo per tal novità gran concorso di persone. Si ha una sua oraziono De Memoria contra coloro che recitano e leggono orazioni scritte, stampata a Brusselles in 4.º nel 1501, ma l'autore se medesimo illuse avendo provata infedele la sua propria memoria.

Sia qui non ho altro fatto che riportare in italiano ciò che trovai nella Bibliotheca Belgica di Valerio Andrea Desselio, stampata in Lovanio nel 1643, alle p. 691 e 692. Dietro questa scorta sono andato a consultare la più recente Biblioteca Belgica di Gian Francesco Foppens, pubblicata a Brusselles nel 1739, e a p. 914 del secondo volume ho trovato ripetuto parola per parola tutto l'articolo del Desselio, tranne che dopo l'annuncio della Strena, che ho segnata col num. 6, è accennato un lavoro poetico del Mamerano, non prima annunziato, cioè:

17. Descriptio medica aquae ductus, seu navigationis Bruxellensis

fatta nel 1561, e ristampata in Brusselles nel 1681.

Non so a chi il Мамевало andasse debitore della poetica Lauren, giacchè ne il Desselio, nè il Foppens, nè lo Swerzio, che scrisse prima di questi due intorno i letterati delle Fiandre, ne fecero cenno, anche chiamandolo Poeta laureato. Io penso non ingannarmi attribuendola al Collegio Poetico presieduto dal Celtesio, come vedemmo. Locchè può essere accaduto verso il 1530. Lo Swerzio però gli attribuisce due altre opere, che il Desselio e il Foppens non rammentarono, cioè:

18. Descriptio Urbium Augustae et Vitembergae. 19. Carmen in Angliam adventum, ecc.

E l' ab. Bengnot nella Biografia Universale lo trova autore anche di un opuscolo, inscritto nel secondo volume degli Scriptores rerum Germanicarum di Schard, intitolato:

20. De investitura regalium Mauritio Duci Sazoniae. Non debbo però tocre che il Gratulatorium Carmen, e l'Epithalamium, segnati a principio, sono lavori, non già di Nicolò Mambanto, ma di Enrico di lui fratello, che era stampatore nella città di Colonia.

#### ORSINI GIOVANNI Anno 1538 circa.

a Dottor medico e poeta laureato fece un libro il tuor, il quale fu ituolo è: Prosopopeja Animalium libri quatuor, il quale fu impresso, insieme con gli Scholii di Jacopo Olivario d'Avignone, in Vienna di Francia, 1541, appresso Mattia Bonhomo in 4.º, ed in Pavia con li Commentarii eruditissimi di prete Gio. Maria Simoneta da Sarturano, 1552. Introduce in esso gli animali a favellare ed a descrivere la propria matura, manifestando le virtù che in loro si annidano. Il Cinghiale tra gli altri dice di averne una . . . . . . . nel seguente distico, in cui favella alla donna (lib. 1, pag. 9).

APER. Sume meos testes caro coitura marito Famina, de puero si cupis esse gravis. »

Tutte le soprascritte parole si trovano a pag. 13 del curioso e non comun libro detto la Grillaja,

stampato in Bologna nel 1673 in 12, dicendosene autore Scipio Glarcano, del quale ho manifestato il vero nome nella mia *Pseudonimia*.

# ALBICANTE GIOVANNI ALBERTO ANNO 1538.

Nacque in Milano nella parrocchia di S. Babila da Jacopo, verso il finire del secolo XV (1). Fu uno de' più bislacchi cervelli del suo tempo, e poeta volgare di piccol merito, comecchè il Doni nella prima Libreria (2) lo chiami di fertilissimo ingegno e dica avere scritto molte cose degne, lodate da molti rari intelletti e persone non meno letterate che intelligenti, e tali cose citi sotto i nomi la Guerra di Piamonte (così), la Notomia d'amore, Capitoli ed altre cose. Anche nel catalogo degli uomini onorati del suo tempo, premesso dallo stesso Doni alla sua Zucca , diede all' Albecante il titolo i di ingegno ammirabile. L'Aretino, il Contile ed altri, non ne tacendo i difetti, ne parlarono con lode. Ma facil non era che tra persone di cervel sì balzano e presuntuoso com'erano l'Albicante, il Doni e Pie-

<sup>(1)</sup> L'Aretino nel Capitolo all'Albicante, che cito più innanzi, mi ha indotto a supporre che costui fosse della famiglia Porro. Ecco la terzina da cui questo sospetto deriva;

O Fra Posno, poeta da scazzate Che a Milano t'affibbi la ghirlanda Di boldoni, basecchie e cervellate.

<sup>(2)</sup> Venezia presso il Giolito, 1550, pag. 10 tergo,

tro Aretino, durar potesse una sincera amicizia, Noi non terremo dietro alle cagioni che inimicaro. no l'Albicante prima con l'Aretino, poi col Doni e di nuovo con l'Aretino, perchè abbastanza ordinatamente ce ne ha informato il chiarissimo co-Mazzucchelli nel primo volume de'snoi Scrittori d'Italia. Ma osserveremo, che appunto alla inimicizia che fu tra esso e l'Aretino dobbiamo la conoscenza della poetica LAUREA dall'ALBICANTE ottenna ta. Un raro libro stampato in 8.º senza nota nè d'anno nè di luogo nè di stampatore, e che ha per titolo Combattimento poetico del divino Aretino e del bestiale Albicante, occorso sopra la guerra di Piemonte, e la pace loro celebrata nella Accademia degli Intronati a Siena, contiene un capitolo dell'Aretino, intitolato Invettiva, che incomincia:

Salve, Meschin, volsi dire Albicante, Delle Muse pincerna e patriarca, Di Parnaso aguzzino ed Amostante, ec.

Dopo varie terzine vi si legge quest' altra:

E perciò, socio mio Laureato, Sia benedetto il Innatico inchiostro Col qual l'istoria avete abbeverato.

Questo capitolo si trova in quasi tutte le collezioni di rime bernesche. Nel terzetto surriferito è dato il primo cenno della LAVREA poetica dell'ALBREATE; esso venne scritto il giorno 4 di febbraio dell'anno 1539 eome provano gli ultimi due versi del capitolo.

Non altro. State sano. Di Venezia Nel trentanore il di dopo San Biagio.

Ma il secondo e più distinto cenno si trova in una lettera dal medesimo Aretino scritta all' Armi-CANTE in data di Venezia il primo di Marso 1540, che leggesi a pag. 131 del secondo volume delle costui Lettere (1) (civè dopo essersi rappatumati), dove iscusandosi di avere mal parlato di lui soggiunge di essere egli da meno che l'ombra del LAURO, del quale vi cononanono le mani ducali. È dunque sicuro da una testimonianza sì esente d'ogni sospetto, che l'Albicante fu incoronato poeta dal Duca di Milano, giacchè non può supporsi che altrove questo onore ottenesse, e così pur ne giudica il co. Mazzucchelli. Ma questi non si ferma un solo istante su tal circostanza, che è per noi l'oggetto primerio delle nostre indagini. Quale fu il duca che lo incoronò poeta? Per quali opere poetiche si meritò tanto onore? solamente nel 1538 pubblicò dapprima a Brescia la Notomia d'amore, dedicandola al Marchese del Vasto, e l'anno dopo in Milano ed anche in Venezia la Historia della guerra di Piemonte, che è in ottava rima, e contro la quale scrisse l'Aretino. Gli altri poemi di lui vennero alla luce dal 1541 al 1555. Se dunque era già laureato nel 1539, come vedemmo, e se a quell'epoca il dominio di Milano era in mano agli Spagnuoli, è forza supporre che cotesta corona gli accordasse alcuni anni prima il duca Lodovico detto il Moro, grande amico e mecenate degli ingegni pronti e svegliati del suo tempo e del-

<sup>(1)</sup> Edizione di Parigi.

la sua patria. E siccome nessuna composizione poetica si conosce dell'Albicante di qualche estensione fuorchè la Notomia d'amore e il poema della Guerra di Piemonte, così può darsi che avendone egli tributato copia a quel duca e non istampatala mai finch' ei visse, ne ottenesse in rimunerazione quel premio. - Il poema intitolato: Le geste gloriose dell'imperatore Carlo V, stampato in Roma nel 1567, (1) e che da alcuni si attribuisce al nostro Albicante, fu creduto lavoro di un suo figlio chiamato Giulio Cesare, stato monaco olivetano, al quale alcuni assegnano anche gli altri sopra indicati; ma il Quadrio nel Tomo VI della sua Storia della Poesia prova ad evidenza che questi e quello sono tutti di Gio. Alberto. Qualche suo sonetto trovasi anche inserto nella Zucea del Doni che all'Almoante sicuramente doveva alludere con le parole, che egli in sua lettera del 10 Maggio 1543 scriveva al cardinale Alessandro Farnese (2) dicendo: sono andato per entrare in Parnaso, ma veduto che gli scopavano un altro ser poeta, al quale io non voglio dare nome per onore di chi gli infrascò il capo d'alloro e'l cervello di farfalle, mi ho ritratto un poco addietro. I titoli di furibondo e di bestiale gli erano facilmente compartiti pel suo

<sup>(1)</sup> Apostolo Zeno nel T. XI del Giornale de' Letterati d'Italia lo chiama un poemetto in ottava rima sopra l'entrata in Milano dell'Imperador Carlo V, stampato quivi du Andrea Calvo 1541 in 4.º

<sup>(2)</sup> Alla pag. 50 della edizione 1552 di Francesco Marcolino di Venezia.

difetto di lasciarsi trasportar dalla collera per ogni nonnulla che non gli andisse a verso. Annibal Caro però non lasciara di averlo in pregio, come rilevasi da una sua lettera, che trovasi nella rara edizione di Lettere di diversi eccellentissimi Huomini raccolte da Lodovico Doles.

### BROCCARDO ANTONIO

ANNO 1538 CIRCA.

Io non so da qual fonte Apostolo Zeno traesse la notizia, la qual trasmise a suo fratello Caterino nella lettera, che porta il numero 100 tra quelle della edizione prima, cioè che Anton Baoccando vada annoverato fra i poeti che furono LAURRATI. Ben so che nè il conte Mazzucchelli, nè il cav. Tiraboschi, che di questo poeta veneziano, al quale Trifon Gabriele fu in Padova maestro di poesia, nessun cenno lasciarono di cotesta sua LAUREA. So che del BROCCARDO si hanno assai lodevoli Rime stampate in Venezia nel 1538 con quelle di Francesco Maria Molza e di Nicolò Delfino, e sparse in diverse Raccolte di que' tempi. So che lo Speroni lo introduce nel Dialogo della Rettorica a dar conto di se, e che nelle opere del medesimo Speroni (T.V. pag. 327) si ha una lettera di lui nella quale stà pure un suo immodesto epigramma. So finalmente che per aver egli voluto censurare il Bembo, tanto venerato in Venezia ed in Padova, ne venne sì vituperato e messo in canzone, che ne rimase accorato, e morì molto giovane. Ma della LAUREA POE-

rica dello Zeno accennata nessun indisio tra coteste notizio ho saputo rilevare. Tuttavia tanta fede io professo alla immensa erudizione di esso Zeno, che mi farei scrupolo ad escludere il Broccardo dal numero dei poeti Laureati, escludendone però i uomi di Antonio Girardi, di Claudio Altano, di Giorgio Merlo e di Girolamo Trojano nella medesima lettera e per lo stesso motivo dall'insigne filologo mensionati per assoluta mancauca in me di altre notizie de' loro studj dai quali poter presumere la poetica laurea dallo Zeno supposta.

Comuque sia la cosa, rispetto all'alloro poetico attribuito da sì grand'uomo a codesti nostri
italiani, che certamente furon poeti, ed hanno le
opere loro messo alla luce, è da dolersi che il nome del Baoccano e di più altri, che troveremo
onorati della laurea sia stato dimenticato non solo
dagli antori originali della Biografia universale, ma
ben anche dai valenti traduttori italiani di essa,
che pur si proposero non solo di rettificare qualche
inesatterza degli autori francesi, ma si pure di riempiere i vuoti, che rispetto alla nostra letteratura
vi sono un po' troppo frequenti.

# GIORGIO SABINO

Da Baldassare Schuler, borgomastro della città di Brandeburgo nacque Gioscio il giorno 23 aprile del 1508. Avuta in patria la prima educazione fu mandato di 15 anni a Vittemberga, dove Pilippo

Melantone gli fu ospite e maestro. Trasportato per la poesia, ogni volta che si abbatteva a leggerne qualche bel brano, piangeva a calde lagrime sì per l'incapacità di far cosa che a quello si avvicinasse, e sì per disperazione di mai più riuscirvi. Melantone secondò quella smania, lo animò ad esercitarsi, e gli propose per modello Ovidio. Così Giorcio diventò ben presto uno de' migliori poeti di Germania. Il suo poema Caesares Germanici, che molto onore gli fece, era già scritto all'età sua di vent'anni. Allora fu, che in una brigata di altri dotti giovani gli venne, giusta l'uso di que' tempi, cambiato il cognome di Schuler in quel di Sanno, per la ragione che il suo stile giudicavasi assai simigliante a quello dell'antico Aulo Sabino amico di Ovidio. Accompagnò alcune volte il suo maestro ne' viaggi che ebbe a fare per oggetti di religione, e fu presente a vari colloqui in tal materia. In capo a dieci anni volle veder l'Italia, dov'erano allora in grand' auge gli studi e in gran fama gli uomini dotti, nè si partì da Vittemberga senza aver promesso ad Anna figliuola primogenita di Melantone, che aveva allora undici anni, ed era di molta avvenenza, e conosceva egregiamente la lingua latina, di divenirle marito al suo ritorno, siccome fece di là a tre anni. Giunto a Venezia nel 1533 venne da Luca Panfilo, ch'egli avea conosciuto in Augusta, presentato all'arcivescovo Girolamo Aleandro (del quale parlammo a suo luogo), che fu contentissimo di conoscerlo, e si prese ad amarlo, che a norma della autorizzazione già a lui concessa dal sommo Pontefice, lo nominò cavaliere, poi conte del palazzo lateranense, indi gli accordò il titolo di poeta laureato, come era egli stesso. Questi onori gli venuero otto anni di poi confermati dall'imp. Carlo V, alla dieta di Ratisbona. Recatosi a Padova, strinse amicizia con Lazaro Bonamico, con Battista Egnazio, con Celio Calcagnini, e singolarmente col cardina! Pietro Bembo. Non potè veder Roma, giusta il suo proponimento, perchè fu obbligato ripatriare all'infretta, onde impedire lo sciupamento delle sue sostanze che andavano facendo alcuni suci procuratori. Nel novembre del 1566 Anna Melantone fu la sua sposa, Di là a due anni l'Elettore di Brandeburgo lo nominò Professore di Belle lettere a Francoforte sull'Oder, e avnta occasione di l'en conoscere l'estensione de' suoi talenti lo mandò nel 1541 alla Dieta di Ratisbona, dove l'imperatore gli accordò i favori sopraccennati. Dopo sei anni il duca Alberto di Prussia richiese all'Elettore di Brandeburgo il già illustre Sanno; ed ottenutolo il mandò Reggente dell'Accademia di Konisberga, che fu aperta nell'agosto del 1544. Particolari motivi (tra i quali hassi a porre la morte di sua moglie) lo indussero, in capo a tre anni, a chiedere d'esserne dispensato, siccome accadde, e riebbe a Francoforte sull'Oder la prima sua cattedra. In quest'epoca l'Elettore lo colmò di attestazioni della sna stima, nominandolo anche suo consigliere. Nel 1550 Samo rimaritossi con una figlia di Cristoforo Cromer di Konisberga, Varie commissioni del suo sovrano lo obbligarono a varii viaggi in paesi stranieri, tra i quali Melchiorre Adam rammenta quello in Polonia, dove sì dal re, che da Nicola Radzivil principe di Lituania, ricevette pregevolissimi regali. Nel luglio del 1560 ebbe ordine di passare in Italia. Eseguiti a Venezia i doveri, de' quali era stato incaricato, avrebbe dovuto andare a Firenze, ma una ostinata febbre quartana lo aveva sì malmenato, che volle ripartir per Germania. Rimase ammalato in Augusta tre settimane, dopo le quali, così infermiccio com'era, volle essere trasportato a Francoforte in seno alla sua famiglia; ed ivi il giorno due dicembre dello stesso anno 1560 cessò di vivere, in età d'anni 52. Ecco ora la serie delle sue opere, come la riporta il P. Niceron nel tomo 26 delle sue Memorie, donde ho anche tratto le surriferite notizie. Non ne cito che le prime edizioni.

- 1. Isocratis Oratio de Concordia domi costituenda et Bello in Asiam trasferendo contra Barbaros; latine versa. 1531, in 8.º
- 2. Interpretatio in Ovidii fabulas. Wittebergae, 1556, in 8.º
- 3. De electione et coronatione Caroli V Caesaris, Historia. Egloga ejusdem Sabini de Gallo ad Ticinum capto. Maguntiae, 1544, in 12.º
- 4. De Carminibus ad veterum imitationem artificiose componendis. Parisiis, 1580, in 8.º
- 5. Oratio de utilitate studiorum Eloquentiae habita in Gymnasio Francofordiensi. Sta con le declamazioni di Melantone, stampate nel 1570, in 8.º
  - 6. Poemata et Epistolae. Lipsiae, 1558, in 8.º

È da preferirsi però l'edizione del 1597, per opera di Eusebio Menio, genero di Sanno, perchè più rieca, e contenente anche il poema Caesares Germanici, che fu il suo primo lavoro.

7. Iter Italicum. Sta nella collezione pubblicata da Nicola Reusnero a Basilea nel 1580 col titolo Hodaeporicorum... libri septem.

8. De Adpellatione, ritu, moribus ac populis Marchiae Brandeburgicae. Va unita alla Historia Julia di Reinero Reineccio.

#### AGOSTI GIROLAMO OLIVIERI ANNO 1540.

Nacque in Bergamo nel mese di luglio dell'anno 1509 da Oliviero, che lo edued attentamente e lo istrui nelle scienze naturali e nella medicina, indi nelle amene lettere, e specialmente nella poesia, della quale fin dai primi anni si mostrò appassionato. A compimento della sua istruzione intraprese il viaggio d'Italia, cui succeder fece quello dell'Allemagna. I suoi talenti e le gentili di lui maniere gli procacciarono dovunque onori, protezioni ed amicizie. Ripatriò verso il 1537, e diessi interamente agli studi, bramando acquistarsi più onorevole fama con la produzione di qualche libro-In occasione che l'imperatore Carlo V venne a Milano nel 1540, egli pure vi si recò, ed ebbe l'onore di essere ammesso alla presenza di quel grande Monarca, che volle udire i suoi versi. Sia pel merito reale di essi, o per l'arte di ben declamarli, fu

quas egli abbastanza fortunato per ottenere gli applausi di si eccelso Principe, e per udirsi proclamato poeta da Lui, ordinando che gli venisse tosto spedito il diploma di Poera Lavera. Il qual diploma de segnato il 24 di agosto del 1541, Imperii nostri vigesimo primo et Regnorum nostrorum vigesimo sexto, e contiene queste notabili parole: attendentes ingenii tui candorem, et artis poeticae peritiam ac venae felicitatem, cujús amplam apud Nos degustationem dedisti (1).

Morì l'Agosti in patria nella fresca età d'anni quarantanove. Le opere di lui vennero insieme pubblicate in Augusta da Filippo Ulvardo nel 1548, in 4-2 e sono le seguenti:

- v. De imperio Romano in pristinam gentem et dignitatem restituto, lib. I. Ad sereniss. Philippum Caroli V filium unicum.
- 3. De Partitione Orbis, libri IV ad illustrissimum Antonium Pereuottum Atrebat. Episcopum.
  - 3. Epigrammata.
  - 4. De arcu Cupidinis, libri III.
    5. Veneris et Cupidinis Dialogismus.
- Lodevole menzione fecero dell'Acosti, oltre i Bergamaschi, Calvi e Vaerini, il Coronelli, il Koning, il Bergantini e il co. Mazzucchelli.
- (1) Vaerini, Scrittori di Berg. T. I. pag. 41. Sbaglia però questo storico nella data del diploma Cesarco, da lui segnata nell'anno 1541, mentre tanto il P. Calvi quanto il co. Mazzucchelli segnano 1540.

#### ANDREA VOLUCIO Anno 1540 circa.

Simone Starovolski nel suo Scriptorum Poloniccorum Ekatontas, parlsando di Andrea Tricesio, eliaro letterato di Polonia, fiorito nella prima metia del secolo sedicesimo, ne indica (a pag. 147) i principali e più notabili amici, e nota fra questi Andream Voluctur poetam Luferatur, senz'altro dirue. È a credersi che questi pure fosse Polacco, e forse venisse onorato della laurea con quel mezzo e in quel modo che il fu Clemente Giovannicio, poc'anzi mentovato.

### LEMNIO (LEMCHEN) SIMONE ANNO 1540 CIRCA.

Dal catalogo delle opere inedite dell'Arciprete di Cento Girolamo Barufaldi, chiaro scrittor ferrarese del secolo scorto, (catalogo comunicato dall'illustre suo concittadino dott. Andrea Barotti al P. Francesco Antonio Zaccaria, che lo produsse nel T. XIV (p. 359) della sua Storia Letteraria d'Italia), rilevasi che lo studioso Arciprete avea tradotto in italiano mezzo il poema di Dionisio Libico, initio-lato Il Mondo abitabile, già dal greco fatto latino da Simone Lessito Poeta Leureato, e che il traduttore italiano lo andava arricchendo con giunte e mutazioni, secondo la moderna Geografia. Dalla Biblioteca pio di Corrado Genero io aveva raccolto, che cotesto Lemno (non Lennio, come lo scrive Zac-

caria) fu nativo tedesco (e forse della Rezia, perchè vedremo che in un suo libro qualificavasi Alpinus), che fu maestro di gramatica in Coira, che scrisse e stampò nel 1539 alcuni Epeisodia in onore de' marchesi di Brandeburgo e che aveva rivolto in versi eroici latini il sovr'enunciato poema De situ orbis di Dionisio, stampato esso pure nel medesimo anno 1539, in 8.º Trovai pure nella terza parte delle Delitiae Poetarum Germanorum varj suoi cermi in fronte ai quali si legge Simon LEMAIUS Alpinus. Altri carmi sotto il medesimo nome veggonsi parimente citati nel Lessico Bibliografico di Ebert, non che gli Epigrammi, che ivi diconsi impressi nel 1538; e debbonsi perciò suppore un lavoro diverso degli Episodii ricordati da Gesnero. L'illustre Bibliotecario Parmense D. Angelo Pezzana mi fu parimenti cortese della notizia di un Carmen heroicum de Bello Svevico scriptum anno 1499 col nome di Lemnio, e citato dall' Haenel nel Catalogus Mss. qui in Bibliothecis, ec., col. 732. Fgli però saviamente riflette non essere forse il Lemno autore del Carmen scritto nel 1400 lo stesso, di cni conobbe egli pure i lavori sopraccennati, perchè la Biografia Universale lo dice morto di peste nel 1550 in una età poco avanzata. La notizia dell'anno della morte di LEMNIO, avvennta appnnto nel 1550, è data anche dai signori Chaudon e Delandine senza agginngervi le parole di età poco avanzata. Ma queste possono interpretarsi con qualche larghezza, supponendo che il Carmen de Bello Svevico fosse composto negli anni

giovanili dall'autore, che perciò forse non lo fece pubblico con le altre sue cose; nel qual caso poteva non essere all'anno di sua morte nemmeno giunto al settantesimo anno, e perciò dalla Biografia universale notato di poco avanzata età. Comunque ciò sia, la cosa che noi dobbiamo più particolarmente avvertire si è, che la qualità di Poeta laureato, di che l'onorano il Baruffaldi, il Barotti e lo Zaccaria, non trovai fino ad ora da nessun altro accennata, e per conseguenza ne lasciò ad essi la responsabilità. Non voglio però ommettere un'altra importante notizia letteraria spettante al nostro Lemnio, e non avvertita dai Biografi sovrallegati, cioè che nel 1538, a cagione de'pungenti epigrammi contro Lutero, di cui fa pure una leggiera menzione il Gesnero, venne egli espulso da Vittemberga, della quale ingiuria si vendicò egli acremente, pubblicando nel 1540 all'incirca, ma senza nota nè di luogo nè di tipografo, e sotto il falso nome di Lucius Pisaeus Juvenalis, una ingiuriosa non men che scurrile commedia latina, intitolata Monacopornomachia, come rilevasi dal dizionario degli anonimi e de' pseudonimi di Barbier dell'ultima edizione, e come con qualche maggiore particolarità ha notato il Freytag nel Tomo III pag. 368 dell' Adparatus litterarius.

### GIOVANNI CAJO (KAY)

L'abate di Resnel nella seconda delle due dissertazioni intorno ai Poeti Laureati, che io ebbi ed avrò a citare altre volte, scrive (a pag., mihi, 259) le seguenti parole: "Giovanni Kay nella sua Storia dell'assedio di Rodi, scritta in prosa e dedicata ad Eduardo IV, prende il titolo di umiliss. Poeta laureato di esso Principe, his humble Poet laureat." Volendo ammettere questa notizia, perchè è da supporsi che quel dotto accademico non l'avesse inventata senza verun bisogno, è forza manifestare aver egli sbagliato rispetto all'oggetto storico che egli rammenta; imperocchè l'assedio e presa di Rodi venne fatta da Solimano II, come ognun sa, il quale regnò nel secolo XVI, cioè dal 1520 al 1566, e per conseguenza non poteva il Kay dedicarla ad Eduardo IV, morto appunto sul finire del secolo XV, cioè nel 1483, ma bensì ad Eduardo VI, successo ad Enrico VIII nel 1547. Fioriva di fatto sotto il regno di questo Enrico, e moriva nell'anno 1558, poco dopo l'avvenimento di Eduardo VI al trono, un Giovanni Caso, nomo sommamente illustre fra i letterati Inglesi, e degnamente celebrato tanto da Giovanni Baleo nel suo gran catalogo degli Scrittori Brittanici, quanto da Giovanni Pitseo nel suo immenso volume De rebus Anglicis, che un bell'elogio ne scrive a pag. 755, dando, come il Baleo, l'elenco delle sue opere. Ma sì l'uno che l'altro non seppe com'egli, oltre di essere un iusigne medico, siccome da quegli elogi e da quegli elenchi risulta, fosse pure Poeta Laureato, come ha saputo il Resnello. Eppure il Kay di Resnel non altri può essere che il Caso di que' due storici. Ma nemmeno tra le opere del Caso trovasi citata la Storia dell'assedio di Rodi, che forse rimase incdita per la morte subito dopo dell'autore, e perciò non per anco nota a que' biografi. Non oso mettere in dubbio l'asserzione del Resnel, e con questa persuasione credo non ingannarmi supponendolo onorato della Poetica Laurea dal Re Enrico VIII, che ad altri parimenti l'aveva concessa, tanto più che il Kay amicissimo era di Guglielmo Butto, il medico favorito del Re. L'autore scozzese dell'articolo sui Pocti Laureati della gran Brettagna riportato nel quaderno d'agosto 1835 della Revue Britannique, ha, rispetto al Kay, commesso l'error medesimo del Resnel, che è quanto dire che ad esso volle ciecamente fidarsi, senza osservare se le circostanze di quel racconto potevano andar d'accordo con le date cronologiche prima stabilite. Avesse almeno quel dotto scrittore fatto conoscer meglio questo poeta! Ma egli appena si accontentò di nominarlo, come ha fatto di Chaucer ed il Gower.

### BRECHT LEVINO

Anno 1550 CIRCA.

Nativo di Gand nel Belgio, e fiorente verso la metà del secolo XVI. La prima notizia che mi

giunse della corona poetica, di cui venne onorato cotesto Fiammingo, sta nella Descrizione di M. Lodovico Guicciardini patrizio Fiorentino, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore, che su pubblicata in Anversa, 1569, appresso Guglielmo Silvio stampatore regio, in foglio. (vi adunque nel parlare della città di Guanto (Gand) rammenta a pag. 222 i dotti uomini da essa prodotti, e dopo i nomi di parecchi di essi prosegue dicendo: E più frescamente hanno avuti Filippo Wilant Presidente di Fiandra, LEVINO BRECHT e FRANCESCO HIMANNO, amendue POETI LAUREATI, Joachimo Martino, ec. Per quale opera, quando, dove e da chi il BRECHT e l'Himanno fossero Laureati non è indicato nè dal Gnicciardini nè dal Foppens, che nella sua Biblioteca Belgica (pag. 790) dice il BRECHT nativo di Anversa, frate de' Minori osservanti, autore di una tragedia sulla incostanza della vita umana intitolata Euripus, rappresentata nel 1548 da alcuni scolari, e stampata in Lovanio nel 1549, e più altre volte dipoi. Scrisse anche una Silva piorum Carminum ivi parimenti impressa nel 1555 in 8.º, le Storie de' santi Marco, Marcellino e Lamberto ed una Memorabilis Historia complectens agones illustrium aliquot martyrum, stampata essa pure a Lovanio nel 1551, in 8.º Mori guardiano del suo convento di Malines il giorno 19 di settembre dell'anno 1558. Nè il Foppens però, nè la Biografia Universale, da cui queste parziali notizie risultano, nè il Sandro, nè il Desselio nulla dicono della poetica laurea del BRECHT. Ma il Guieciardini che gli

era coetaneo e che delle cose di Fiandra si manifesta pienamente informato, ed il Vadingo che le glorie de' suoi Confrati pubblicò nel 1630 non possono supporsi in errore in questo punto, il quale dagli autori succitati, posteriori di quasi due secoli, può benissimo essersi ignorato, o trascurato, giacchè per vero dire i versi di questo poeta sono al di sotto della mediocrità.

# HIMANNO FRANCESCO

Tutto quello che ho detto di Levino Brecht, concittadino e contemporaneo dell' Himanso, e poeta Lavrearo egli pure, intendasi qui replicato. Vuolsi però annotare per sopra più, che lo rammenta il Sandero nella sua opera De Gandavensibus eruditionis fama claris, citando egli pure il Guicciardini; ma a quest' unico testimonio è forza di attenersi, giacche nò l'Andrea, ossia il Desselio, nè il Foppens, nelle loro Biblioteche Belgiche hanno in mezzo a un migliajo di nomi trovato logo di porvi l'Himanso.

### CATERINA PACENSE Anno 1551 circa.

I suoi versi latini meritarono la prima Luura per sentenza de' giudici tanto in Siviglia come in Alcalà di Henares, mentre non ancora avea compiuto il ventesimosettimo anno. Acerba cd immatura morte nello stesso fiore di età la tolse dal mondo in Gualdaguayara, lasciando grandissimo desiderio di sè. Ella avea tradotto in versi latini il libro del Piacere Onesto scritto in volgar poesia da Giovanni Hurtado di Mendoza. - Queste parole ho io trovate a pag. 340 della Hispaniae Biblotheca di A. S. Peregrino, stampata a Francfort nel 1608 in 4.º Benchè nessuna data vi si trovi segnata, credo, non dilungarmi gran fatto dal vero, credendo aver fiorito questa giovine poctessa spagnuola verso la metà del secolo XVI. Non essendomi sin qui riuscito di averne ulteriori notizie, mi è forza contentarmi di questo cenno; tanto più che nemmeno l'Antonio nella sua grandiosa Bibliotheca Hispana (nova) aggiunge pur una sillaba a ciò che ne scrisse il Peregrino, tranne che forse il nome di Pacense sia quello di La Paz latipizzato.

## BRUSCIIIO GASPARE

Nacque in Boemia nell'agosto del 1518, e venne allevato ad Egra, della quale città era oriundo, e dove erano alcuni suoi parenti. La poesia e la storia divennero hen presto i suoi più favoriti studj. La prima coltivò con passione negli anni giovenili, come suol sempre accadere, e si rapida fama giu-stamente acquistò, che Ferdinando, Re de' Romani, deditissimo egli pure a siffatta cultura, volle onorarlo della corona poetica, e al tempo stesso

dargli il titolo di conte palatino. Giò avvenne l'anno 1552. Le innovazioni religiose che a quei giorni andavano agitando l'Allemagna, allettarono parimenti il Bruscmo, il quale parecchi opuscoli tradusse in tedesco di Lutero, di Melantone, e d'altri, lo che fece credere che egli pur vi annuisse. Egli però aveva di buon' ora intrapreso a scrivere le storie de' vescovadi e de' monasteri di Germania: pubblicando, rispetto ai primi, un volume in Norimberga nel 1549, che più altri ne prometteva, ed un volume intorno ai secondi nel 1551 ad Ingolstadt, di cui più tardi Nessal diede in luce la continuazione. Per comporre coteste istorie l'autore trovò necessario percorrere le città, fermarsi ne' monisteri, e visitarne gli archivi. Ciò lo indusse a sostener molte spese, che finirono per impoverirlo in modo da non rimanergli per vivere che i doni di che gli erano generosi gli Abati dei monasteri ch' ei prendeva a descrivere. Un suo libro intitolato Odeporicon et alia minutiora poemata stampò a Basilea nell' anno 1553, in seguito al trattato dell'ab. Engelbert de ortu et fine Imperii Romani, del quale fu egli editore. Alcune satire da lui scritte, o che minacciò di scrivere, contro alcuni gentiluomini, gli costarono la vita, perchè, attesolo un giorno appiattati in un angolo di un bosco, dove sapevano aver a passare, gli furono adosso coll'armi, e il lasciarono morto. Ciò accadde nell' auno 1559. (V. Biog. Univ.)

#### CERUTO ANTONIO Anno 1552 circa.

La prima notizia che mi ginnse di questo poeta Lansarro provenne dall'aver osservato in fronte ad un'opera legale di Gio. Batt. Piotti, stampata a Novara nel 1557 la poesia latina così initiolata:

Antonii Cerauri. Archipresbiteri Novariensis Pos-TAE LAUREATI, in Laudem operis Mag. I. C. D. Jo. Baptistae Ploti Ode tricolos tetrastrophes. Chi e di qual merito fosse cotesto Cerauro, che unovissimo mi giunse, poco stette ad informarmi il Museo Novarese del celeb. Lazaro Agostimo Cotta che consultai, e del cui ragguaglio offro a' miei lettori l'estratto.

Nacque Antonio CERRUTO verso il 1525 da osenri e poveri genitori in Borgo Ticino; ma dalla natura favorito di vivissimo ingegno, e secondato da propizia fortuna, si rese distinto come poeta, e come dottore in ambe le leggi; venne aggregato all'accademia de' Pastori di Novara, ed a quella de' Fenici di Milano, e premio della sua dottrina e saviesza fu l'arcipretato ch'egli ottenne della cattedrale di Novara. Dalle sue opere si rileva che andò replicatamente a Milano, della cui cittadinanza venne onorato da Carlo V; poscia a Roma dove fn al servizio di varii prelati, indi in Corsica presso il vescovo di Aleria Pier Francesco Pallavicino, Risulta pure che gravi disturbi gli mosse il Fisco Cesareo; che da' ladri gli fu manomessa la casa, insidiata la vita, assalitigli il padre e il fratello, e involatigli parecchi tuoi scritti. Appar finalmente che coltivò l'amicizia di Paolo Giovio, di Andrea Alciati, di Cornelio Musso, di Pietro Aretino, di Lazaro Bonamico, e d'altri celebri ingegni di quel tempo. Morì ai bagni di Viterbo, mentre erasi recato di nuovo a Roma.

Del merito poetico di lui ci daranno idea i seguenti giudizi. Gaudenzio Merula nel suo Terenziano lo chiama mirus horatiani numeri et imitator et observator. Il Landi ne' suoi Cataloghi dice del CERRUTO che scrive all' Horatiana non senza molta lode. Il Baldino nel dialogo de materia omnium disciplinarum il qualifica vir lyricis carminibus nobilis; e finalmente, per tacer di più altri, nell'indicato diploma di cittadinanza milanese accordatagli il dì 4 di aprile del 1552 dall'imperatore Carlo V, è dichiarato religione in primis, morum deinde probitate, postremo humanarum literarum scientia; poetica praesertim facultate insignis. Non ha il Cotta fatto verun cenno donde il CERRUTO venisse onorato di laurea poetica, di cui lo confessa insignito. Egli è probabile che lo stesso imperatore, cui piacea di obbligarsi i migliori ingegni d'Italia, e che ad altri avea conferito siffatto onore, a lui pure abbia voluto esserne generoso.

Le opere che si conoscono del Carretto sono le seguenti:

1. Antonius Cerrutus Archipresbiter Novariensis I. C. Joanni Battistae Ploto, Ode. (Borgo Lavezzaro, 1543.)

Così scrive il Cotta, aggiungendo che quell'Ode trovasi nel Terentiano del Merula. 28

- 2. Carminum libri quatuor. Venetiis 1550.
- 3. Lusus ad Petrum Franciscum Palavicinium Episcopum Aleriensem splendidissimum. Mediolani 1552.
- L'Oda al Pioto, che ho annunciata al principio.
- 5. Carmen precatorium pro D. Maximiliano II ex Hybernia in Germaniam proficiscente. Manoscritto, dice il Cotta, offerto alla Maestà di Carlo V, e conservato nella Biblioteca Imperiale.

#### FRANCESCO RAFFAELLI Anno 1556.

L'accademia di Vittemberga vide il RAFFARLI, nativo di Heckstadt, frequentar le sue scuole, giovinetto di 15 anni, e ottenervi i più distinti progressi, che lo resero caro al celebre Melantone, in essa del quale nell'anno 1556 un ministro Cesareo volle coronarlo Poeta laureato. Ma egli a tutt'altro attese che a far versi, venendo continuamente occupato in oggetti di scuole e di chiese, perocché fu rettore della scuola di Nabburg, e pastore della Chiesa di Onolsbac, dove morì d'anni 72 nel 1604, senza lasciare verun monumento delle sue dottrine.

ENRICO ECKARDO, ELIA CORVINO, GIOVANNI LAUTERBACHIO R VITO JACOBEO

Anno 1557.

Della corona d'alloro conferita a questi quattro poeti alemanni, il giorno 4 di luglio 1557 quanto all'Eckardo, e il giorno 14 settembre consecutivo. quanto agli altri, vennero separatamente stampati gli atti nell'anno stesso a Vienna, dove questa solennità ebbe luogo, il primo dedicato a Giovanni Mirle abbate Benedettino, e il secondo a Giorgio Edero, rettore di quella accademia. Siffatta corona venne con insolita magnificenza conferita, a nome di essa Accademia, ossia Università, da Paolo Fabricio, che vi professava le Matematiche, ed era poeta egli stesso, ma non laureato. Del diritto di addottorare in poesia e in matematica, attribuito per imperial concessione al Collegio, ossia Università, di Vienna, ho reso conto in favellar del Celtesio. Cerchiamo ora di conoscere più da vicino questi quattro Laureati, giacchè nulla o pochissimo ne disse il Manlio in quella parte degli uomini illustri di Lusazia, che ho più volte ricordata.

Enrico Eckando era di Norimberga. Non bisogna confonderlo con un altro Enrico Eckardo nato a Welter nell'Assia, autore dell' Anti-Pelangus, libro di controversie teologiche tra i Calvinisti e i Luterani. Questo secondo venne al mondo nel 1582, cioè quando l'Eckando poeta laureato era già murto, o almeno decrepito.

Elia Convino, detto Gioachimico, forse dal nome del luogo natale, è indicato aver proposto un quesito poetico a Girolamo Lauterbachio, fratello del seguente Giovanni. Lo cita il Cisconio come autor di due libri di poesie diverse stampate a Lipsia nel 1568, in 8.º lo dubitai dovere egli essere quell' Elia Lampridio Corvino poeta laureato, che scrisse

versi latini in lode della marchesa Isabella di Mantova, cui li mandò da Ragusi, come scrive Bettinelli nelle note ai suoi discorsi sulle lettere ed arti mantovane. La vicinanza dell'epoca, e la simiglianza de'nomi quasi me ne persuadono.

Giovanni Labteradorno, figliuol di Gregorio, nato in Lobau nella Prussia Reale, pubblicò a Francoforte sei libri di Epigrammi, ed altri Carmi latiui, e fu rettore della scuola principale della contea di Hobenloe. Neriparleremo nell'articolo di Friscklino.

Fito Jacosco è rammentato dal Manlio dove parla dell'Ermanno, poeta laureato egli pure, riferendo alcuni suoi versi, coi quali rispondera al quesito mitologico propostogli dal laureando. La Gazette Litteraire de l'Europe (T. V, p. 156) lo dicel laureato a Vienna nel 1576 insieme a Giorgio Fabricio ed a Giorgio Amerbachio, e dice uu solenne sproposito, poichè il veggiamo premiato dell'alloro vent'anni prima, e laureato già da due anni quando il su l'Ermanno.

#### PIETRO PAGANO

Anno 1558. '

Fu celebre ed ingegnoso poeta latino, ed uomo di graziossimo umore. Nacque nel borgo di Wanfrid nell'Assia, e fin da giovinetto acquistò fama per la fluidità e facilità de'suoi versi. Andò sempre ampliandola per la eccellente sua riuscita in più generi di letteratura. L'imperadore Ferdinando I il coronò Poeta. Fu anche assai versato nella Storia, di cui più anni tenne cattedra nella univer-

tità di Marpurgo. Morì celibe in patria il giorno 29 maggio del 1576. Tra i versi da lui composti lodasi principalmente un poemetto epico sulla guerra de' Curiazi ed Orazii. Il Frehero e il Baillet ne parlano con lode.

#### GIROLAMO OSIO

Anno 1558.

Fu uno de' migliori poeti della Germania nel secolo XVI. Nacque a Schlottem nella Turingia. Dopo essere stato circa quindici anni professore all'università di Vittemberga, venne chiamato a Copenaghen dal re Cristiano III in qualità di Storico della Corona, e fu dal medesimo decorato della Corona Poetica nell'anno 1558, Celebrò co' suoi poemi le gesta di esso Re, non meno che quelle di Federico II suo figlio. Passò quindi rettore del ginnasio di Ratisbona, indi nell'anno 1560 si trasferi Professore a Jena, dove rimase sino al 1574, nel quale ottenne il Rettorato della Università, alla quale presiedette poco più di un anno, avendo ivi cessato di vivere nel 1575. Il Mollero, da cui queste compendiose notizie ho dell'Osio raccolte, cavandole da' suoi Ipomnemati al catalogo de' scrittori Danesi di Alberto Bartolini, ha dato di lui e de' suoi componimenti più esteso ragguaglio in altri suoi scritti letterari che a quest' uopo rammenta; citando parimenti diversi autori che ne parlano con giuste lodi. Alcuni versi dell'Osio ha pubblicato lo Schardio a pag. 2002 de' suoi Scrittori delle ose germaniche.

anni 156 i e 1571 coaviene premettere un suo De oculorum fabriça Carmen, stampsto a Vittemberga nel 1556, e agginngere un volume di versi latioi dedicato al Re danese Federico II, e impresso a Copenaghen nel 1561. Così il Frehero. Ma il Freytag (1) aggiunge che la starordinaria di lui perizia nella musica e l'eleganza de'suoi versi latini gli acquistarono gran fama presso i più dotti uomini del tempo, tra i quali nomina Filippo Melantone, Ticone Brahe, Pier Lotichio, ecc., come riferiscono Erasmo Vindingio e Tomaso Bartolini, e rammenta il suo Hodaeporicon stampato a Tubinga nel 1559 insieme a parecchi epigrammi.

### GIONA ERMANNO (HERMANNUS)

Anno 1560.

Questo elegante poeta nacque nella città di Gorlitz della Lusazia superiore l'anno 1537. Di ventidue anni pubblicò in versi elegiaci il poemetto
initiolato Jonas, che molto onore gli fece, e che
gli diè campo di trasferirsi a Vienna, dove fissò il
suo soggiorno, esercitandosi dapprima qual correttore di una delle principali tipografie, indi qual
maestro privato di belle lettere e producendo di
mano in mano altri lodevoli frutti del suo poetico
ingegno. Un componimento ch'ei declamò nel 1560
per la festa del Santo Natale indussePietro a Rotis
fiammingo, e pro-rettore dell' Archiginnasio di

<sup>(1)</sup> Adparatus litter. T. 3, pag, 581-582.

Vienna, a conferirgli il giorno 17 di giugno del 1560 la corona poetica, insiememente al Cropacio ed al Pagano, di cui parlai poc'anzi. In questa occasione recitò nn bel Carme sulla pugna di Davide con Golia, e propose un quesito relativo alla favola d'Orfeo all'altro già laureato Poeta Vito Jacobeo, poco fa rammentato. Di siffatta coronazione il promotore a Rutis distese e pubblicò l'Atto dedicandolo al Re di Boemia Massimiliano d'Austria. In esso leggonsi parecchi versi d'altri autori in', lode de' nuovi coronati. Il tirolese Paolo Gallero di Hala tra gli altri dice dell' Ea-MANO:

Sic arguta facis suavissima carmina, Jona, Carmina, quae Musae laudant et candida Pallas, eo.

A quest'epoca venne incaricato della prima educazione letteraria de' figliuolioi dell'Arciduca Carlo; ma essendogli morto nella Stiria il fratello Giosia, e là trasferitosi per raccoglierne l'eredità, ammalatovisi eglipure, finì la vita, che appena avea compiuto il trentesimo anno di età. Le presenti notizie ho tratto dalla esimia opera stampata a Lipsia in due volumi in foglio nell'anno 1719, intitolata Scriptores Rerum Lusaticarum antiqui et recentiores, la quale ebbi ed avrò occasion di citare, parlandovisi di più altri poeti che ottennero l'onor della laurea, de' quali nel libro VII scritto da Cristoforo Maulio è diligentemente trattato. Nel secondo volume però della citata opera stà anche un poemetto dello Staudio intitolato Parnassus Gorliciorum, nel quale si leggono in lode dell'Ermarno i seguenti bei versi:

Nunc venit Hemannus Decourus tempora fronde Luurigera: cecini teui Carmina digna Tibulli Imparibus momeris, et culto digna Marone, c Carmina quae Musae laudant et candida Pallas. Cantanit Jonam, Musa praestante, prophetam, Ornavitque virum clarorum insignia versus: Pluraque temporibus munquam peritura futuris Confecti, Phoebo modulamina dulcia dante.

## ADAMO SCHRAETERO

" Da Andrea, maestro di scuola in una piccola citta di Polonia (Sittaw) nacque Adamo, ed ivi lungamente visse. Fu Poeta Laureato e filosofo, seguace della dottrina di Teofrasto. Nel 1558 pubblicò un Carme elegiaco in onore dell'imperador Ferdinando, intorno al cui trono collocò le quattro Virtù, Giustizia, Prudenza, Fortezza e Temperanza. Nel 1564 descrisse con egual genere di versi le saline di Wieliska in Polonia con aggiunta di parecchie odi, facendone dedica al Re Sigismondo Angusto. Il Salmo qu da lui travestito in metro saffico dedicò all'insigne Palatino Alberto Lasko, del quale cantò pur le vittorie riportate sopra il despota di Moldavia Giacomo Eraclidi. Tradusse pure in versi latini il Salmo 132 che offerse al Cappellano ed Elemosiniere dell'Imperadore con dedica pure in versi, dove è notabile il seguente pentametro:

Si sapis, a sacris incipe quidquid agis.

Si hanno di lui alcuni altri Carmi ed epigrammi di minor conto. » Ma Cristoforo Manlio, già replicatamente da noi citato, dal quale le poche presenti notinie ho pescate, non dice nè quando, nè dove, nè da chi la poetica laurea venisse conferita allo Scinastrano. Pare che di questo nonev enisse premiato dall'imperatore Ferdinando I, del quale cantò le virtù; locchè può credersi avvenuto nel 1560.

#### (BOURBON) BORBONE NICOLA Anno 1560 circa.

Quando, dove e da chi questo poeta latino nativo francese abbia ottenuto la corona d'alloro, alcuno scrittore, per quanto io abbia cercato, ancor non lo disse. Questo ben so, che un suo libro da me posseduto porta il seguente titolo: Nicolai Bon-BONII Vandoperani Lingonensis Nugarum libri octo. Basileae, 1540, in 12, e che alla pag. 154 di esso leggesi una lettera del celebre Erasmo a lui diretta, che ha questo indirizzo: Desiderius Enasmus Roterodamus Nicolao Borbonio Vandoperano, poetae Lau-REATO S. Devesi credere che quel dottissimo olandese non gli avrebbe accordato sì onorevole titolo senza il più sicuro fondamento. Ciò posto, io penso che cotesto onore abbia egli ottenuto dall'insigne protettor degli ingegni contemporanei Francesco I di Francia. Certo è che Margherita di Valois sorella di quel grande monarca, e madre di Giovanna d'Albret, che fu poi madre diEnrico IV, volle al BORRONE affidare nel 1550 l'educazione dell'amata sua figlia.

Il Boasons era nato nel 1503 a Vandenore presso Langres (ecco il Vandoperani Lingonensis del 
titolo) nella Sciampagna. L'anno 1530 era già 
precettore della principessina Giovanna, presso la 
quale continuò il suo uffinio per lo spazio di poco 
più di dieci anui, dopo i quali volle ritirarsi al suo 
paese, indi a Condè, dove aveva un piccolo beneficio, e dove morì dopo l'anno 1550, secondo scrive 
Niceron.

Anteriori alla edizione delle Nugae, da me citata, furono due altre, cioè la prima a Parigi nel 1533, la seconda a Lione nel 1538. Esse tutte son rare, ed è perciò che un'altra se ne fece a Parigi nell'anno 1796. Ciò prova che le poesie del Borbone furono e sono in gran parte pregevoli, massimamente il poemetto intitolato Ferraria, ch'egli scrisse di 14 anni per onorare la professione del suo padre Giuseppe, possessore di una ricca Fucina; non che l'altro (composto in tanti epigrammetti) intitolato Poedologia, sive de l'uerorum moribus, che merità i commenti di Giovanni Des Caures, scrittor Francese, il quale fiori poco dopo. Tuttavia, al dire de' suoi concittadini, cominciando da Baillet sino al Delandine, Gioachimo di Bellay lo morse col seguente distico:

PAULE, tuum scribis Nugarum nomine librum; In toto libro nil melius titulo.

Ma se il Bordone nomavasi Nicola perchè in questi versi è chiamato Paolo l' Nessun ci insegna ch'egli così pur si dicesse, e forse il Bellay volle parlar di alcun altro, che abbia a suoi di pubblicato un libro intitolato Bagattelle, Fantasie, Baja, o cosa simile, come avvenne sicnramente sia in Francia sia altrove, e come fecesi pure nel secolo successivo: Anche il celebre Oveno, il Marsiale dell'Inghilterra, se crediamo al sig. De la Monnoya, lo punse con quest'altro più arguto distico:

Quas tu dixisti Nugas, non esse putasti: Non dico nugas esse, sed esse puto.

Ciò poi che in proposito di Nicola Borsone parmi degno di osservazione si è la franchezza con la quale il buon ab. di Resnel, da me più volte citato, in fine alla seconda delle sue dissertazioni . sui Poeti laureati, asserisce che Nicola non prese mai questo titolo. Egli sicuramente non avea veduto le sue Nugae. E questa asserzione, smentita dal fatto, diceva al Corpo accademico e stampava in faccia alla sua nazione. Delle Nugae fece una giudiziosa scelta il Lundorpio, stampandola a Francoforte nel 1625 in 8.º col titolo: Tetrastichorum Joco-Seriorum Sylvula. In testa alla traduzione francese del Cortigiano di Baldassar Castiglione, pubblicata a Lione nel 1538 si ha pure un Epigramma del Bornone, al quale parimenti si attribuisce l'opuscolo intitolato Tumulus Francisci I regis et duorum ejus liberorum. Parisiis, 1547, in 4.º Gesnero attribuisce al nostro Borbonio anche alcune Tabulas Grammaticas non menzionate da altri. Non va confuso questo Nicola Borbone con altro del medesimo nome, che gli fu prenipote, e anche miglior poeta latino di lui, nè con Nicola Borbone italiano, e suo coetaneo, autor di una Storia della città di Aquila.

#### SAMIO GIOVANNI Anno 1564 circa.

Non mi è riuscito mai di trovare notizia in verun autore di cotesto poeta Laurearo, del quale ho soltanto la testimonianza di Nicola Borbonio nel suo libro, poc'anzi citato, intitolato: Nugarum libri octo, e stampato a Basilea nel 1540. Eccone gli indizj. A p. 5 trovasi Jo. Samu poetae Laureati distichon, ed è un distico in lingua greca. Alle pagine o5, 164 e 182 si ha versi latini del Borbonio tradotti é greco Samu, cosicchè parrebbe che costui non iscrivesse che in greco. A pag. 409 si trova un Carme dello stesso Borbonio diretto an Samium condiscipulum; e finalmente alle pagine 47 e 167 trovansi epitafii in morte dell'amico Samo (utraque lingua docti) l'un de' quali (a p. 167) dicesi da lui scritto mentr'era puellus, cioè giovinetto, giacchè gli fu condiscepolo, come vedemmo. Vuolsi pertanto credere che cotesto Samo morisse egli pur giovinetto; di fatto nel primo di essi epitafi è detto: occidit ante diem. Ma di che età e da chi questo giovin poeta sarà stato incoronato? Aspetterò che altri me ne istruisca. Certo è che il Gesnero, che conobbe di persona il Borbonio, non fa veruna menzione di cotesto suo Samo.

#### BELLEAU REMIGIO ANNO 1565 CIRCA.

Con qual fondamento registro io questo poeta francese tra i Laureati? Eccolo; ed è l'Epitafio poato sulla sua tomba nella chiesa degli Agostiniani di Parigi, e riportato da Niceron, (T. 31, p. 171).

REMIGI BELLAQUEL POETAE LAUREATI
QUI CUM PIETATE ET PIDE UNDEQUINQUAGENARIAM
PULCHERRIME OMNIBURQUE GRATISSIMUS
VIXIT AFFATEM

EXTINCTOS CINERES

DIVAR CECILIAR PIIS SUDALIBUS SOLLICITANDOS SUPREMI VOTT OBSERVANTISSIMI CURATORES PRIDIE ROMAS MARTII M. D. LXXVII, MOESTISSIMO FUNERE BOC IN TUMULO OPEROSUBERUNT

Oltre il Carroset nel suo raro libro intiolato: Les Antiquités, Croniques, et singularités de Paris alla pagina 96, anche Francesco Swerzio nelle sue Scleetae Christiani Orbis Deliciae aveva questa medesima iscrizione riferita a p. 613, facendola però precedere dai quattro seguenti versetti:

Ne taillex mains industrieuses
Des pierres pour couvrir BELLEAU;
Lui même à baty son tombeau
Dedans ses pierres precieuses.

Ma nè il Tuano, nè il Sammartano, nè il Du Verdier, nè Corrozet, nè Swerzio, nè lo stesso Niceron, nè verun altro biografo francese, per quanto io sappia, espongono la ragione del titolo di Laureato datogli in questa Epigrafe. Se a me può permettersi una congettura, dirò che tal titolo gli venne probabilmente attribuito per esser egli uno de' sette poeti che compongono la Plejade francese. Ma in tal caso il titolo di Laureato spetterebbe a ciascuno degli altri sei; locchè non si verifica. Comunque sia, il BELLEU è detto Laureato iu un pubblico monumento, ed io non doveva dimenticarlo.

Egli nacque al principio dell'anno 15:28 e mort il giorno 6 di marzo del 15:77 in casa del duca d'Elbeuf, del quale era stato maestro ed njo. Tradusse dal greco innacreonte ed Arato, e scrisse parecchie poesie, massimamente pastorali, delle quali Niceron dal 'elenco, e che nessuno più legge benchè Ronsard lo dicesse il pittore della natura. Scrisse anche un Poema latino maccaronico, intitoluto Dictamen metrificum de Bello Huguenotico, di cui Barbier nel Diction. des anonymes, ecc. cita tre edizioni.

Chi sa che da alcuno de' suoi discendenti non sia derivata la famiglia lombarda dei Bello, di cui, l'ultimo, e il più illustre rampollo, fu l'ab. Lnigi, uomo eccellente ed egregio poeta egli pure, e mio grandissimo amico, la morte del quale venne in Cremona pochi anni or sono onorata da orazioni, elogi e versi ed epigrafi, corrispondenti al vivo desiderio che egli lasciò!

#### ANNARDO VAN GAMEREN (Hannardus Gamerius) Anno 1564.

Tra i migliori letterati brabantesi del secolo XVI è annoverato il Gascano, il quale nacque nel borgo di Emert in vicinanza al fiume Mosa nell'anno 1530 all'incirca. Andò a compiere i suoi studi all' università di Ingolstadt in Germania, dove ad un tempo stesso conseguì la laurea si in Medicina che in Poesia, e dove rimase alcun tempo maestro di lingua greca. Venue poi nominato Prefetto delle scuole di Tongres, dove rimase il rimanente della sua vita. Egli serisse in latino le seguenti opere:

1. Un poemetto De Laudibus Linguae Graecae, che recitò il giorno 12 dicembre dell'anno 1564 nell'assumere la cattedra di essa lingua.

2. Via regia ad Musas. Monachii, 1567, in 8.9 È una specie di Prosodia poetica.

- 3. De conscribendis Epistolis.
- 4. Buccolica ; ad imitazione di Virgilio.
- 5. Ecclesiae Catholicae Querimonia.
- 6. Satyra de merito Christi.
- 7. Pornius, Tragedia sacra. Antuerpiae, 1568, in 8.º
- 8. Spongia adversus fallaces Wolfangi Martii insptias. Coloniae, 1569, in 8.º
- 9. Satyra contra Lutherum, Brentium, etc. Leodiei, 1570, in 8.8
- 10. De Igne purgatorio. De Sanetorum reliquiis, Carmina.

Oltre a ciò tradusse dal greco in versi latini il poemetto di Orfeo (De Lapidibus) aggiungendovi varie note. Tradusse parimenti di Apolliare Siro il libro delle età degli uomini. Questo versioni furono stampate a Liegi nel 1575, la prima in quarto, la seconda in ottavo; tradusse esiandio in lingua latina l'orazione tedesca di Martino Einsignino intorno alla credenza esclusiva delle scritture bibliche; queste pubblicò a Dilinghen insieme alle altre orazioni di quell'autore.

Finalmente passò al campo del principe Giovanni d'Austria, e scrisse la storia delle sue imprese guerresche sostenute suelle Finandre, delle quali fece l'Apologia. Essa pure su stampata in Lucemburgo nel 1578, in 4.°, unitamente ad alcune lettere dello stesso principe ch'egli voltò in latino. Gamzasa fini la sua vita in quel tempo, ma ignorasi dove, e forse su vittima di un tumulto popolare. Veggasi Forzasa, Biol. Belg. pag. 431.

### NICOLA TEOFILO Anno 1567.

Da Flemburg nel ducato di Slesia, ove nacque nel 1541 da un Ministro luterano, andò percorrendo le principali università di Germania, studiandovi filosofia, medicina e giurisprudenza. Ma presio sino dalla più giovine età dall'amore della poesia, ne lasciava per tutto lodevoli saggi, al merito de' quali andò poi debitore della poetica laurea, che di buou grado gli concesse l'imperadore Massimiliano II, mentr' era al castello di Posen, l'anno 1567. Non alla poesia però ascriver devesi il favore ch' egli ottenne presso il Langravio d'Assia Guglielmo, che segretario, poi consigliere il creò, ma alla sua molta dottrina legale ed alla molta prudenza, per cui andò suo Legato a varie corti d'Europa. Egli pare che la nuova sua sitnazione lo alienasse dalla vaghezza delle Muse, della quale non altro rimase di lui che un volumetto di Epigrammi. Visse 63 anni. (Frehero).

# PAOLO SCHEDIO (SCHEDE) ANNO 1568.

Fra i molti facitori di versi, così in lingua latina che in tedesca, che la poetica frega produsse in Germania ne'secoli decimosesto e successivo, passa distinto Paolo Schedio nato in Franconia l' anno 1539. Di soli ventidue anni meritò di venire incoronato poeta dal Collegio di Vienna, del quale si è parlato altrove. Il Baillet nel sesto volume dei suoi Jugemens des Savans (pag. 378) osserva che lo Schedio, figlio di Baldassarc Schedio e di Otilia Melissa, assunse più volte il cognome della madre a preferenza del suo, ond' è conosciuto anche sotto la denominazione di Paolo Melisso, Noi troveremo più innanzi un altro Scnedio ed un altro Melisso, parimente Alemanni, ed egualmente laureati poeti. Paolo cessò di vivere sul principio del secolo XVII. Abbiamo di lui le seguenti composizioni: 1. Elegie latinc. 2. I Salmi di Davide.

3. Epigrammi sulle città d'Italia, inseriti da Nicola Resnero nel suo libro de Italia. 4. Un volume di poesie di vario genere in lingua tedesca (1).

# GIOVANNI SCOSSERO (Schosserus) Anno 1568 circa.

Di questo poeta nato nella Turingia Prussiaua Iº anno 1534, e morto l' anno 1585, come nota il Konigio nella Biblioth. Vetus et Nova senza dire che fosse Laureato, ma soltanto citando l'edizione de' suoi Poemi seguita l'anno stesso della sua morte, e due autori che ne hanno parlato con lode, abbiamo la prova della coronazione nella vasta opera del Kraus stampata a Francoforte ed a Lipsia nel 1529 col titolo: Scriptorum de Rebus Marchiae Brandeburgensis Collectio, e nella vita del Leuthingero, che sta in fronte all' opera stessa.

#### DEMIS JACOPO

Anno 1570 circa.

La patria dell'Heinsio, degli Scaligeri e di altri valorosi poeti, perchè non arrà ella pure un poeta Larsexto? Talf ul Zacopo Dessu nato all'àja da nobil famiglia, e vissuto lunga serie d'auni del secolo XVI nella nostra dotta Bologna, dove divenne l'amico di tutti i letterati d'Italia. Nelle Notizie degli Scrittori Bolognesi del conte Giovanni

(1) Le Sage, Atlante, ec. Dispensa 45, p. 104, col. 3.

Fantazzi, alla nota 29 dell'articolo Bolognetti Francesco seniore (T. 2, pag. 246), rilevasi che il Dr. mis venne Lauraro poeta dall'imperatore Sigismondo, a parere di esso Fantuzzi, il qual per altro non ne dice nè l'epoca nè il luogo. Non ho verun dubbio rispetto alla laurea, perchè la trovo indicata anche ne' versi che fra poco riferirò, ma è un vero anacronismo il supporla conferita dall'imperator Sigismondo, anteriore di più di un secolo al Dz. mis. Era questi familiare di Francesco Bolognetti autore di un poema eroico, che ebbe assai grido in quei giorni, intilolato il Costante, stampato la prima volta in Venezia nell'anno 1565. In onore di tal poema pubblicò il Dzmis un libricciuole col seguente titolo:

In Costantiados Francisci Bolognetti libros viginti Jacopi Dzuss Hagani Batavi Compendia, sive uberiora argumenta. Bononiae, trpis Mercurianis Joannis Rossii, 1569.

I quali compendii, soggiunge il Fantuzzi, vennero composti nelle notti del gennajo e del febbrajo 1569, come rilevasi dalla prefazione che li precede.

Tullio Berò bolognese, valente poeta latino di que' tempi, nel decimo libro del suo poema Russicorum, invitando alla villa il suo Varo, prende occasione di parlare del Demis ne' seguenti versi, che danno di questo Batavo poeta un' idea più distinta e caratterisca:

Oh tecum veniat si Dzwrs Haganius, ille Aerius fulco, qui per inane volat, Serpere humique alios putat: oh si venerit una, Quos risus nobis, quos dubit ille jocos! Fidisti gallos, rostrum quibus horret adunca Cuspide, crista rubet, humina luce flagrant, Dam gemini se se infesti assulcibus surgent, Imperium dure quo sibi Marte parent? Sic inter se certabuni par nobile vatum DB LUUR JILM DENTS et Angephilus, etc.

Il nome di Angephilus, dice il conte Fantuzzi, nasconde quello di Antimaco degli Onesti da Pescia. Il nostro Desus è rimasto ignoto al diligentisimo Foppens, che degli scrittori del Belgio raccolse l'ampia Biblioteca che se ne ha. Ma egli, a quamto pare, non la estese agli Olandesi.

### GIAN GIORGIO SABOLINO ANNO 1570 CIRCA.

Giorgio Sadolino vescovo di Odensée nella Fionia fu il padre di questo poeta, il quale nacque dopo il 1530. Sappiamo da Liscandro autore della Historia Danica, che Gian Giorgio venne creato nobile dal Re di Danimarca Federico II, e decorato della laurea poetica. Questi onori debbono essergli stati conferiti verso l'anno 1570. Poeta Lavrauves parimenti il chiama Alberto Thira nel dotto suo libro: Idea Historiae litterariae Danorum pag. 346. Egli lo dice anche Pastor Lollandensis, e Sadalino il cognomina anzi che Sadolino, come serissero e il citato Liscandro, e Alberto Bartolino, e Gio. Mollero, che de' letterati danesi hanno trasmesso ai posteri diligentissime informazioni. Quest'ultimo aggiunge che il Sadolino dalla inco-

stante fortuna perseguitato venne, a cagione di alcuni errori, dal suo ufficio rimosso (1). Nessuno di essi però ha notato l'epoca della sua morte, ei ciascuno ha tenuto conto de' suoi scritti, che tutti insieme qui sotto presento, secondo l'ordine dei tempi in cui vennero pubblicati.

- 1. Elegidia. Wittebergae, 1552, in 8.8
- Epithalamion, fasciculus Apollinaris. Vittebergiae, 1566, in 8.º
  - 3. De Regibus et urbibus Daniae Epigrammata. Hafniae, 1569, in 4.º
    - 4. De Nuptiis Friderici II. Hafniae, 1572 in 8.º
  - 5. Interpretatio Carminum Pytagorae et Phocylidis. Rott. 1574, in 8.°
  - 6. Urania, sive de rebus divinis liber. Hafniae , in 8.°, c Rost. 1574, in 8.°
- 7. Psalmorum Poenitentialium Metaphrasis metrica. Hamburgi, 1575, in 8.º
- 8. Piarum Meditationum liber. Hafniae, 1581, in 8.0
- 9. De Coronatione Christiani IV, Poema. Hafniae, 1597, in 4.º
  - 10. Hymni in Orationem Dominicalem, in 8.º
    11. Jobus Rythmicus. Ms. nella Biblioteca reale
- di Copenaghen, altrevolte Reseniana.
- Le prime date della stampa di coteste opere puonno far credere che il Sadolino percorresse negli anni suoi giovanili la Germania. Quella del 1572 pare avergli prodotto il premio della laurea e della
  - (1) MOLLERI, Spicilegium ec, pag. 21.

nobiltà; e quella del 1597 fa conoscere aver egli vivuto per lo meno sino al finir del suo secolo.

### GIORGIO FABRICIO

ANNO 1570.

Nacque a Kemnitz, città della Misnia. Poi che ebbe compiti i suoi studi a Friburgo ed a Lipsia, diventò precettore dei tre fratelli Verter, col maggior de' quali, Volfango, fece il viaggio d'Italia negli anni 1542 e 43. Padova e Roma furono i luoghi che più lungamente il trattennero. Nella prima di queste città volle di nuovo chiamarsi scolare, pel vantaggio di assistere alle lezioni di Lazaro Bonamici. Pochi mesi erano scorsi dal suo ritorno quando quei tre fratelli il vollero ancora per guida di altro viaggio. Andò con essi nel 1544 a Strasburgo, e vi fece non breve dimora ad oggetto di compiere le istruzioni di que' bravi giovani, e tuttavia con essi vi stava, quando nell'anno 1553 venne eletto direttore del Collegio di Maissen, dove ebbe tosto a recarsi. Egli coltivò sempre la poesia latina, e sì gran credito avea per essa acquistato in tutta la Germania, che l'imperadore Massimiliano II, grande estimatore de' begli ingegni, volle crearlo Nobile dell'impero, accordargli la Corona Poetica, con diploma dato il giorno 7 di dicembre del 1570. Tutto ciò si raccoglie dalle dotte Memorie del P. Niceron, alle quali parmi doversi aver più fede che alla Gazette litteraire de l' Europe, la quale a pag. 156 del quinto volume dice lau-

reato questo Fabricio nel 1576 insieme a Giorgio Amerbachio e a Vito Jacobeo, di cui resi conto. Giorgio Fabricio morì di apoplessia il 13 luglio 1571 in età d'anni 55. Niceron dà il catalogo delle sue opere, sì in verso che in prosa. Tra le prime passano lodatissimi i quattro libri De re poetica, che poi divennero sette per le aggiunte ed osservazioni, di che arricchì le posteriori edizioni, la miglior delle quali è di Lipsia del 1580. Lo stesso dicasi di parecchi de' suoi Poemetti Sacri. Tra le seconde sono aucora in gran pregio i sette libri Originum Surpis Saxonicae, gli altri sette Rerum Misnicarum, i due volumi Rerum Germaniae Magnae et Saxoniae universae memorabilium, e la sua Roma, che il Tisio e il Grevio banno in tutto o in parte riprodotto nelle celebri loro collezioni. Insomma Giorgio Fabricio fu uno de' migliori scrittori d'Allemagna del suo secolo, e de' più vicini, quanto allo stile ed alla lingua, sì nella prosa che ne' versi , agli scrittori del secolo di Augusto, de' quali era egli familiarissimo. Melchiorre Adamo ne ha scritto la vita, e cento autori le lodi.

# LORENZO RODOMANNO (RHODOMANNUS) ANNO 1570 CIRCA.

Del poetico alloro, di che andò fregiata la fronte di Lorenzo Rodomanno nativo del ducato di Holstein, lascio mallevadore Paolo Frebero, il quale a fol. 1501 del suo voluminoso Theatrum, ec. così ne parla: « Fu professore di Storia nell' accademia Vittemberghese, e Poeta laureato, e delle greche lettere disensore, giusta l'elogio di Federico Taubmanno. Ei non su Greco, dice Jacopo Martini nel lib. I, cap. 4, De tribus Elohim, ma avrebbe potuto stare a fronte co' Greci, anzi col principe de' greci poeti Omero. Morì a Vittemberga il giorno 10 di gennajo dell'anno 1606. Scrisse varj poemi in greco ed in latino. Si ha di lui la Palaestina, e l'opera che intitolò Germanida. »

#### CASTORE DURANTE

Anno 1570 circa.

Il Ciaconio nella sua Biblioteca ci informa che questo chiaro Medico suo contemporaneo, e probabilmente suo amico, fu anche poeta Laureato. Ecco le sue parole. Castore DURANTE, del borgo di Gualdo nella Provincia di Nocera, Medico e Poeta laureato, e cittadino Romano, scrisse una Centuria sulle buone e cattive qualità degli alimenti, cioè di cento Semplici, che si usano per alimento, nella quale contiensi pressochè intera la dottrina che spetta alla giusta ragione del vitto, ed al mantenimento della salute. Dapprima questo autore accenna ogni cosa in verso, indi spiega in prosa le qualità d'ogni cibo, dietro l'autorità de' Medici più valenti. La stamparono a Pesaro gli eredi di Bartolomeo Cerano nel 1565, in 8.º (1). Abbiamo del medesimo il grande Erbario scritto in versi latini, in cui si tratta della natura e qualità delle

<sup>(1)</sup> Io ne posseggo l'edizione di Venezia del 1611, in S.

varie piante, coi Commenti in prosa italiana. È stam. pato a Venezia (1). Abbiamo pure il sesto libro dell'Encide di Virgilio tradotto in versi toscani, che Giulio Accolti stampò a Roma l'anno 1566, in 4.9 e in 12.º Così pure la versione poetica del poemetto di Jacopo Sannazari Del parto della Vergine, impressa dapprima a Viterbo l'anno 1575 in 4.º, poscia a Roma con molte figure poste ai luoghi loro, incise in rame, presso Giambattista Cavalieri 1577 in 8.º Scrisse inoltre gli Oracoli Medici di Ippocrate, che diconsi Aforismi, in versi toscani ; e un Trattato della Peste, e un altro della Istituzione di un ottimo Medico, ed un Tesoro di segreti tanto in materia medica, quanto intorno ad altre cose naturali, tutto in lingua italiana. Molti versi così volgari che latini clegantemente scritti tiene egli raccolti in un solo volume. Egli abita a Viterbo quest' anno 1584. » Così Ciaconio.

## ENRICO FABRICIO Anno 1572.

Dopo avere esercitato l'ufficio di maestro privato in alcune Case signorili, ebbe la fortuna di assistere ai Comicii, che si radunarono nella città di Spira, e di recarsi interprete de' medesimi al trono di Massimiliano II imperadore nell'anno 1572. Questo monarca informato de'suoi metti letterarii volle premiarlo coll'accordargii la corona pos-

(1) Il Ciaconio pubblicava la sua Biblioteca nel 1584.

teca; e tiò avvenne l'anno medesimo. Di là a due anni esercitò medicina e filosofia in Basilea, indi passò professore di queste scienze nello studio di Hornback, del quale nel 1577 venne scelto Rettore. Cessò ivi di vivere l'anno 1612 in età d'anni 65. Non si hanno altri pegni del suo ingegno poetico, che alcuni Epigrammi.

#### BENEDETTO ARIAS MONTANO Anno 1574.

Nome illustre di uno de' più dotti nomini della Spagna. Nacque nel borgo di Frexenal de la Sierra l'anno 1527, come scrive il Valera nel suo proemio alla Bibbia Spagnuola. E perchè la voce Sierra significa monte, così volle aggiungersi il nome di Montano. Fu teologo, filosofo, antiquario, critico, commentatore e poeta; seppe tutte le lingue morte e tutte le viventi, di cui si avessero opere scritte, viaggiò l'intera Europa, e fu presente al Concilio di Trento in qualità di teologo del vescovo di Segovia. Le prove de' suoi talenti e della sua saviezza indussero il gran ministro cardinale Ximenes a confidare a lui la premeditata edizione poliglotta della sacra Bibbia, alla quale dic mano ed assistette con impareggiabile diligenza presso l'egregio tipografo d'Anversa Plantino, che la pubblicò in otto volumi in folio dall' anno 1568 al 1572. Montano ne ebbe in premio da Filippo II una Commenda dell' Ordine di S. Jacopo, e quel che è più, gli encomii de' contemporanei e de' posteri. Di più opere, oltr'a ciò, fu autore, di cui puossi vedere l'elenco ne' Biografi spagnuoli e nel-l'Adparatus del Freytag. Io non citerò che le poetiche, a cagion delle quali l'accademia, ossia università, di Alcalà (Complutum) gli accordò, ginsta il costume d'allora, l'onore della Cosona (locchè debb' essere avvenuto nell' anno 1574); e sono:

1. Davidis regis ac prophetae, aliorumque sacrorum Fatum, Psalmi, ex hebraica veritate in latinum carmen observantissime conversi. Antuerpiae, apud Plantinum, 1574, in 4.º

2. Monumenta humanae salutis decantata, hoc est Pulcherrimae utriusque Testamenti figurae vario carminis genere explicatae. Ibid. 1571, in 8.º

Speculum vitae et passionis Christi. Ibid., 1573.
 Hymni et Saecula; sive Poemata sacra. Ibid., 1503, T. 4, in 16.°

Morì în Siviglia nel convento della sua Commenda il giorno primo di Giugno dell'anno 1611.

#### NICODEMO FRISCHLINO Anno 1575.

Questo poeta latino del secolo XVI nasceva a Balingen nel Vittemberghese il giorno 22 di settembre del 1547. In età molto fresca andò professore di belle lettere a Tabinga, indi a Lubecca, e in ultimo luogo a Marpurgo. Egli era altresi medico, trovandosi così qualificato nella Philogicarum Epistolarum Centuria pubblicata dal Conringio, dove si ha una sua Lettera del 25 marzo 1575 diretta a Giorgio Burcardo, nella quale assai dottamente dichiara con quale dottrina e con qual ordine abbiasi ad interpretare l'Eneide di Virgilio. Una seconda sua Lettera, diretta a Giusto Lipsio con data del 15 ott. 1586, ci ha conservata Pietro Bur. manno nel primo volume della sua magnifica Sylloges Epistolarum, T. 1, p. 103. Ma ciò che lo rese non meno celebre che disgraziato furono le sue Quistioni gramaticali con Martino Crusio, e le sue poesic. Imperocché, oltre i molti e giudiziosi commenti ai principali poeti del Lazio, ed alcune sue buone versioni di poeti greci, pubblicò sedici libri di Elegie, sei Commedie, due Tragedie, parecchi Epigrammi, due poemi epici, ecc. Quella tra le commedie intitolata Rebecca, tanto piacque all'imperatore Rodolfo II, che volle, all'epoca della dieta di Ratisbona (nel 1575), manifestargli la propria soddisfazione e stima, ponendogli di sua mano sul capo una Corona d'oro, e dichiarandolo Poeta Cesarco. Ma la controversia che Crusio gli mosse con soverchio impete, l'intollerante genio di Fatsculino, l'intemperante sua fantasia, e la inopportuna sua facilità a scrivere in buon latino ogni sorta di insolenze, lo indussero a comporre ed a permettere che si dissondessero alcuni suoi Carmi ingiuriosi, che obbligarono la pubblica Autorità a punirnelo, imprigionandolo entro una torre, le cui finestre per mala sua sorte nou eran difese da veruna inferriata. Mal soffrendo il poeta cotesto scorno, gli parve facile il liberarsene, saltando da una di esse, donde probabilmente gli sarà paroto minor pericolo. Ma l'infelice si fracassò il capo su grosse pietre, e morì. Giò avvenne il giorno 28 di novembre del 1590 nell'età sua di soli 43 anni.

Le opere poetiche di Nicodemo Frischlino vennero raccolte, commentate e poste in luce da Giorgio Pflugero, distinguendole in epiche, elegiache, sceniche, epigrammatiche ecc., e spettano tutte ai libri rari. massimamente in Italia. Io ne possiedo la parte scenica, ed eccone il titolo e il contenuto: Operum Poeticorum Nicodemi Frischini Balingensis, Comitis Palatini, Cesarei PORTAE LAUREATI, ec. Pars Schnick; in qua sunt Comoediae sex, Rebecca. Susanna. Hildegarda. Julius redivivus. Priscianus vapulans. Helvetio-Germani. Tragoediae duae. Venns et Dido. Quibus novissima hac editione accesserunt Notae, etc. Opera et studio M. Georgii, Plügeri Ulmani. Argentorati, 1608, in 12.º Allo stesso volume (parlo dell'esemplare da me posseduto) succede quest'altra Commedia, di cui (perchè squisitamente rara) parmi opportuno citar tutto e quale stà il frontispizio: Peasma, Hoc est, Comoedia postuma, nova et sacra: de variis haeresibus et haeresiarchis; qui cum luce renascentis per Die gratia Evangelii hisce novissimis temporibus extiterunt. Auctore Nicodemo Frischlino, Doctori, Oratore et Philosopho (rumpantur ut ilia Momis) elarissimo, Sacri Palatii Comite, nec non Poeta CORONATO. Qui succede un epigrametto di quattro versi, indi la seguente data: Impressum in Jazygibus-Metanasti (cioè nell'Ungheria di là del Danubio) anno Chaisti-Nati, 1598, Antichristi vero revelati 81.

A conoscere interamente cota fosse e di qual merito il nostro Faiscilliso gioverà leggere un'operetta di Carlo Enrico Langio, stampata a Brunswik ed a Lipsia nel 1727, in 4° col titolo: Nicodemos Faiscillisos, Vita, Fama, Scriptis, ac Vitac exitu memorabilis.

La più rara edizione delle sue opere è quella di Francoforte dell'anno 1586 in 8.º; la più compita quella di Strasburgo (Argentorati) del 1595; la più ricercata quella sovraccennata del 1608.

#### GIORGIO AMERBACHIO Anno 1576.

Un vecchio e accreditato giornal francese intitolato Gazette litteraire de l'Europe, alla p. 156 del
quinto volume, riferisce essere stati nell'anno 1576
ad un medesimo tempo decorati della poetica laurea tre alunni del Parnaso Germanico, cioè Giorgio
Fabricio, Giorgio Annanacmo e Vito Jacobeo. Che
questo giornale abbia preso shaglio rispetto al Jacobeo ho fatto di già conoscere: che possa averlo preso
anche intorno all'Annanacmo, ho fortissimo dubbio. Parecchi Amendachii conosco. Il più vecchio dei
quali, cioè Giovanni, stabilì nel quindicesimo secolo
una buona tipografia in Basilea. I figli di Giovanni
chiamaronsi Brunone, Bonifacio e Basilio, de' quali
nessun fu poeta, benchè tutti dotti, e i due secondi

anche scrittori. Conosco parimenti un Vito Ameriacuto, che su molti anni professore all'Università di Ingolstadi, dove morì nel 1550, e dove più opere pubblicò si filologiche come poetiche. Figlio di lui poteva essere il Giosacio, rammentato dal surriferito Giornale; e il Grutero nel primo volume delle Delittas Germ. Poetarum pubblicò alcune poesie così di Vito come di Giorgio. Ma chi egli si sosso, e da chi ottenesse i'o nore della laurca poetica, nessun altro libro sinora ho trovato che lo indicasse, tranne la succitata Gazzetta, che essendo scritta da valentuomini merita pur qualche sede.

#### GIOVANNI POSTIO Asso 1577.

Questo valentuomo fiorito in Germania nella seconda metà del secolo XVI fu egregio professore di Medicina, e buon dilettante dell'arte poetica, di cui diede bei saggi si nella lingua nativa con parecchi Inni sugli Evangeli, come nella latina con vari Poemetti, cui diede il titolo di Parerga Poëtica, pei quali Rodolfo II Imperadore, nell'anno 1577, gli accordò la Conoxa p'allono. Morì di sessant'anni in Haidelberga nel 1597, colpito dal contagio ch'egli era ito a curarri.

# ANDREA SCHONEO (SZEEN) POLACCO ANNO 1580 CIRCA.

«Chi mai dal povero corpicciuolo e dal muto viso di Andrea Schoreo creduto avrebbe si belle doti e sì versatile ingegno nascondersi? Dotato egli di somma intelligenza e di vasta memoria, la sostanza di tutte le scienze conobbe, e dell'uno e dell'altro diritto all'ultimo apice giunse, e fu dottore di teologia, filosofo, matematico, non che poeta laureato ed oratore eccellentissimo, e tutte quest'arti lodevolmente professò. » Queste parole traduco dal principio dell'articolo 88 (pag. 197), nel quale l'erudito Starovolscki nella già citata sua Centuria di Scrittori Polonesi, prende a far l'elogio di questo Schongo, Narra dipoi che venne in Italia a imparare Medicina e Teologia, le quali studiò a Padova, e fu poi dottorato in legge a Roma, donde tornò a Cracovia, ed ivi ottenuto il grado magistrale nell'anno 1586, diventò professore. Fu egli anche il fondatore della cattedra di lingua greca in quella università, della quale divenne poscia rettore. Le opere che di lui si citano non appartengono alla Poesia; ne di chi, quando e dove ottenesse il grado di poeta laureato è fatto verun cenno. Morì il giorno 18 di maggio del 1615 d'anni 63, in Cracovia, e Daniele Sigonio ne recitò l'elogio funebre.

### GIOVANNI CLAY

#### Anno 1580.

CLIV G. di Meissen, della scuola ampollosa di Norimberga; poeta Coronato (1); uomo di avvanture; tramodato nelle passioni. Scrisse 1.º Divozioni di Natale. 2º Erode, o La Strage degli innocenti, tragedia. 3. Combattimento degli Angeli e dei Dragoni, ec. Così sta scritto nell'Allatte che continuasi a stampare a Venezia dall'Antonelli sotto il nome di Le Sage a folio 104 della dispensa 45; ed io non ne so più di così.

Ne parla brevemente la Biografia Universale, e più per disteso il Dizionario di Jordens.

#### FRENZELIO SALOMONE

#### Anno 1580.

Tra i poeti alemanni amici di Nicodemo Frischlino già da noi conosciuto, e seguaci delle mase latine al pari di lui, ma con minore celebrità, tre almeno ottennero essi pure l'onore della poetica laurea, cioè Gio. Lauterbachio, Paolo Melisso Schedio, che abbiamo di già rammentati, e questo Salomone Fauszezio. La fortuna di conoscerlo come tale è dovuta al medesimo Frischlino, le cui lodi veggiamo dal Frenzello espresso in vari epigrammi, che dopo quelli del Lauterbachio e dello Schedio troviamo impressi nella edizione delle

#### (1) Forse dall' imperatore Redolfo #:

opere teatrali di esso Frischino eseguita a Strashurgo nel 1585 che io possiedo. I quali epigrammi portando in fronte il nome dell'autore coll'accompagnamento delle due iniziali P. L. (Postae
Laureati), come vi è praticato per gli altri due,
offrono una più che sufficiente prova di cotesta
qualità. Vuolsi pur credere che il Frischlino gli
fosse più che agli altri affezionato, trovandosi immediatamente dopo una graziosa sua lettera al
Frenzizio stesso diretta, che precede la più singolare delle sue commedie, cioè il Priscianus Vapulans. Altre testimonianse però di questa coronazione uno potei sinora raecogliere.

## SPENSER EDMONDO

In quel modo che in tutte le parti del mondo, dove si coltivano le lettere, non rimangono ignoti i nomi de' più illustri letterati d'Italia, quand' anche da pochi ne sia conosciuta la lingua, così in Italia notissimi sono i sommi scrittori delle altre nazioni, comecchè pochi li sappisno gustare nella natia loro favella. Io, giovinetto di quindici anni, udj per la prima volta il nome di Edmondo Srsassa, accompagnato da eloquentissime lodi, pronunziarsi dall' insigne ab. Parini in parecchie di quelle sue incomparabili lesioni estemporanee, mercè le quali sitillava nelle tenere menti de' suoi allievi il nobile sentimento del bello, nel quale essenzialmente consiste il pregio della poesia. E fin da quei

tempi conobbi per nome il poema inglese intitolato la Regina delle fate, e quella parte del primo canto di esso, nel quale è con sì vivi colori descritta la Disperazione: Più anni dappoi scorrendo per istruzion letteraria i molti volumi del Giornale di Bouillon mi avvenni alla pag. 328 del terzo volume dell'anno 1776, e ne raccolsi che lo Spensen, protetto e stipendiato dalla regina Elisabetta, apparteneva egli pure alla classe de' poeti laureati. Ma quando presi a distendere le presenti Memorie imtorno a cotesti Poeti, e che nella vita di Spensea andai cercando le prove di siffatta qualità, non mi è riuscito verificarla; imperocchè è ben vero che quel grand' uomo venne in più maniere premiato, ma pare che non possedesse il titolo di poeta regio, e quindi di poeta laureato, benchè ad un laureato succedesse, cioè a Skelton, e da un laureato venisse dipoi surrogato, cioè da Daniel. Il concorso però di queste notabili circostanze, la testimonianza del Giornale di Bouillon, e soprattutto l'eccellenza di tal poeta, mi obbligano a non escluderlo dalla serie, tanto più che anche l'autor dell'articolo (già ripetutamente citato) della Revue Britannique lo riguarda egli pure qual poeta laureato di Elisabetta.

Sperser, nato, per quanto credesi, nell'anno 1553, morì nel 1598. Cose pastorali ed amori furono i suoi primi versi. Ebbe la fortuna di avere alti e possenti amici e mecenati. Sostenne con distinte lodi onorevoli impieghi, e ottenne assai generose elargizioni. Sepolto nell'abbazia di Westminster vicino all'urna di Chaucer, la contessa di Dorset

volle, più tardi, innalzargli un monumento, sul quale si legge il seguente distico:

> Anglica, te vivo, vixit plausitque Poesis; Nunc moritura timet, te moriente, mori.

Ma il timor qui spiegato non poteà verificarsi. Nascevano i Milton, i Dryden, i Johnson, i Rowe, e più tardi i Pope, i Gray, ec., ed il Parnaso Britannico si mantenne sempre all'altezza cui da Gower in avanti era salito.

Il Klefekero nella sua Bibliotheca Eruditorum praecocium riporta, a pag. 65, un Epigramma di Fitzgeofrido in lode di un altro poeta inglese, cio di Samuele Daniel, menzionato poe' anzi, e da menzionarsi ancora, dove si attribuisce allo Spensen la primazia epica tra i poeti della sua Nazione. A noi basti il conoscerne il seguente distieo, perchè del pari onorevole ad entrambi.

Spensenus si quis nostrum velit esse Maronem, Tu, Daniele, mihi Naso britannus cris.

I francesi (dice l'ab. Denina (1)) concedendo a Syrama gran lode d'ingegno, lo dicono privo di gosto. Eppure noi vediamo che Sprama studiò ed imitò, e talora tradasse le poesie di Marot, e di Du Belay, come fece di quelle del Petrarca e del Sannazaro. Le sue Egloghe hanno nel totale qualche cosa di più grande e di meglio inteso che quelle di Virgilio e degli altri, ad esempio de' quali

<sup>(1)</sup> Vicende della letterat. P. III, § 41.

470
procurò di formarsi. Così Denina, e così, dal più
al meno, più altri critici, che sarebbe inutil pompa
di andar citando.

### ANDREA MERGILETO

Anno 1581.

Sotto un ritratto passabilmente inciso, e che sembra lavoro degli ultimi anni del secolo XVI, eseguito in Germania, un erudito giovine parmigiano (il sig. Antonio Bertoni, del quale con la debita riconoscenza ho parlato nella introduzione) ha trovato la seguente iscrizione: Andreas MERCILETUS Melrichstadius Francus, POETA LAUREATUS, anno aetatis LX. Postomi dietro un tal cenno a rintracciar notizie di questo lanreato, che affatto nnovo mi giunse, dal solo Frehero ho potuto raccoglierle. Il Mergileto nacque nel dicembre dell'anno 1530 a Melrichstadt, piccola città di Franconia (quindi gli aggiunti Melrichstadius Francus), nel principato di Henneberg. Suo padre, che ivi era Senatore, gran cura si prese della sua educazione letteraria e scientifica, e dall'una all'altra delle migliori scuole di Germania lo andò dirigendo, visti i progressi che vi otteneva. Rimase Andrea due anni a Jena, indi passò a Schlensing, dove in capo a due anni su nominato Ministro della chiesa di Bering. La morte del principe Giorgio Ernesto di Henneberg, suo protettore, il tolse da quel ministero, che soltanto nel 1500 gli venne restituito, accordandogli la chiesa di Mülfeld. Intanto egli aveva ottenuta

la Laurea Poetica fino dal 1581. Morì di podagra nel 1606. Le sue opere sono:

1. Biblidia, seu Capita Bibliorum singula singulis distichis textum et doctrinam indicantibus comprehensa.

2. Sententiae insignes Patrum Ecclesiae, versibus elegiacis.

3. Antithesis veritatis et Baptismi Catechetica, ec. (Frehero, fol. 1502).

#### PANCRAZIO CRUGERIO

ANNO 1580 CIRCA.

A foglio 335 del secondo volume della tante volte citata opera Scriptores Rerum Lusaticarum, troviamo la testimonianza della Poetica Laurea della quale venne desorato il Cauceato, che era professore di lingua latina e di poesia nella celebre accademia Giulia di Helmstadt. Nella Historia Bibliothecae Fabricianae troviamo accennate tre opere di hi , un Carmen Religionis , Justitiae et Musarum Juliarum, in prandio ministeriali pronunciatum, impresso nella stessa città l'anno 1579 insieme a più altri componimenti riferibili allo stabilimento di quella Università; una Historia baptizati Christi in versi latini e tedeschi, stampati Henricopoli 1577, in 4.º in occasione del battesimo di Dorotea Augusta figlia del duca Giulio; ed un Epithalamium per nozze distinte, stampato nel 1580, in 4.º, dopo il qual anno notasi la di lui partenza per Lubecca, del cui Ginnasio aveva il Carganio ottenuto il 472 regime. (Jo. Fabricz, Hist. Bibl. Fab. Tom. V, pag. 271, 286).

### CRISTOFORO DONAVERO Anno 1582.

Nel villaggio di Wisent posto nel principato di Ncoburgo viveva l'anno 1503 Cristoforo Donavezo, Poeta LAUREATO, e allora Pastore e celebre concionatore. Queste parole scriveva il Frehero al principio di un suo articolo destinato alla memoria di Cristoforo Sigismondo Donaveno, figliuol di Cristoforo, come può leggersi sul finire del foglio 581 del Theatrum Virorum eruditione clarorum dell'indicato Autore. Ma questi null'altro ha detto del nostro laureato, probabilmente perchè la fama del figlio superava quella del padre, del quale non ho trovata menzione in verun altro luogo. Convien credere che Cristoforo Donavino ottenesse il poetico alloro in alcuna delle Università di Germania. alle quali l'Imperadore Massimiliano, come vedemmo, ne accordò la facoltà, cioè in quella di Ratisbona, di Jena, o di Vittemberga; e ciò posto, puossi credere che l'ottenesse verso il 1580. Ma che aveva egli scritto per esserne giudicato degno? Tuttavia l'asserzione del Frehero merita fede.

#### BERNARDO PRETORI Anno 1589.

Questo galantuomo latinizzò in Pazerorius il cognome di Schultheifs, portato da suo padre, che era un uomo ignobile. Paolo Melisso, conte palatino, e vice rettore delle scuole di letidelberga, liberale ad altri del poetico alloro, del quale andava egli pure fregiato, lo concesse al Parron nell'anno 1589, cioè in età di 22 anni, come rilevasi dal Frehero. Nel 1608 venne anch' egli creato conte palatino da un Commissario Imperiale, che aggiunse al cognome Parron il distintivo de Elmo. Viaggio molto, anche dopo aver fissato il suo domicilio in Norimberga, dove fu pubblico Bibliotecario. Assicura il Frehero, ch'egli componeva ottimi versi, che spargevansi per tutta la Germania. Cessò di vivere nel 1616.

#### NICOLA REUSNERO Anno 1594.

Di questo insigne giureconsulto, letterato e poeta tedesco hanno scritto la vita Giovanni Vortz (Jenac, 1603), e Melchiorre Adamo, e il Frehero, e il Zeumero, e tutti i biografi fioriti dalla sua epoca fino a noi, cosicchè io mi credo in diritto di non altro avvertire che quelle uniche circostanze che divengono indispensabili al mio oggetto. Raussezso nacque a Lembery nella Slesia il giorno a febbrajo 1545, e morì di 57 anni a Jena nell'aprile del 1602. Cominciò ad acquistar nome come poeta alla dieta d'Augusta dell'anno 1566, lodandone dignitosamente i deputati che la componevano. Il duca Volfango di Baviera lo nominò suo Consigliere, e lo mandò professore di belle lettere al

Collegio di Laugingen del quale dopo cinque anni divenne Prefetto. Addottorato in legge all'Università di Basilea nel 1583, fu fatto assessore della Camera imperiale di Spira e professor di diritto a Strasburgo. Nel 1589 passò con lo stesso grado a Jena, ove ottenne l'onorevole titolo di Anziano del Collegio de' giureconsulti, e di assessore nel Tribunale. Nel 1505 il Governo Elettorale di Sassonia lo nominò suo rappresentante alla dieta di Polonia dove recossi insieme ai deputati dell'imperatore e dell'elettore di Brandeburgo. Prima che partisse, l'imperatore Rodolfo II, che era ai Comizii di Ratisbona, gli mandò la patente di Poeta LAUREATO e di Conte Palatino. Tornato a Jena una lunga malattia nefritica lo trasse alla tomba nell'anno 1602. Molte opere scrisse, tra le quali queste sole sono le poetiche:

 Sylvula genealogica Principum Boiariorium et Palatinorum. Epithalamium in Nuptias Principis Gulielmi Boiariae ducis, aliaque poëmata. Lavingae, 1568, in 4.º

2. Imperatorum ac Caesarum Romanorum a Julio Caesare usque ad Maximilianum II austriacum breves ac ilustres descriptiones. Lipsiae, 1572, in 8.º In questi versi ebbe mano anche Giorgio Sabino.

3. Monarchae, hoe est Summorum Rezum sive Imperatorum Assyrioram, Persarum, Graccorum, Romanorum, Costantinopolitanorum, Germanicorum, ilbri VII, elegiaco carmine scripti. Lovanii Svevorum, 1576, in 16.º

4. Principum Sacri Romani Imperii septem vi-

rorum Palatinorum, Saxonicorum, Brandeburgicorum libri tres. Augustae Vindelicorum, 1578, in 12.º

5. Polyantheae, sive Paradisus poeticus. Basilae,

1579, in 8.º

6. Hodeporicorum, sive Itinerum totius fere orbis, libri septem. Basileae 1580, in 8.º È una Raccolta di viaggi in versi di varj autori.

7. Insomnia, sive Noctes Juniae Enheae. Lavingae, 1583, in 8.º

8. Fastorum sacrorum et historicorum liber primus. Argentorati, 1584, in 8.º

Liber secundus. Argentorati, 1586, in 8.9
9. Operum Poeticorum partes quatuor etc. Jenae,

1593, in 8.º ec. ec. .

La gloria degli avi , la nobiltà della stirpe , gli agi della famiglia, di cui Nicota accrebbe pel suo grande ingegno gli nonci, accompagnano il nome di lui, che passa tra i più illustri di Germania del secolo XVI. Buon poeta, bnon giurista, buon filologo e bunon istorico, Nicola Reussano è un di que-gli uomini il cui solo nome è un elogio.

### ERMANNO KIRCHNERO

#### Anno 1594.

Fiori in Germania sul finire del secolo XVI queeto bell'ingegno, nativo di Hersfeld, e acquistò non piccola fama pei versi latini che andava qua e là pubblicando, e segnatamente per quelli che improvvisava con singolare felicità. Portatosi a Ratisbona al tempo de' Comizii, e udito dall'imperatore Rodolfo II, caldo amatore de' booni versi, gli piacque premiarlo col poetico alloro. Ciò avvenne l' anno 1594. Venne poscia mandato a Marpurgo per insegnarvi quella medesima arte che egli si egregiamente esercitava. Al quale ammaestramento aggiunse poi quello della storia e della scienza politica, delle quali era conoscitore profondo. Negli ultimi tempi della sua vita abbandonossi ad una tetra malinconia, che finì per ucciderlo nell'anno 1620. Si hanno di lui alcune orazioni, e alcune scritture legali e politiche (Frehero, p. 1514), oltre più versi latini in lode di parecchi di que' libri, di cui la Germania andava in que' giorni inondando la culta Europa.

#### TORQUATO TASSO Anno 1595.

Se tra i poeti del secolo XVI, che a tanta gloria innalazarono le italiche muse, uno vi era che per comune giudicio de' dotti e degli imparziali degno si giudicasse della corona d'alloro, come principe in que' giorni del norto Parnaso, quegli certamente fu il Tasso. L'invidia de' gramatici che al acremente lo perseguitò; gli amori romanzeschi che tante sciagure gli procurarono; la sua medesima volubilità di carattere, di desiderii, di manirec che lo rendevano singolare; la somma sua dottrina nei tanti scritti in prosa e in versi manifestata, che premiata veniva dalla stima universale degli uomini colti; la sua squisita Goruzalemme final-

mente, e più ancora l'impareggiabile suo Aminta. erano tutti motivi plausibilissimi a procurargli l'onore della poetica laurea in quel medesimo Campidoglio, dove ne' tempi moderni il solo Petrarca l'avea conseguita. Ne io credo di menomamente offuscare lo splendore della meritata sua fama dicendo, che forse alla elevata anima di Tonquaro, che a parecchi inviti di Principi e di Corpi accademici aven resistito, e cui sicuramente non erano ignoti i diplomi di parecchi Sovrani e gli atti di alcune Università, eoi quali molti poeti così italiani come stranieri avevano ai suoi tempi ottenuto patente e privilegi di Poeti Laureati, sol dovesse codesto titolo riuscire gradito, ove gli venisse accordato con quelle solennità, formola e magnificenza che praticate si erano pel Petrarca. Ma nè di ciò l'avversa ed ostinata di lui fortuna volle essergli cortese. Imperocché al cinquantesimo anno di età era già pervenuto, quando il nipote di papa Clemente VIII, cardinale Cinzio Aldobrandini, ammiratore ed amicissimo dell'infelice Tor-QUATO, aggradir fece al Sovrano Pontefice la proposizione di conferirgli siffatto onore, e lo invitò a recarsi da Napoli a Roma, a fin di ottenerlo. Abbattuto egli così delle forze del corpo che di quelle dell'animo, queste potè in parte rinvigorire ad un sì lusinghevole annunzio, e quelle tanto superare da poter finalmente giugnere a Roma, incontrato sin fuori della città da numeroso concorso, e dai due cardinali nipoti, che nel proprio palazzo lo accolsero, e il di seguente lo presentarono al Santo Padre, dal quale si vide affettuosamente trattato e lodato e udi queste parole: Vi abbiamo destinata la corona d'alloro, perchè ella resti tanto onorata da voi, quanto a' tempi passati è stata ad altri di onore. Ciò accadde al principiare dell'anno 1595. Ma la fredda e piovosa stagione, e il necessario ritardo per le disposizioni preparatorie a così rara solennità, che il cardinal Cinzio esigeva straordinariamente magnifica, e la crescente spossatezza fisica del poeta, consigliarono a ritardar la funzione all'aprirsi della bella stagione, e fu deeiso che avrebbe effetto nel mese di aprile. Intanto il buon Torquaro bramò ritirarsi presso i padri Geronimiani di S. Onofrio, sì per maggiore libertà ne' suoi studi, come pei conforti più confidenziali, di che abbisognava tanto per lo spirito quanto per il corpo. Vengo a morire fra voi, disse loro nel presentarsi, come colui che si sentiva la morte nell' ossa. Ebbe tuttavia tanta forza d' ingegno di dar compimento all'ultimo suo lavoro poetico, cioè al Poema delle Sette Giornate, che il Crescimbeni giudica il più bello e il più nobile che in verso sciolto abbia la lingua nostra. E fu per avventura questo sforzo di fantasia che ridusse agli estremi il povero Tasso. Non doveva finir l'aprile, che la coronazione avevasi a celebrare; ma egli morì il giorno 25, avendo oltrepassato di un mese e mezzo il cinquantesimo anno. Quegli onori che non potè l'egregio cardinal protettore rendergli in vita procurd rendergli in morte con magnifiche esequie, e più avrebbe fatto se nol distraevano le domestiche

tribolazioni che lui pure lungamente amareggiarono. Nella relazione della di lui morte scritta da un Gio. Zarattino Castellini, che sta in un Codice da me posseduto, e già di ragione della ora estinta famiglia Tassi di Bergamo, leggesi che il povero Tonquaro fu nondimeno per ordine del cardinale Cinzio inconozaro n'allono nel feretro e così processionalmente portato alla sepoltura.

Non potrei meglio chiudere questo articolo, che riportando l'iscrizione dall'insigne letterato vivente monsig. Carlo Emanuele conte Muzzarelli composta in onor di Tosquavo, che leggesi a pagina 111 della Nuova raccolta di Epigrafi Italiane, stampate a Roma nel 1538.

TU CANTOR DI GOFFBEDO

EPICO A NUMO SECONDO
SSELL'A MISTA ISCONPARABILE
DELLE SORTI D'AMORE
VITTIMA INFELICE
CUI ROMA OFFRÀ TARDI UN ALLORO
NIEGÒ SEMPAE UNA TOMBA
FILOSOFO POSTA
PER INGEGHO FRA GLI UOMINI
PER DOTI D'ANIMO FRA I CELESTI
VIVI IMMOGTALE

Nella chiesa però di s. Onofrio leggesi sul suo sepolero:

#### D. O. M.

TORQUATI TASSI OSSA HIC JACENT.
HOC NE NESCIUS ESSES HOSPES
FRATRES BUJUS ECCLESIAE P. P.

# (volgarmente Storch) Anno 1595 circa.

La molta dottrina e le molte vicende di questo illustre Alemanno possono ampiamente rilevarsi da quanto ne scrisse il Bermanno nelle Notitias Universitatis Francofurtensis, il Koenigio, il Mullero, e più altri, di alcun de' quali fa pur cenno Gio. Fabricio nella storia della insigne sua Biblioteca. Il Pelargo, morto nel 1633 in età d'anni 68, trovossi ne' suoi tempi migliori avvolto nelle grandi controversie teologiche che agitarono la Germania nel secolo decimosesto, alle quali ebbe a prender parte, e come ecclesiastico e come professore nell'Università di Francoforte. La maggior parte dei suoi scritti appartiene a siffatti argomenti. Ciò non tolse però ch'egli ricusasse di attendere anche alla Poesia, e il sovraccitato Fabricio non solamente ne cita i Poemata, ma soggiunge che, come a poeta insigne, gli venne mandato a casa l'alloro, che egli, modesto com'era, ricusò, rimandandolo con questo distico, scritto estemporaneamente:

Non ego vel fatui, vel vatis nomen habebo, Nes laudem cygni posco: Pelargus ero. Questo rifiuto, in que' tempi, e in quella Nazione; dove codesto onore si ambiva, non ebbe esempi nè prima nè poi; tuttavia non lo esclude dal novero de' Poeti laureati.

#### MEIBOMIO ENRICO Anno 1595 circa.

La famiglia de' Meibomi di Helmstadt è stata per più generazioni illustre nella letteratura e nella medicina. Il primo di essi che acquistò gran fama fu questo Enrico, il quale generalmente chiamasi il vecchio, per distinguerlo dall'altro dello stesso nome che gli fu nipote. Da chi, e per qual merito abbia egli ottenuto la laurea poetica, ancor non mi è noto; ma trovo che il Fabricio a pag. 302 della quinta parte della sua Historia Biblioth. Fabricianae ricorda una Epistola David Chytraei ad Henricum Meinomium, cui de Laurea Poetica gratulatur. La testimonianza del Chitreo parmi ineccepibile, come parrà a chiunque per poco conosca la germanica letteratura. Ma del valore poetico del Meisomio non ho troppa fede, benchè la dotta Vita di Mecenate da lui composta gli faccia molto onore. Parmi quindi potersi conchiudere ch'egli ottenesse a un tempo stesso da qualche Università di Germania, e forse da quella di Lubecca, la laurea di Medicina e Poesia, come vedremo essersi praticato con altri. E ciò debb' essere accaduto nell'ultimo quinquennio del secolo XVI.

#### ZUBERO MATTEO Anno 1596.

Tra i poeti latini che in Allemagna fiorirono nel secolo XVI, Matteo Zubero merita un posto de' più distinti. Ei nacque assai povero a Neimburgo verso l'anno 1570, ma alla matrigna fortuna suppli la natura dotandolo di felice ingegno. Il principe Filippo Luigi lo fece educare a sue spese, prima nel Ginnasio di Lavingen, poi nella Università di Vittenberga. Buono per indole, e di animo allegro e gioviale, Matteo riuscì a recitar versi all'improvviso, e con questo mezzo a procacciarsi di che supplire alle sue ristrettezze, perocché gli mancarono dopo qualche anno i soccorsi della sua Corte. Improvvisando, e scrivendo versi per altrui commissione, andò traendo la vita per le città e i villaggi, che intanto visitava. Paolo Melisso che incontrossi ad udirlo e ad ammirarlo nell'anno 1596, lo insignì del titolo di Poeta Laureato. com'era egli stesso, e, giusta il diritto che ne avea. Poco dopo, il principe Augusto, successor di Filippo Luigi, informato de'meriti di questo suo suddito, lo nominò professore nel Collegio di Sultzback. Maritossi d'anni 46 nel 1616, e le sue nozze vennero cantate dagli Epitalami dei suoi amici. Tra questi fu Giorgio Remo, consigliere di Norimberga, che al povero Zubrao andato ivi a finire i suoi giorni l'anno 1623 fece pure questo bell'epitafio:

Neumburgum genuit, rapuit me Norica-berga; Haud morier potui nobiliore loco. Austera clarus fueram, Musaque jocosa, Aulis Zuzzaus cognitus atque Scholis. Non satis est doctum, sanctum decet esse Poetam, Maquum et praecipue concelebrare Deum.

Abbiamo di Zuzeno due volumi di varj Carmi, messi in luce a Francoforte sul Meno l'anno 16a6. Così Frebero.

# VIRDUNGO MICHELE ARRO 1507.

Matteo Virdungo senatore di Kettingen mandò quest'ultimo de' suoi figli, natogli nell'anno 1575, a Strasburgo indi a Jena per fare l'intero corso de'suoi studi, i quali specialmente applicaronsi da lui alla Giurisprudenza, alla Storia ed alla Poesia. Assai de' suoi progressi contento il Pro-Rettore della Università di Jena Nicola Reusnero, uomo dottissimo, il volle premiare della Corona Poetica in pubblica assemblea tenuta il giorno 21 di gennajo dell'anno 1507. Andò quindi in Boemia presso il suo parente Barone di Schmirtzitz, che ne era governatore, dove rimase sino all'anno 1605, nel quale si vide nominato professore di Eloquenza e di Storia all' Università di Altorff, dove ottenne costanmente la pubblica estimazione, e dove nel 1637 morì di asma in età d'anni 62. Il Frebero cita alcune Orazioni Accademiche del VIRDURGO, alle quali Giovanni Fabricio (Hist. Bibl. Fabric., pag. 81, Part. VI) aggiunge un Commentario sull'Agricola di Tacito, e alcuni Versi.

#### DANIEL SAMUELE ANNO 1560.

Se, a giudizio di Fitzgeofrido nell' Epigramma già citato, il poeta Edmondo Speuser va giudicato il Virgilio dell' Inghilterra, il suo successore Samuele Daniel devesi giudicarne l'Ovidio. Daniel non pareggiò certamente per altezza d'ingegno nè il suo predecessore Spenser, nè il successor Johnson. Ciò non iscema però i pregi de' suoi Carmi, facili, scorrevoli e di stile bastantemente purgato. Egli nasceva l'anno 1562 nella contea di Somerset, studiava all'Università di Oxford, e finiva per dedicarsi interamente alla poesia ed alla storia. Cominciò collo scrivere elegie, poi drammi, indi poemi. Puro ed elegante è giudicato il suo stile, nè altri prima di lui scrisse tanto purgatamente nella sua lingua natia. Elisabetta lo nominò Poeta Laureato in luogo del defunto Spenser, ed Anna moglie di Giacomo I lo scelse tra i gentiluomini della sua conversazione. Un casino di campagna ch'egli avea presso Londra era il luogo in cni dava sfogo all'ingegno, e steudeva le sue opere. Più tardi rinunciò l'ufficio di Poeta Laureato, e andò nella sua natia contea di Somerset ad accudire ad un ampio podere che vi aveva acquistato. Mori nell'ottobre dell'anno 1619. Ecco ciò ch'egli pose alla luce :

1. Il Compianto di Rosmonda, 1594, in 4.º

<sup>3.</sup> Visione, o la Saggezza delle dodici Dee, 1605, mascherata allegorica.

4. Guerre civili tra le case di York e di Lancastro, poema in otto Canti, 1604, in 8.º

5. Filota, Tragedia, 1611, in 8.º

6. Lettere di Ottavia a Marcantonio, 1611, in 4.º Queste e il Compianto sono imitazioni di Ovidio.

- 7. Difesa della rima, 1611, in 8.º Altre opere di Daniel non videro la luce che dopo la sua morte, e sono:
- 8. Il Trionfo d' Imeneo, Tragicommedia pastorale, 1623, in 4. 9
- 9. L'Arcadia della Regina, Tragicommedia pastorale.

10. Ambascia di un infelice che sorpreso da burrasca, e avendo due donne nella sua nave (una delle quali egli ama senz'esserne corrisposto, e l'altra ch' ei non ama è innamorata di lui) ha ordine da Nettuno di gittare una di essa in mare per calmar la tempesta, poema, dove è salvata non la donna amata, ma l'amante. Queste ed altre sue poesie vennero stampate unitamente a Londra nel suddetto anno 1623, e ristampate di poi. Tradusse anche gran parte delle opere del nostro Paolo Giovio, anzi questa versione fu uno de' suoi primi lavori letterari. L'opera tuttavia che assicura a Da-NIEL una più certa e durevole fama è la sua Storia d'Inghilterra, che ha ottenuto diverse edizioni, e che si legge tuttora con piacere, laddove le Poesie caddero in quasi totale dimenticanza. Non debbo ommettere l'avvertenza, che presso alcuni scrittori è questo poeta diversamente chiamato, cioè da alcuni Daniele Samuel, da altri Samuele Daniel.

#### BOIERO LORENZO

#### Anno 1599.

Tutto ciò che conosco di questo Poeta si limita al seguente articolo, che io traduco dalla Biblitotheca Scriptorum Societatis Jesus pubblicata dal P. Atanaele Sotvello in Roma nel 1666, in fol. Ivi adunque, a pag. 53e, sta ciò che segue: « Lorenzo Bozzo di nazione Svezzeee, di patria Stockolmese, Poeta Laureato, ammesso alla società (Gesuitica) a Cracoria, l'anno di salute 1587, in età d'anni 24. Professò in essa per un novennio la Rettorica e le umane lettere, per un triennio la Matematica, un biennio le Controversie sulla fede, e divenne Coadjutore spirituale. Fini di vivere a Brannsberg il giorno i 3 febbrajo dell'anno 1619. Molte cose scrisse in versi, ma le pubblicò o anonime o con altro nome. Tra le altre si hanno i seguenti Poemi:

Carolomachia, libri III, seu Victoria auspietis Sigismondi III Regis Poloniae de Carolo Sudermaniae Duce anno 1605 in Livonia relata. Vilnae, typis academicis, 1606, in 4.º

Pompa Casimiriana, cioè la festa per la translazione della immagine di san Casimiro dalla città di Vilna, iu eroico poema descritta. Bransbergae, in 4.º n

Dal testo surriferito parrebbe che il Bozno fosse già laureato poeta quando entrò nella Compagnia di Gesù, in età d'anni 24. Cosicché può supporsi laureato dal Re Sigismondo nell'anno 1599, o in quel turno.

#### BALDUINO FEDERICO Anno 1599.

Dresda lo vide nascere pel povembre dell'anno 1575. D'anni diciotto passò dalle scuole di Meissen all' Università di Vittemberga a fine di perfezionare i suoi studi. L'applicazione ch'ei vi poneva, il profitto che ne manifestava, e la saviezza della sua condotta, indussero il principe Federico Guglielmo a provvederlo di una pensione che lo alleviò nelle sue ristrettezze. In pochi anni divenne cospicuo nelle Matematiche, nella Teologia e nella Poesia, cosicchè ottenutavi nell'anno 1502 la laurea filosofica, nel 1500 gli venne soleunemente conferita la poetica per mano di Nicola Reusnero, chiaro professore dello studio di Jena, che abbiamo già conosciuto. Nel 1601 accompagnò una deputazione mandata al congresso di Ratisbona coi Legati Pontificii, e ne estese gli atti. Al ritorno ammogliossi con Dorotea Meisnera, e nel 1604 ottenne la cattedra di Teologia nella scuola stessa di Vittemberga, e fu assessore di quel Concistoro. Ivi morì d'anni 52 nel 1627. Le opere da lui pubblicate versano nella massima parte sopra oggetti teologici e controversie dottrinali. Fu uomo assai dotto, ma assai mediocre poeta. Giovanni Fabricio, Paol Frehero, il Morofio e più altri ci parlano distintamente di lui. Il suo Tractatus de casibus conscientiae è opera classica nel suo genere, ed ebbe tre edizioni. Non meno ben ricevuti furono i due suoi libri, l'uno in Difesa della confessione Augustuna, l'altro de' Comentari sulle Epistole di s. Paolo.

### PARTE QUINTA

#### POETI LAUREATI

DEL SECOLO XVII.

# GERLACHIO MELCHIORRE ANNO 1600 CIRCA.

Di questo poeta non altro conosco che il titolo seguente, che io ricopio dalla p. 126 della parte seconda del primo volume della più volte da me citata bellissima raccolta degli Scriptores Rerum Lusaticarum. Eccolo: Oratio et Elegia de Horrendo quingentarum aedium almae Zittae (Zittaw) vu junii anno Christi 1608 Incendio , Justiciae et Misericordiae Jehovae ad posteritatem futuram consecrata a Melchiorre Gerlachio Sorano M. (Magistro) Poëta Laureato, ejusque Scholae Rectore, recitata, et Mense eodem junio fatali typis novis Venatoriis in ea urbe excusa. Anno Christi nati M. DC. XI. Quel solo epiteto di futura applicato alla voce posterità mi è paruto sì sciocco (oltre le altre ampollosità) che non ebbi il coraggio di scorrerne coll'occhio più di mezza colonna. Ma questo parolajo, che per certo non altro esser poteva che un pedante, stando alla testimonianza del succitato suo opuscolo, ebbe anch' egli il titolo di Poeta Laureato, che gli sarà stato conferito in qualche Università di Germania, a patto che poscia il conferisse egli pure, e così sciupossi per modo e per modo si abbandonò in quelle scuola ed in que'tempi, che, come da queste mie ricerche traspare, divenne vile e ridicolo, e a molti che potevano esserne più degni, levò la smania di conseguirlo.

#### FROLICH URICO Anno 1600 circa.

Ho potuto vedere il libro intitolato Basilea sepulta retecta, continuata, ec. del Tonjola, stampato l'anno 1661, e verificarri l'iscrizion sepolcrale ivi riferita a pag. 53, nella quale, tra le altre lodi, è attribuita ad Ulrico Federacu quella di Poeta Laurento, come venni graziosamente avvertito. Ia mancanza finora di prove migliori mi è indispensabile di qui riprodurla:

HULDRICO FRÖLICH
POETAE LAUREATO
NOTARIO CESAR. JURATO
PER CATEARRI. SUPPOCAT.
EX HAC MILIT. IN TRIUMPH.
ECCLESIAN
PIE PLECIDEQUE TRANSLATO

PARENTI DESIDERATISS.

h. m. p. p.

LIB. MOESTRISS.

O. A. M. DC. X. III. FEUR.

#### FORSTERO GIOVANNI Anno 1600.

Due Giovanui Foaszea ha la Germania prodotto, il primo nato in Angusta l'anno 1495, professore di Teologia a Vittemberga, dove morì nel 1556, ed autore di un Disionario Ebraico-latino; e l'altro nato ad Aurback, borgo della Sassonia, il 25 dicembre del 1576, che è il poeta laureato. Dopo le prime istruzioni avute a Schneberg passò alla Università di Lipsia, dove ottenne i diversi gradi; compreso qual di dottore in Filosofia ed in Teologia, e per ultimo quello di Poeta Cetareo, cioè Laureato (come nota il Frehero), che gli fu conferito nell'anno 1600. Ma le sue opere ed i suoi studi non ebbero altro oggetto che le scienze sacre, e morì nella giorine età d'anni 37 nel 1673.

#### RUMMELIO GIO. CORRADO Anno 1600 circa.

a Fu dottore in Filosofia e Medicina, e Poeta Laureato. Oltre gli altri monumenti del suo ingegno pose in luce una Parafrasi poetica dei dodici Profeti minori del Vecchio Testamento. La costante sua confessione di fede lo fece esiliare da Naŭmarck (sua patria) donde passó nell'anno 1628 con la famiglia nel sobborgo di Norimberga chiamato Word dove beatamente fini di vivere il giorno 23 gennajo del 1630. "Così lasciò scritto il Frehero a fol. 1380-90 del Theatrum Pirorum

eruditione clarorum nel porsi a favellare di un altro Gian-Corrado Rummelio figlio di questo. Io non ho altra testimonianza da produrre in suo conto.

> SEGERO GIOVANNI, E PEISKERO GIO. ANT. ANNO 1600 CIRCA.

Non altra notizia ho potuto rintracciar di Saerao, che quella che trovo nel primo discorso di Menkenio intorno la ciarlataneria degli eruditi, a pag. 10 della edizione cum notis variorum. Dice adunque esser nato il Segen a Grisysvad nell'anno 1583 da Reimars Seltrecht giureconsulto e conte Palatino; e che per la facilità sna di scrivere versi venne LAUREATO. Fu poi Con-rettore nel Ginnasio di Vittemberga, indi maestro di Filosofia, e finalmente Rettore della scuola comunale. Aggiugne che scrisse Lexicon Quadrilingue, Orationes et poemata. Finisce col dire, che colpito di apoplessia nella sua stessa scuola, terminò la vita nel giorno 14 di marzo del 1637, e cita in appoggio una dissertazione accademica del Brachnero. Tutto ciò sta nella nota; ma bizzarra cosa è quanto scrive nel testo del suo discorso l'irascibil Menckenio, ed è, che fatto dipingere un Crocifisso, e inginocchiatosi avanti, soleva chiedergli (con parole che sulla pittura gli uscivan di bocca ): Domine Jesu, amas me? E Cristo con altre parole egualmente dipinte gli rispondeva: Clarissime, pereximie, nec non doctissime, Domine Magister Segene, Poeta LAUREATE, Caesereae et Scholae Vitebergensis Rector dignissime, Ego amo te. L'Hallero però attribuisce questa ridicola vanità all'altro Poeta Laurearo Giovanni Peiskero, stato anch'esso rettore delle scuole Vittembergesi. (Ivi, pag. 19 e 20)

Ne ciò solamente l'Hallero ha creduto rispetto al Peiskero, ma due pagine prima delle sopraccitate, in proposito della mania de' titoli che invade le menti di alcuni letterati, avea notato che costui si manifestava con tutta questa lunga filastrocca: J. P. Caesarea et Imperiali autoritate Artium liberalium doctor et Poeta Lavenserus, Societatis Germanicae Archivarius, Lycei . . . . Director Supremus, Scholarum Germanicarum Inspector, Collegarum Gymnasii Senior, et puerorum chori currentis Ephorus, ee.

Quale del Parkero o del Segreo sia posteriore o anteriore, da chi e quando laureañ, non mi è riuscito sin qui di sppurare. Pare che entrambi fiorissero al principio del secolo XVII. — Lo Stadelio da il nome di pedante al Segreno, anzi di miserabil pedante, ma nol pone tra i ciarlatani della letteratura, come fece il Menkenio (V. Sebast. STADELII, de circumforanea literatorum vanitate, pag., mibi, 202).

### SCOLTETTI TOBIA

Anno 1600.

Nome più sconosciuto nella istoria de' poeti d'Italia quanto quello di Tobia Scolterri si durerebbe fatica a trovare. Eppure anch' egli fu Poeta LAUREATO, imperocchè di tal titolo il qualifica due volte Orlando Pescetti, sì nel frontispizio, come nella Lettera dedicatoria del non comune suo libro intitolato: Proverbi italiani, raccolti e ridotti sotto a certi capi e luoghi comuni, stampato a Verona in 12.º nel 1603. Le notizie che dello Scotтетті da essa Lettera si ponno dedurre riduconsi a queste pochissime: 1. Ch'egli era Douore dell'una e dell'altra legge, e Poeta Laureato: 2. Che probabilmente nasceva in Verona, dove stava pure il romagnolo Pescetti, al quale egli era compare. 3. Che fino dal 1600 trovavasi alla Corte Cesarea. Quest'ultima circostanza mi porta a credere che l'imperatore Rodolfo II, allora regnante, e facile conceditore di siffatte Lauree, lui pure ne abbia voluto onorare. Pare eziandio che lo Scoutetti fosse valente scrittore latino, se il brano di una sua lettera dal Pescetti riportato basti a farne giudizio, e quindi è da supporsi che latine fossero parimenti le sue poesie. Chi più ne sa più ne aggiunga.

# MARTINI NICOLA E BRULOVIO GASPARE ANNO 1600 CIRCA.

Il Freytag nel secondo volume dell' Adparatus Litterarius pag. 1225, cita l'intero titolo del seguente libro, e da esso raccogliesi che l'Autore, tra le altre qualità, possedera eziandio il grado di Poeta Laureato Cesareo. Eccone il titolo:

Lutherus triumphans Papa corruens pro solemnitate jubilaea, largissimaque Spiritus Sancti super divum Lutherum effusione, in celeberrima Argentinentium accademia heroico carmine decantatus a Nicolao Man-TIMI Demnina Pomerano, P. L. Caes. anno... 1618. Argentorati, in 8.º Nessuno de' miei Lettori vorrà, spero, scandalezzarsi delle fanatiche espressioni ivi adoperate da questo fervido Luterano. Rarissimo è questo libro, dall' Autore dedicato a quattordici giovanetti che studiavano a quel tempo in Strasburgo presso il professore Mattia Berneggero. Riporta quindi il Freitagio alcuni versi latini in lode dell' Antore, dettati da Gaspare Brulovio di Pomerania, professore di poesia nell'accademia di Strasburgo, e Poeta Laureato Cesareo egli pure, del quale può bastar questo cenno.

### TAUBMAN FEDERIGO

VINO 1600.

«Non solo costui fu commentator di Poeti ma Poeta egli stesso. Tra varj suoi Carmi abbiamo una Paraphrasis sulla predicazione di s. Paolo in Atene, la Melodaesia, ossia il Convito Musicale, e duc Raccolle di Poesie diverse, pubblicate in diversi tempi a Vittemberga. Melisso lo giudica uno dei buoni poeti latini d'Allemagna; e in vero qualche fama acquistò pe' suoi versi epici ed elegiaci. Nulla però gli fece maggior onore, secondo il Borichio, quanto i suoi versi lirici, che talvolta valgono quanto quelli di Anacrecote. Gl'ingegni delicati non po-

terono però soffrir l'ardimento ch' egli ebbe di comporre nuove voci che i Latini non usarono mai, Ma cotesta licenza gli va per lo meno perdonata rispetto alle poesie facete, ch'egli scrisse per ridere e far ridere. Le sue opere sono : 1. Friderici TAUBMANNI Melodaesia, seu Epulum Musicum. Lipsiae, 1622, in 8.º; 2. Schediasmata Poetica. Vittebergae, 1604, in 4.º Egli nacque a Wonseich, borgo della Franconia, l'anno 1565 il 15 di maggio, morì il 24 marzo 1613, professore a Vittemberga." Questo articolo è tutto intero di Adriano Baillet, nel Tomo V de' suoi Jugemens des Savans. Si ha una orazione funebre in lode di Taubmanno, composta da Erasmo Schmidt nel Tomo I delle Mem. Philosophor. di Wittenio. Nella bizzarra dissertazione dello Stadelio intitolata: De circumforanea literatorum vanitate, veggo posto in ridicolo il TAUBMANNO per la boria di comparir sempre col suo morione, ossia berretto poetico, credendo d'imporre rispetto alla sua magnificagine.

#### FABRICIO GIACOMO Anno 1602.

Splendidi nomi in tutta la germanica letteratura sono i Faraccii, e quel di Gascono è tra sesi uno de' principali. Di molti scrittori che di lui favellarono io mi atterrò al Mollero, che ne' suoi Ipomnemati all'opera di Alberto Bartolini (De Scriptis Danorum, ec.) ne ha con la solita sua diligenza trattato.

Giacomo Farricio nacque a Rostak nel ducato di Mekelburgo il giorno 28 di agosto dell'anno 1576. Di sedici anni venne da Ticone Brahe invitato al suo famoso convitto di Uraniburgo, donde nel 1596 uscì tanto ricco delle scienze Astronomiche. Matematiche e Chimiche, che prendendo a trascorrere il Belgio, l'Inghilterra e la Germania, a spese di quell'insigne Maestro, ebbe la facoltà d'iniziare in esse chiunque venisse da lui giudicato idoneo. Fermatosi a Jena, meritò di ottenere da quella celebre Università la LAGREA dottorale in Poesia ed in Medicina. Ciò avvenne l' anno 1602. Nel seguente anno venne eletto archiatro del duca Alberto di Mekelburgo, Nel 1612 fu nominato professore Medico-Matematico nello studio di Rostok sua patria, donde nell'anno 1637 passò qual professore emerito al servizio del Re di Danimarca Cristiano IV. indi di Federico III, con dignità di Medico primario e di prelato di Aubos. Ivi finì la egregia sua vita nel 1652 in età d'anni 76, accompagnata da molti e ben meritati elogi, che trovansi per la maggior parte stampati. Le qualità sne così di mente come di cuore furono squisite. Riguardato come poeta, egli è assai minore di se medesimo, guardandolo come medico e come dottissimo in tutte le scienze naturali. Ma la stessa sua mediocrità poetica diventa ammirabile, ove si consideri non essere stata che un ornamento, un passatempo, nn sollievo al suo spirito. Ei non produsse di questo genere che un solo volume intitolato:

Periculum Melicum, seu Poematum juvenilium facturae priores. Halae Saxoniae, 1600, in 8.º

Il titol medesimo fa conoscere non avere egli medesimo una grande opinione de' suoi versi. Al-Piucontro le sue molte opere in materia medicale sono tuttora in buon credito.

# LINCK CELICHIO GIOVANNI Anno 1602.

Negli Annali Gorlicesi (di Gorlitz) scritti da Martino Meistero, e pubblicati nella seconda parte del prime volume degli Scriptores Rerum Lusaticarum, leggesi quanto segue: " Giovanni Linck Cg-LICHIO, Poeta LAUREATO, da Lintz, borgo della Stiria, dove sedici interi anni fu maestro della scuola provinciale, e direttore al tempo stesso della musica di Chiesa, chiamato a Gorlitz, divenne collega degli altri precettori, ai quali fu aggiunto il giorno 24 di ottobre (160a). E perchè la scuola già da qualche anno desiderava un nuovo collega, gli venne aggiunto Teodoro figlio di Baldassare Teodoro ministro primario della chiesa di Gorlitz.» E poco dopo " Quel Giovanni LINCE Poeta LAUREATO che dissi essere stato chiamato alla scuola nostra il 24 ottobre 1602, nel prossimo anno 1603 il giorno 26 di luglio, abbandonata questa scuola terrena passò all'acquisto di una eterna immarcescibil corona, avendo già raggiunto l'anno 42 di età, che fu il sesto de' meno climaterici ». (loc. cit. pag. 60).

Non so più di così; ma credo che Linck sarà stato decorato della poetica laurea dal rettore della 3a scuola di Vittemberga, o di alcun' altra vicina Università nel suddetto anno 1602.

#### MEISNERO DANIELE Anno 1607 CIRCA.

Ciò che dissi del Mergileto va qui replicato. Un suo ritratto inciso da Paolo Furst offre nella parte superiore la seguente leggenda:

Daniel Meisnerus Commot. (Commothorriensis) Boh. (cioè Bohemus) Poeta LAUREATUS Caes. Sott'esso leggonsi i seguenti versi:

Haec Danielis erat MEISNERI frons et imago Extera, sed mentem sculpere nemo valet.

Tenendo dietro a siffatti indizii venni in cognizione di un libro, del quale codesto Laureato fu autore, e per conseguenza dell'epoca nella quale fiorl. Eccone il titolo: Thesaurus Philo-politicus; hoc est , Emblemata , sive Moralia politica , figuris aeneis incisa, et ad instar Albi amicorum exibita, versibus quoque latinis Rythmis germanicis conscripta; opera, studio ac inventione Danielis Meisneri Commothoriensis Bohemi, P. L. C. (Poetae Laureati Caesarei ec.) L'opera è divisa in due parti, e stampata a Francoforte nel 1623. Di questa notizia vo debitore alla gentilezza dello studioso giovine Parmigiano sig. Bertani, degno nipote dell'illustre cav. dott. Augelo Pezzana, di cui nessuno ignora la dottrina, le opere e la bontà.

### ERMANNO GIGVANNI (HERMANNUS)

Anno 1608.

Le angustie della povertà e della poca salute, e gli stimoli di una vivissima inclinazione agli studi accompagnarono i primi anni di guesto buono Slesiano. Fortunatamente in età di diciassett'anni venne preso dal dottore Valerio Herbegero in qualità di scrivano, e al tempo stesso di pedagogo del proprio figlio, insieme al quale frequentava egli pure le scuole superiori. Nel 1603 passò con esso a Breslavia; e l'anno seguente nel Ginnasio ducale di Briga, nella quale città venne al tempo stesso accettato qual maestro privato di alcuni nobili giovanetti. Gli eleganti suoi versi cominciarono ivi a dargli tal fama, che il conte Palatino Giacomo Chimarreo, limosiniere dell'Imperadore, spontaneamente mandogli da Praga nel 1608 il diploma di Poeta Laureato, che poscia solennemente gli venne confermato da Gaspare Conrado, anch' egli onorato del medesimo titolo. Le opere da lui composte sono per la maggior parte scritte in lingua tedesca, e vertono sopra oggetti di religione, imperocchè l'Esmanno finì per essere diacono. In essa lingua parimente sono vari suoi poemetti, e in lingua latina sette libri di Epigrammi. Morì a Lissa nella Polonia d'anni 62 il giorno 17 di febbrajo dell' anno 1647. (Freherus)

# CATS GIACOMO ANNO 1610 CIRCA.

Poco di questo illustre Olandese hanno scritto lo Swerzio, e il Desselio, e più amplamente il Foppens (Bibl. Belg. pag. 507), benché di ciò, che è l'oggetto delle nostre ricerche, cioè della Laurea Poetica appena abbia dato un indizio. Ecco ciò ch'egli ne fa sapere, oltre l'avercene presentato un bene inciso ritratto. Giacomo Gars nacque in Zelanda nel borgo Brouvershaven il giorno 10 novembre del 1577 6 fece i primi studj a Zircizes, dove cominciò a farsi conoscere poeta: li proseguì a Leida, quanto alla filosofia ed al diritto, poscia, visitata l'Inghilterra e la Francia, venne fatto dottore in leggi all'Università di Angers. Tornato in Olanda esercitò l'avvocatura in Meiddeburgo, dove divenne sindaco. grado cui fu guindi promosso anche dal Senato di Dorcaster, Nel giugno del 1634 venne eletto gran pensionario, ossia avvocato degli ordini di Olanda, Zelanda e Westfrisia; nel 1648 ebbe pure la custodia de' Sigilli e la prefettura degli affari feudali; e nel 1652 fu spedito ambasciatore in Inghilterra, governata allora da Oliviero Cromvello. Diciott'anni esercitò il ministero di gran pensionario, e nulla pubblicò de' suoi scritti. In quel tempo fece edificare una bella casa di campagna, cui chiamò il Lieto Riuro, ove andava a sollevarsi e dove morì il giorno 13 di settembre dell'anno 1660 in età d'anni 83 non ancora compiti.

" Era uomo pulitissimo di corpo e di animo, e

per altera di giudizio e di costanza addatto al reggime della Repubblica, Poeta Belgico laureato, per la gravità de' carmi altro Virgilio, per l'amenità altro Ovidio. Sommamente è da lodarsi che in tutti cotesti Garmi quest' uomo secolare, non cattolico, e scrittore nella lingua del suo paese, trattando dello atato verginale e del conjugale, temprasse in modo la penna da non offendere menomamente le caste orecchie. Che se dappoi in varie adizioni trascorsero cose men che decenti, creder si debbono adulterate ed intruse da altre mani."

Queste parole ho voluto letteralmente tradurre come quelle che presentano nella persona di Cars un Poeta Laureato. Ma dove, quando, da chi ottenne egli siffatto onore? Non ho sin qui trovato chi ce ne informi. Considerando ai gravi uffici da lui con molta lode esercitati dal 1634 in avanti, l'importanza de' quali doveva distorlo dagli studi poetici, o almeno non arrecargli per essi la fama e gli onori che la patria gli compartiva, io inclino a credere che forse la Poetica Laurea gli venisse concessa dall' Accademia di Oxford, da lui frequentata la prima volta che andò in Inghilterra, cioè nella florida età di trent'anni o poco più, la quale ancor non cessa, generalmente parlando, di essere consecrata alle muse. Ma di ciò aspettino i miei cortesi Lettori che altri li istruisca.

Io non farò ora che aggiungere l'elenco delle opere di Cars, quale è dato da Foppens.

<sup>1.</sup> Emblemata. | 3. Monita amoris vir-

<sup>2.</sup> Emblemata moralia | ginei.

- 4. Automachia, vulgo Zelfs-strydt.
- 5. Theatrum virilis praestantiae.
- 6. Conjugium, sive Examen status conjugalis. 7. Querelae pastorales.
- 8. Querelae virginales.
- 9. Carmina honoraria. 10. Speculum prisci ac
- recentioris aevi.
  11. Lapis lydius annuli
  conjugalis adauctus hi-
- storia Facii et Alettae. 12. Conjugium spiritua-
- le Filii Dei. 13. Senatus et vita ru-
- sticana.

- 14. Conceptus hortenses. 15. Aspasia, tragicomedia.
- 16. Imago Connubii sub imagine Nassae.
- 17. Cogitationes incidentes super rebus acurrentibus.
- 18. Feretrum viventium.
  19. Colloquium inter
  mortem et senem.
- 20. Colloquium inter animam et corpus. 21. Octuagenaria vita
- et domicilium in Zerghuliet (1).
  - 22. Cogitationes octuagenariae.

Non so intendere come il Foppens non abbia tra le opere di Jacopo Cars registrate anche le seguenti, che gli venivano indicate dallo Swerzio, che gli era contemporaneo, a pag. 358 delle Athenae Belgicae. Le indicherò a compimento di quest'articolo.

- v. Silenus Alcibiadis, sive Protheus, humanas vitae ideam emblemate trifariam variato oculos subijcens. Amstelodami, apud Guilielmum Jansonium anno Domini 1620, in 4.°
- Officium puellarum in castis amoribus emblemate expressum.
  - 3. Pugna sui ipsius.
  - 4. Poemata multa belgica et latina.
  - (1) Nome della sua campagna di ritiro.

Così lo Swerzio. In quest' ultimo titolo ponno esser comprese le cose dal Foppens indicate, ma sarà sempre una sua inesattezza l'aver taciuti gli altri tre.

Il celebre poeta fiammingo Giacomo Westerbaen pose al Cars quest' Epitafio:

CONDITUR HAC URNA TOTO CAPALIED IN ORBE
PALLADE ET PRODEI CATSIUS UNGS AMO
CUI PACILES VENA MANANTER DIVITE VERSUS
MULTAQUE CASTALIIS PAGINA PLUXIT AQUIS
MULLO DOCTAINA QUASSIUTM NOMER AD AFTO
EXCIDEST. INCRNIO STAT SINE MONTE DECUS.

### RUDINGERO GIOVANNI

Adriano Beyero indirizzava a questo Rudingero, che era *Poeta Laurcato Cesareo*, e pastore della chiesa di Oppurg nel 1630, il seguente epigramma:

Te vena et crena decoravit splendida Pallas, Hinc doctum manat Carmen ab ore tuo. Omnipotens in te sua dona Jehova cononat: Hinc bene suada tuo concio ab ore fluit

Parrebbe che l'onor dell'altoro venisse conferito al RUDINGERO ai tempi ed a nome dell'Imperadore Rodolfo II. Tuttavia nulla ne dice la Historia Bibliothecae Fabricianae, dal quinto volume della quale le poche presenti note ho potuto raccorre, e di più il titolo di un libro, non poetico, dello stesso Poeta, initiolato: Conciones XX da Magia illicita-

#### MESSENIO GIOVANNI Anno 1612 ALL'INCIRCA.

Lo Scheffero e il Mollero, l'uno nella sua Svecia literata, l' altro nelle aggiunte appostevi, e più altri scrittori alemanni ci offrono estese notizie intorno a questo Ostrogoto, professore di eloquenza e di diritto, indi assessore pel real dicastero di Stokolma, e presentano la nota di cinquanta e più opere, delle quali fu autore, spettanti la maggior parte alla storia antica e moderna della Svezia, alcune alla letteratura ed alla critica, e pochissime alla poesia, benchè avesse per questa ottenuto l'onor della laurea. Nessuno de' citati autori ha però detto da chi gli fosse conferita. A parer mio, considerando la moltissima sua riverenza verso Gustavo Adolfo, salito al trono nel 1601, e sornomato il grande per le sue celebri guerre di Germania, Massanio debbe averla avuta da Lui, o per ordine suo. Ma la morte di questo insigne guerriero, e le innovazioni politiche avvenute nel regno, le quali ridussero la di lui figlia Cristina all'abdicazione del trono dopo venti anni e più di un regno turbolento ed inquieto, furono assai fatali al nostro LAUREATO, imperocché secondo ciò che dice Scheffero, meritò di venir chiuso nelle carceri di Cajanburg, dove terminò i suoi giorni, se pure, come pretende Boeclero (Biblioth. Curiosa lit. K), non venne pubblicamente decapitato insieme al suo figlio Arnaldo, quai partigiani del re Sigismondo. La di lui morte debb' essere avvenuta circa l'anno 1650.

Pochissime sono, come avvertimmo, le opere poetiche del Massano, e le migliori appartengono alla drammatica. Andarono tutte alla stampa, come vi andarono quelle in prosa. Tra queste merita onorevolissima ricordanza la Scandia illustrata, che uscì alle stampe cinquanta e più anni dopo la sua morte.

# VESTOVIO VILLICHIO Anno 1613. Nacque nella provincia di Holstein , spettante

alla Danimarca, e dopo aver corsa per amor degli studi gran parte d'Europa, ottenne la prefettura dell'università del Regno nell'anno 1603, e prese in moglie nel 1611 la nobil giovine Sparria. I suoi meriti letterarii, e questo onorevole parentado indussero il re Cristiano IV a conferirgli nel 1613 il diploma di nobiltà, e nel 1619 aggregarlo ai canonici di Lunden. Anche l'imperatore Mattia il creò conte di palazzo nello stesso anno 1613. Fu Poconte di palazzo nello stesso anno 1613. Fu Poco

dussero il re Christano IV a conterrigli nel 1013 il diploma di nobiltà, e nel 1619 aggregarlo ai canonici di Lunden. Anche l'imperatore Mattia il creò conte di palazzo nello stesso anno 1613. Fa Poeta Lururaro, ma assai mediocre, dictro la testimonianza de'scrittori tedeschi. Mori d'anni 66 nel 1643. Così raccolgo dagli Ipomnemati di Giovanni Mollero, il qual promette di parlarne più a lungo nella sua Cimbria literata, che non ho potuto vedere, Sembra probabile che l'onore della Laurea Poetica gli venisse accordato dall'Imperatore Mattia insieme al titolo di Conte Palatino in benemerenza del volume di Emblemi a lui dedicati mentr'era in Ratisbona. Ad ogni modo nè Alberto Bartolini, nè Alberto Thura nelle opere loro sulla

letteratura Danese nulla ne dicono, sebbeue tali onori non taciano. Da essi però raccolgo la nota delle opere da lui publicate, che qui riporto:

- 1. In laudem regiae Danorum Academiae. Hafniae, 1604, in 4.º
- 2. Poematum, Pars prima. Lipsiae, 1606, in 8.°
  3. Urbes et Opida Selandiae. Hafniae, 1607, in 4.°
- 4. Secunda Isocratis Oratio de legitimo regis officio, heroico carmine redita. Hafinae, 1610, in 4.º 5. Melydria, de Bello Christiani IV, adversus
- Carolum IX Regem Sveciac. Hafniae, 1611, in 4.°
  6. Emblematum liber, Mathiae Imperatori sacra-
- tus. Ratisbonae, 1613, in 4.°
  7. Sententiae a Saxone Grammatico collectae-
- Lipsiae, 1617, in 4.°

  8. Poematum Pars secunda. Rost., 1621, in 8.°
- 9. Poemata in festo connubiali Cristhiani V. Hafniae, 1634, in 4.°
  - 10. Epigramatum libri VI. Hafniae, 1637 e 1647, in 8.º
    - 11. Emblemata. Hafniae, 1640, in 8.º
    - 12. Homiliae poeticae. Hafniae, in 4.º
- 13. Expeditio historicae veritatis in Schyticam Jani minoris retorsionem.
- 14. Historiae Christiani III, sex libris metricis conscriptae.

Queste ultime due produzioni esistevano inedite nella Biblioteca Reseniana di Copenaghen, come appare dalle pagine 248 e 327 del suo Catalogo. Saranno ora nella Reale.

# FRIGIO SILVESTRO ANNO 1614 CIRCA.

Di questo poeta Svezzese nativo di Calmar nell'Ostrogozia, investito di varie dignità ecclesiastiche nella sua patria, e della sua coronazione poetica, non altra testimonianza posso addurre che quella di Giovanni Scheffero, il quale a pag. 73 della sua Svecia literata il qualifica poeta laurea. tus Caesareus. Queste parole mi fanno supporre che egli questo favore ottenesse o dall'imperatore Mattia, o dall'imperatore Ferdinando II, insigni fautori de'begli e svegliati ingegni, de'quali erano contemporanei. Di diecinove produzioni che lo Scheffero gli attribuisce, le più ragguardevoli versano in lode di Gustavo Adolfo, tanto in vita che in morte, e ben poche sono le poetiche, le quali a mio senso non sembrano degne di essere distintamente annoverate.

# SIMONIDE SIMONE (SIMONEWICZ) Anno 1614 circa.

Nacque nella città di Leopoldstad in Polonia l' anno 1557, e da giovinetto acquistò nome nella sua patria per gli eleganti versi latini che andava componendo. I viaggi da esso fatti in Francia e in Olanda per conoscervi i più illustri letterati del suo tempo, cioè gli Scaligeri il Turnebo, il Fernelio, e simili, posero il colmo alla sua istruzione. Il celebre Giovanni Zamoski lo volle seco nella qualità di segretario; e avendo egli, dopo la morte del re Stefano Battori, rifiutato il trono e fatto eleggervi Sigismondo principe di Svezia, mandò probabilmente il suo fido Simonine a Roma ner sollecitarne i consueti atti di ricognizione. Dico probabilmente, benché la storia non me ne somministri la prova , parendomi che il poeta non sarebbesi distaccato da sì gran protettore per venire in Italia senza una possente ragione. Non posso credere ch'egli vi venisse dopo la morte di Zamoski, avvenuta nel 1605, perchè essendo egli stato in Roma fregiato dietro istanza dello stesso Zamoski, per mano del sommo pontefice Clemente VIII della corona postica, ed avendo questo Papa cessato di vivere al principio del medesimo anno e prima che morisse quell'insigne Polacco, rendesi necessario che Simonide vi si trovasse al più tardi nel 1604. La coronazione di lui fatta da Clemente VIII è cosa certissima, ed ammessa eziandio da Tiraboschi, In Roma parimenti, se ben mi ricordo, avvenne la prima cdizione delle sue poesie latine nel 1613, col titolo: Simonis Simonidan Aurea Carmina. Freytag ne cita una di Leida del 1619. La più completa però è quella di Varsavia dell'anno 1772, in 4.º Un suo Elogium Oratorium in onore di Ladislao IV re di Polonia, successo a Sigismondo nell'anno 1632, venne inserto da Jacopo Gaddi nella Sylva in laudem Władislai IV Regis Poloniae (1), Simone Starovolski nella sua Scriptorum

<sup>(1)</sup> Ciampi Bibliogr. Crit. pag. 110,

Polonicorum Ekatontas stampata nel 1627 parla di Simonine come di autore suo contemporaneo, e dà un breve catalogo delle cose da esso fino a quela l'epoca scritte, le quali tutte, insieme a quelle composte di poi, debbonsi credere incluse nella succitata edizion di Varsavia. Notabil plauso fa lo Starovolski a questo poeta, sì riferendo il giudizio di Lipsio che lo giudicava press' a poco il primo poeta di que' giorni, come asserendo che realmente lo superava non in phrasi tantum, aut numeris poeticis Catullo simillimis, verum etiam in omni generis scientiarum cognitione (pag. 222). Morì Simonide d'anni 72 non però nell'anno 1620, come notò il Tiraboschi, ma per lo meno dopo la coronazione di Ladislao IV, salito al trono nel 1632, giacchè il Gaddi ne riporta il succitato Elogium.

#### BROSSENIO Enningo Anno 1615.

Dalla città di Hildesheim, presso la quale era nato, e nella quale cominciò il Baossesso ad esercitare diversi officii si di maestro come di ecclesiastico, passò capo della chiesa di santa Cateriua della città di Brunsvick. Nell'anno 1616 ebbe la fortuna di accompagnare il valentissimo principe Cristiano duca di Brunsvick e di Luneburgo, recatosi in Danimarca. Ivi diede egli tai prove del suo ingegno poetico, che il Conte palatino Villichio di Westhofen, valendosi, a quel che pare, dei diritti che di que' tempi andavano annessi alla di

gnità di Conte Palatino, lo coronò Poeta nella città di Copenaghen. Tornato a Brunsvick, vi rimase sino al 1644, nel quale anno venne promosso abate del monistero di s. Michele, dove di là a due anni tranquillamente morì. Queste poche notizie mi somministra una annotazione che Giacomo Burchardo ha posta alla p. 146 della sua dotta Hist. Biblioth. Aug., ec. nella quale cita per mallevadori il Rehtmeiero ed il Leuckfeld. Anche Godifredo Schütze ha pubblicato in Altona nel 1744 un libricciuolo De BROSENII Vita, che io non ho cercato di vedere sì per le sue inesattezze dallo stesso Burchardo avvertite in una annotazione posteriore, e sì per la tenuità poetica di questo Laureato, la quale facilmente si scorge dai pochi versi dal Burchardo allegati, perchè addatti all'oggetto ch'ei prese a descrivere. Codesti versi riduconsi a ciò che segue:

- 1. Epicum de illustri illustrium animarum Prytanro, sive insigni Bibliotheca, quam sereniss. Princeps ac Dn. Dn. Avosvos, Daw Brauns. et Lunaburgensium, immensis sumptibus instruxit: scriptum a M. Henningo Bookeno P. C. Brunsuich, ypis Balthas. Gruberi, anno 1640, in 4.º Sono due foglietti di stampa.
- 2. Saxoniae inferioris Prosopopaeia. È un pocmetto di cinque pagine inserto in una Raccolta, intitolata Arbustum Augustaeum.
- 3. Optimo Principi, de Natale auspicato maximo redeunte, gratulatio. Sta fra i Genethlica seu Emaenia, IV Iduum, s. X. aprilis, an. COIOCXLII celebrata et consecrata Avousyo Duci, ec.

### CRUSIO GIOVANNI Anno 1616.

Giorgio Obrecht, celebre professor di diritto al-Università di Strasburgo, ricevutu enll'anno 1616 Lettere patenti dall'imperadore Ferdinando II, che lo creavano Conte Palatino, e con le quali, tra gli altri privilegi annessia tal dignità, gli venia conferito quello di accordare la Corona Poetica, stimò bene di porla sul capo di Gio. Causo, poeta di non molta fama. Tale cerimonia fecesi con gran pompa, essendovi invitate tutte le corporazioni della città con un ampolloso Programma. Nell'indicato giorno Causo recitò un poema di trecento versi esametri e pentametri sulla nullità dell'uomo, argomento scelto da lui medesimo; e questi versi nell'atto di nomina vengono chiamati Specimen pro imperranda louveo.

Lettasi, dopo ciò, dal notaro la patente imperiale autorizzante Giorgio Obrecht a creare Poeti Laureati, il notaro medesimo lesse parimenti la formola del giuramento che il Caesso dovea prestare, in forza del quale prometteva fedeltà inviolabile all'imperatore ed a' successori: si obbligava a illustrar co' suoi versi la gloria dell'impero, a non abusare del titolo di Poeta Laureato, sia con ingiurie sia con maldicenze; ad astenersi da ogni sorta di libelli satirici; a fare ed eseguire generalmente tutto ciò che per diritto e per costume spetta ad un Poeta imperiale, vero, leale e germanico. "

Giurata da Causio, sui Santi Evangeli e ne' ter-

mini usati, Sic me Deus adjuvet, l'osservanza di cotesti articoli, il Conte Palatino gli pose sul capo una Corona d'Alloro, e in dito un anello d'oro, pronunciando le seguenti parole:

" GIOVANNI CRUSIO, Noi ti coroniamo, onoriamo e ricompensiamo con questa Corona: Noi ti dichiariamo, proclamiamo, faciamo, creamo e pronunciamo Poeta Laureato: Noi ti onoriamo e decoriamo di questo anel d'oro, e con ciò ti investiamo di tutti i distintivi e titoli proprii alla poetica dignità. Noi ti ammettiamo, aggreghiamo ed associamo al numero, all' ordine ed alla corporazione de' Poeti. Oltr' a ciò, Noi ti accordiamo piena facoltà, autorità e scienza di pubblicamente dettare in facoltà poetica, d'insegnare, di scrivere, d'interpretare, di commentare, di salire in cattedra e disputare in tutte le città, comunità, borghi, Università, collegi ed accademie d'ogni sorta di tutto il Santo Impero, ed anche per tutto il mondo; di ivi eseguire, fare ed esercitare tutti e ciascuno degli atti poetici spettanti alla dignità di Poeta Laureato. Finalmente, di usare e goder senza frode, ne dolo, ne contraddizione, ue impedimento di sorta, di tutti gli ornamenti, distintivi, onorarii, preminenze, favori, indulti e grazie, di cui gli altri Poeti Laureati usano e godono tanto per diritto quanto per uso. »

Tutto il presente articolo ho io tradotto dalla seconda dissertazione Accademica dell' Ab. di Resnel, che stà nel tomo XV della collezione dello Memorie della Reale Accademia delle iscrizioni e belle lettere di Parigi. Avrò a citarla nuovamente nell'articolo successivo. Per ora fermiamoci a rintracciare qualche notizia sopra codesto Gio. Causto, che il buon abbate non si è curato di far conoscere.

I Dizionari storici (non escluso il Fabricio) non rammentano che un Martino Caesto (Krautz) professore di Tubinga, ed uomo assai versato così nelle lingue dotte, come nella Storia, di che si hanno luminose prove dalle eccellenti opere che pubblicò. Egli potrebbe benissimo essere il genitore del nostro Giovanni, ove riguardisi ai tempi iu cui l'uno e l'altro fiorirono.

Potrebbe darsi che il nostro Laureato fosse quel Joannes Caucus, che il Foppens nella Biblioteca Belgica, pag. 623, dice autore di un Carmen in horum temporum calamitates, stampato in Anversa uel 1604. Qualche parzial notizia di lui possiano raccogliere dal seguente epitafio, posto sulla sua tomba in Stathaca (1) e riferito dallo Schwerzio a p. 369.

Cui vitam Islebam (2) daderat, cui Baltica Rhosus (3) Excoluit mentem et vocem: Schoamburgius Heros (4). Cupus consilii operaceque est usus alacri: Cassus hic recubat, qui dam servire paralus Omnubus est, subinet non sat bene serviri tipsi. Tabe etenim dlus sicca hac sub mole quiercunt Ossa, sed acterna fruitur mens viva quiete,

- (1) Forse Staden, nella Sassonia inferiore.
- (2) Città della Sassonia nella contea di Mansfeld.
- (3) Forse Rosshiim nell'Alsazia.
- (4) Il Duca di Schomberg.

Viventem et multis, ne sit sibi mortifer uni, Admonet, accusans passim diversa sequentes. (1)

### JOHNSON BENIAMINO ANNO 1616 CIRCA.

Chiamato per la più breve Ben-Johnson, passa a buon diritto per uno de' migliori poeti drammatici d'Inghilterra. Poco mancò che dividesse col nostro Pietro Aretino la turpe gloria di essere il più maldicente e satirico, e spesso il più vile adulatore dei grandi. Nacque a Westminster nel 1574, ed cbbe la fortuna di apprendere i primi elementi della letteratura nella scuola del celebre Camden, del quale si conservò sempre ammiratore ed amico. Rimaritatasi la madre sua, che era una povera donna, ad un muratore, fu costretto di farne egli pure il mestiere, e soventi volte fu visto stringere la cazzuola in una mano e nell'altra un libro. Ma ben presto stancossi, e si fece soldato, e pugnò valorosamente nelle Fiandre contro gli Spagnuoli. Al ritorno in patria andò all' Università di Cambrigia per continuare i suoi studi, ma come vivere, mancandogliene i mezzi? Si fece commediante, e riuscì sì cattivo attore, che venne poco dopo dimesso. In quest'occasione, trovandosi insultato da uno della compagnia, lo stidò a duello e lo uccise, riportando una ferita egli pure. Uscì di prigione, facendosi cattolico, e di 24 anni presa moglie diessi a scriver commedie per guadagnar di

(1) SCHYEERTIUS, Selectae Christiani orbis deliciae.

che vivere. Shakspeare, l'illustre Shakspeare, quel sommo pittore delle umane passioni, tolse a proteggerlo, ad animarlo, ad istruirlo. Sotto gli occhi di tanto maestro ed amico, Ben-Johnson appena produceva un componimento per anno, e ciò gli trasse gli scherni de' suoi detrattori, di che vendicossi col produrre in meno di quaranta giorni la commedia Il Volpone, che si conta fra le sue migliori. Avea scritto anteriormente due altre commedie, cioè Ogn' uomo secondo il suo carattere, ed Ogni donna fuori del suo carattere, nelle quali Shakspeare medesimo avea recitato; come recitò dipoi nel Poetastro, commedia satirica contro Deckero un de' nemici di Johnson, nel Sejano e nel Catilina e in altre tragedie. Venne poscia adoperato dalla Corte per le Mascherate, allora in grand'uso, nelle quali aveano la principal parte, non le parole, ma le decorazioni e le macchine. Nel 1600 scrisse La donna di poche parole, nel 1610 l'Alchimista, e nel 1616 pubblicò in 4 volumi in foglio le sue Opere, dedicandole al re Giacomo I d'Inghilterra (IV di Scozia), aggiugnendovi un libro di Epigrammi e parecchie scene dialogizzate, cui diede per nome la Foresta, escludendone le commedie la Fiera di s. Bartolomeo, e Il diavolo è un asino. Il re nell'anno stesso, attesa la rinuncia di Samuele Daniel, lo nominò Poeta Laureato. Gli obblighi di questo ufficio consistono in un'ode augurale al principio d'ogni anno, ed in un'ode panegirica pel giorno natalizio del re. Duecento marchi erano lo stipendio di questa carica; ma salito al trono Carlo I, Johnson con una graziosa supplica in versi ottenne di cangiare i marchi in lire sterline; anzi piacque al nuovo re (che sapeva come fosse beone il suo poeta) di aggiugnervi un botticello di vino di Spagna; locche oggidì pure forma lo stipendio de' Poeti Laureati della Gran Brettagna. BEN JOHNSON morl paralitico il giorno 16 d'agosto dell'anno 1637. Oltre i cinquanta componimenti drammatici da lui lasciati si ha parimenti una sua traduzione dell'Arte poetica di Orazio, varie Poesie, varie osservazioni intitolate Scoperte, ed una buona Grammatica della lingua inglese, Il suo corpo venne sepolto nell'Abbazia di Westminster, e sul suo monumento leggonsi le parole: O rare Ben-Johnson. Guglielmo Davenant fu il suo succassore.

### CRISTIANO BECMANNO ANNO 1617 O POCO PRIMA.

Due Cristiani Beemanni vanta la letteratura tedesca, un de' quali fu rettore dello Studio di Annover, l'altro di quello di Amburgo. A questo secondo attribuisce Giovanni Fabricio il titolo di Poeta Laureato, nell'atto che a p. 28g della sua Biblioteca cita un'opera di lui intitolata: Manuductio ad latinam linguam, et Liber de Originibus latinae linguae. Hanoviae, 1619. Dopo questa, più altre compisizioni ne cità, una sola delle quali può appartenere all'arte poetica, cioè le Orationes matricae. La 'generosa applicazione di questo titolo che in Germania si fece, massimamente nel corso del decimosettimo secolo, mi convince che riguardavasi come una patente di bello ingegno e d'uomo dotto, e perciò si accordava senz'altri riguardi, senza esigere che chi l'otteneva fosse poeta. Ne anderemo incontrando parecchi esempi.

# MAJOR ELIA Anno 1620 circa.

Fu quest' Elia nativo di Breslavia, professore di filosofia in quella Università, ed ivi parimente morì nel luglio del 1660 in età di 82 anni. Egli era anche Poeta Laureato, ma non ancora ho trovato dove, quando e da chi tale onore ottenesse. Io voglio supporre (dietro i tanti esempi che ne abbiamo), che gli sia stato accordato da qualche Rettore di alcuna delle Università di Germania, a ciò, come vedemmo, autorizzati, e che il couseguisse verso il trentesimo anno del viver suo, cioè nel 1620 all'incirca. Ei fu autore di un Commentarius de versibus leoninis, e di alcune Dissertationes Anthologicae, in fronte alle quali so trovarsi un Ragguaglio del Gebauer intitolato: Vita et Scripta Eliae Majoris, Filiorumque Eliae, et Joh. Danielis. Lipsiae, 1733, in 8.º, che non mi riuscì di vedere. Il Giovanni Daniele Major ivi nominato fu il più dotto de' suoi figli.

### TRE POETI INNOMINATI

Anno 1621.

Quanto importante per la storia de' Poeti Laureati è l'atto di coronazione di Giovanni Crusio,
riferito in un articolo antecedente, altrettanto debb' esserlo il seguente, che io parimenti trascrivo e
traduco da quella medesima dissertazione dell' ab.
di Resnel, che ho ivi citata. Ben avranno i lettori
a dolersi meco del silenzio che il buono accademico
ha serbato rispetto ai tre poeti, nell' egual modo
onorati, tacendone ingratamente i nomi; ma noi
tenteremo ogni via per iscoprirli in appresso. Ecco
ora il rapporto Resneliano.

" Avendo l'imperatore Ferdinando II nell'anno 1621 accresciuti i privilegi della Università di Strasburgo, e datole particolarmente il diritto di crear Poeti, essa non tardò molto a far uso di tanto favore. Tre caudidati che si presentarono onde ottenerlo vennero diretti alla facoltà di filosofia, dichiarando che sarebbero coronati quel di medesimo, nel quale avevansi a conferire i gradi filosofici a quelli che già ne erano giudicati degni. Arrivato cotesto giorno, già solennemente annunciato, e chiusa la cerimonia relativa ai filosofi con un trattenimento di Musica vocale e istrumentale, il Sindaco dell' Università fece un discorso più ingegnoso che solido, sull'amicizia reciproca tra la Filosofia e la Poesia. Appena finì di parlare, i tre Candidati vennero sottoposti ad una specie di pubblico esame; essi recitarono varie loro composisioni, e dalle risposte che fecero alle dimande loro proposte intorno l'arte poetica manifestarono di essere in caso di darne al tempo stesso e i precetti e gli esempi. "

- "Dopo ciò il Decano prese la parola, ed applauditi da principio codesti Favoriti dalle Muse, lagnossi amaramente che per la ignoranza e la corruzione de'tempi; il sacro alloro, alla sola fronte de' Cesari propriamente dovuto, si desse, anzi pur si vendesse, a tali Poeti, i cui pesanti, duri ed insipidi versi rendevano indegni di quel nome; ma assicurè al tempo stesso l'ndienza che la Università di Strasburgo, incoronando i tre Poeti sovraccennati, non troverebbesi esposta giammai a siffatto rimprovero.
- "Prima di procedere alla incoronazione il Cancelliere fece loro giurare: 1. Che difenderebbero i privilegi della Università; 2. Che non accetterebbero la corona poetica da verun' altra Università, nà da verun Conte Palatino, foss' anche ereditario; 3. Che in tutte le poesie loro si proporrebbero per oggetto la gloria di Dio e l'onore di sua Maestà Imperiale; che torrebbero dai loro scritti quanto ferir potesse la reputazione altrui; e che ne' loro costumi e condotta nulla farebbero, che recasse vergogna alle Lettere e disonore alla Università.»
- « Prestato da tutti il chiesto giuramento, il Cancelliere parlò come segue: « Io, Cancelliere della Università di Strasburgo, in virtù del privilegio ad essa Università accordato da S. M. I., dopo avervi

primieramente fatto sedere sopr'alto scanno, avervi decorati di una corona intralciata di alloro e di celera, e finalmente ornati di un anello d'oro, io vi creo, qualifico e istituisco Pouti Laureati, e tali vi dichiaro in nome della Santissima Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Oltr'a ciò, dopo avervi in tal modo creati, promossi e dichiarati Poeti Laureati, vi accordo al tempo stesso tutti gli onori, ornamenti, privilegi, prerogative ed immunità, nella miglior forma possibile, e nel modo che ne usano e godono gli altri Poeti Laureati, e ciò non ostante qualsisia legge o costume che sembrasse derogare alla presente concessione e grazia imperiale."

a Si chiederà senza dubbio quali fossero cotesti privilegi ed immunità con tanta enfasi e profusione accordate; ed io confesso non esser facile il darae qualche idea. In diritto si ha una legge dell'imperatore Filippo, la qual dichiara formalmente che i poeti non godono veruna immunità: Poetae nulla immunitate donantur. (Cod. lib. 10). Non già, scrive Cujaccio su tal proposito, che non ne siano degnissimi, ma unicamente perchè non vi ha nulla di stabilito su questo punto. Alcuni giareconsulti ammettono questo commento, ed altri all'incontro sostengono aversi a riguardare il citato passo del Codice, non come indizio di qualche ommissione, ma bensi come una decision positiva che esclude i poeti da ogni immunità.

E tal pure è il parere dell'ab. di Resnel, in seguito a quanto bo da lui sin qui ricopiato. Ma il buon accademico, ché va di poi citando altre accademie, che gli stessi onori concessero ad altri poeti da lui nominati, si dimenticò di far conoscere i tre coronati a Strasburgo nel 1621. Fortunatamente per me (cioè a risparmio di più faticose diligenze) ha egli citata in margine allo squarcio soprallegato l'opera De Academiis del Lansio. Tra questi non va dimenticato il Fluresso.

Quanto poi spetta alle prerogative e diritti inerenti alla qualità di Poeta Laureato, riporterò più innanzi parte dell'ultimo diploma imperiale che si può citare in tal proposito, din tal modo rimarrà sciolta la quistione.

### SLEVOGT PAOLO (SLEVOGTIUS) ANNO 1622.

A Possendorff, borgo presso Weimar nella Turingia, nacque P.oxo il giorno 29 di aprile del 1596. In Weimar fece i primi suoi studj. Passò indi nel collegio di Brunswik, e ne divenne di tla a qualche anno uno de' Rettori, essendosi acquistata la stima universale. L'arrivo colà nel 1622 di Ottone Melandro, consigliere dell'imperatore, Conte Palatino, ed uno de' Legati Imperiali, e l'intervento ad un pranzo dato ad essi dai Sindaci di Weimar, cui pure fu invitato lo Stavoor, avvicinò il dottissimo Conte al vivacissimo Con-Rettore, sì che quegli il creò Poeta Lauresto, giusta l'autorità che ne aveva, mandandogliene poscia il diploma da Magdeburgo, ov'ebbero i Legati a portarsi. Dopo due anni ebbe in Jena la cattedra di lingua greca ed

ebraica. Scorsero ventott' anni in questo esercizio, ilitarta continuamente dalle egregie opere ch'egli andava pubblicando, e dalla sua eccellente condotta, allorchè venne promosso nel 1654 professore di Logica e di Metafisica, e poco dopo anche di Teologia, ch'egli però non volle assumere. Morì di apoplessia nel giugno del 1655 in età d'anni 60. De' molti suoi scritti, di cui il Frehero espone il catalogo, nessuno è in versi, nè a poetica materia appartiene. Anche Gio. Alberti fa molti elogi di questo egregio soggetto. ( Hist. Bibl. Fabr. T. IV, pag. 342)

### DANNAUERO G10. CORRADO (DANNHAUER) ANNO 1622.

Nato nel 1603 in un villaggio della Brisgovia, istruito nel Ginnasio di Strasburgo, ed ivi messo di quattordici anni al Collegio detto de' Predicatori, e nel 1621 divenntovi maestro di Filosofia, fu il primo che in quella Università ricevesse la Corona Poetica dalle mani del rettere Florio nel successivo anno 1622. La Teologia, scienza in quei giorni ed in que' luoghi prevalente ad ogni altra, as elo trasse interamente, e quella fu che lo indusse a visitare negli anni 25, a6 e 27 del secolo le scuole di Marpurgo, di Altorf e di Jena, e di ottenervi non comuni onori ed elogi. Reduce a Strasburgo, sedette successivamente nelle cattedre di Eloquenza, di Filosofia e di Teologia, fu cinque volte Rettore della Università, più volte

Censore, poscia bibliotecario, indi Pastore di quella Chiesa. Le Università di Ulma, di Francoforte, di Rostock e di Danzica lo invitarono a sè ne casi più urgenti, e ciascuna l'avrebbe volentieri trattenuto, ov' egli ne acconsentisse. Morì nella propria casa di pleuritide il giorno 7 novembre: 666. Delle molte sue opere, di che Frehero ha dato il catalogo, il solo libro de' Poemi Sacri può in qualche modo giustificare l'onor della Laurea. Il Fabricio (Giovanni) ne parla assai distintamente nel vol. IV della Historia Bibliotech. Fabricianae, e cita quei molti che il lodarono prima di lui.

### OPITZ MARTINO Anno 1624.

Nato a Bunzlau nella Slesia l' anno 1597, terminò i suoi studi nel ginnasio di Breslavia. Poesia e giurisprudenza erato le principali sue occupazioni. Di diecinove anni (16:6) pubblicò un libro di versi latini, intitolato Screnarum libellus. Un altro ne pubblicò nel 16:7 a Benthen, cui tenne subito dietro il suo Aristarchus, sive de contemptu linguae Theutonicae. Passò quindi a Francfort sull'Oder, dove attese con molta cura alla Filosofia. Viaggiò poscia per tutta l'Allemagna, e l'amicizia che a Leida contrasse col celebre Heinsio perfesionò il suo giudizio letterario. Il gusto del viaggiare lo indusse a rinunciare a varie utili situazioni che gli venivano offerte, e che poco dopo di averle accettate abbandonava. Una Elegia da lui scritta in

morte dell' Arciduea Carlo sì grata giunse all'imperatore Ferdinando II che il premiò della corona poetica, e delle patenti di nobiltà col soprangone di Boberfeld. Il Burgravio di Dohna lo fece sno Segretario, e come tale ebbe occasion di percorrere nuovamente la Germania e di andare nel 1630 a Parigi, ove rimase quasi un intero anno, lvi conobbe da vicino Ugone Grozio, e in versi tedeschi ridusse il di lui poema della Verità della Religione Cristiana. Tornato a Breslavia, la morte del suo signore, avvenuta nel 1633, gli aperse la via presso il Duca di Brieg, che seco il condusse in Polonia, permettendogli di dimorare ove più gli piacesse, e procurandogli il titolo e lo stipendio di segretario e di storiografo di quel re. Opitz volle stanziare in Danzica, ove passò gli ultimi cinque anni della sua vita, che terminò per cagion del contagio nel 1630. Egli è giustamente riguardato come padre e ristoratore della poesia tede:ca. I suoi poemetti Zlatna, ossia Riposo dell'Anima; La Vita Campestre; il Vielguet; il Vesuvio; la Consolazione sulle calamità della guerra; l'Epistola in lode del Dio della guerra; le traduzioni dei Salmi, del Cantico de' Cantici, e delle Lamentazioni di Geremia, come pure dell' Antigone di Sofocle e delle Trojane di Seneca, e finalmente le sue Poesie sacre e profane (per nulla dire di altre sue composizioni in prosa), assicurano a Martino Opirz uno de' più distinti nomi nel Parnaso Alemanno, del quale fu veramente il più bell'astro, che sino a que' giorni fosse nella sua nazione apparso. L'edizione di tutte le opere di que sto illustre poeta pubblicossi a Lipsia nel 1822. Hannosi però tre edizioni delle sue poesie tedesche, due delle quali di Francoforte negli anni 1648 e 1644, ed una di Amsterdam del 1646. Il Poema didascalico del Vesuvio venne anche stampato separatamente nel 1633 a Breslavia, e così pure i suoi Distici di Catone. Le poesie latine, le quali consistono in due libri di Selve ed uno di Epigrammi, si impressero a Francoforte nel 1631, e rispetto ai soli, ed anche scelti, Epigrammi, a Danzica nel 1640. Opitz, dice Adriano Baillet nel quinto volume de' Jugemens des Savans, venne dopo Melisso, riguardato come uno de' primi poeti latini di Germania : ma un'altra gloria acquistò, ch'egli con nessun altro divide, e che non si limita al solo suo secolo. Imperocchè egli è tenuto pel principe di tutti i poeti tedeschi in lingua volgare (1), e vuolsi che egli questa poesia sviluppò assegnandole regole, misura, ingrandimento, stabilità, e spingendola alla forma attuale. Egli va quindi onorato, non solamente qual ristauratore, ma sì qual padre dell' alemanna poesia, come ampiamente Cristoforo Colaw ha dimostrato nell' Elogio funenebre che ne scrisse. La Slesia (aggiunge il nostro ab. Denina), dove Oraz ebbe i natali e la prima educazione, può dirsi veramente la patria della tedesca poesia. Il clima temperato, il paese fertile ed ameno, e la condizione particolare di Opirz, lo

<sup>(1)</sup> Monoffto negli atti degli Eraditi di Lipsia; e Ko-NIGIO, Bibl. vetus et nova, Caniù, Saggio sulla Letteratura tedesca, Ridolfi, Prospetto, ec.

posero in grade di fecondarsi l'immaginazione, anche viaggiando, e di poetare variamente a suo talento. Benchè poi fosse dalla peste tolto di vita quasi a mezzo il corso, vive nondimeno ora glorioso fra'suoi, come Garcilasso in Ispagna (1).

### SPELTA ANTON MARIA PAVESE ANNO 1624,

Alla testa di un'opera del P. Vincenzo Galli, barnabita, intitolata: Artificium in M. Tullii Ciceronis orationibus, e stampata in Milano l'anno 1624, in 12.4 trovasi un Carme in laudem P. D. Vicentii Galli Rhetoris eximii, del quale è autore Anton Maria Spelta Poeta Regius LAUREATUS Rhetor ac Historiographus. Come questo scrittore fosse poeta Regio, e più come fosse Laureato è quello che ancora non ho potuto saper con certezza. Ben so avere egli scritto una debole storia de'Vescovi della sua patria, varie poesie latine in diverse occasioni, e due bizzarre opere intitolate l' una La saggia Pazzia, l'altra I donneschi Trofei, non che vari opuscoli tanto nell'italiana favella quanto nella latina, più o meno lodati. Egli era professor di Retorica in Pavia, e convien dire che il titolo di Storiografo e di Pocta Laureato gli sia stato conferito, quand' ebbe incumbenza di scrivere alcune poesie per le nozze di Filippo III di Spagna con Margherita d'Austria, giacchè veggo che ama intito-

<sup>(1)</sup> Vicende della Letterat. P. III, § 33.

larsi Poeta regius laureatus, e che non prima del 1624, per quanto io so, assunse un tal titolo. Era nato nel 1529, e morì nel 1632. Il Ghilisi ci ha lasciato la lista delle sue opere.

## ECCARDO SILVESTRO MELCHIORRE ANNO 1625.

Non so se la smania del poetico alloro fosse in Germania, e principalmente nel decimosettimo secolo, maggiore in quelli che potevano aspirarvi, o in quelli che potevano conferirlo. Una turba di Poeti Laureati ci si presenta, e tutti alemanni, che recherà maraviglia; imperocchè il nome loro, tranue pochissimi, è affatto dimenticato. È vero che parecchi di essi furono valentuomini per altri titoli, ma come poeti nessuno più li conosce. Ma ai Couti Palatini, ai Rettori e Vicerettori delle tante Università di Allemagna, nelle cui prerogative era quella di crear Notari, incoronar Poeti, legittimare bastardi, e cose simili, premeva moltissimo di farne uso. Questo Eccardo, che fu un buon pastore della chiesa I uterana, e morì di 50 anni nel 1650 a Stetino, la cui Chiesa reggeva, appena lasciò tra i suoi scritti messi alla stampa, un volumetto di Epigrammi ed Anagrammi, composti nella prima sua gioventù. Ma al conte Palatino Gioachimo di Grunthal esso basto per accordargli in Tubings, dove l' Eccardo nel 1624 aveva ottenuto una cattedra, l'anello e il titolo di Poeta Laureato, V. Frehero.

#### BISIO Gio. Enrico Anno 1625.

Nacque a Gebroth nel 1596 da Martino, pastore di quella chiesa, ma nativo di Angusta, il quale cessò di vivere l'anno dopo. L'avo materno del povero bambino ne prese particolar cura, e quando fu il tempo mandollo alle scuole giunasiali, dove il buon giovinetto apprese rapidamente le lingue dotte, e si distinse nelle arti oratoria e poetica e nella filosofia, a segno che nel 1616 ottenne di passare con cinque suoi condiscepoli allo studio di Assia, e di là a due anni a quello di Tubinga, nel quale ottenne il grado di dottore in filosofia. Queste serie sue applicazioni soleva soventi volte ravvivare e abbellire con varie sorta di carmi, generalmente applauditi. Nel 1623 meritò di essere eletto pastore della chiesa di Rottenburgo, e rettore aggiunto di quella università. Continuò ad esercitarsi nella poesia, per cui sin da fanciullo sentissi acceso, fino al dono della estemporaneità, rarissimo in Germania; ond' è che nell'anno 1025 il conte palatino Sebastiano Hornmold volle decorarlo della corona. Era il ventunesimo anno del suo pastoral ministero della chiesa di Hartzfeld, alla quale era stato promosso, quando venne a morte in età d'anni 73 il giorno 21 giugno 1669. Scrisse, secondo nota il Frehero, (pag. 604)

- . Horatium Christianum.
- 2. Eclogas Virgilio-Cristianas.
- 3. Precationes et Carmina super exercitia pietatis Gherardi.

4. Tubam Pacis, Carmine singulari cancrino comentam, anno 1646. Addita sunt Epigrammata aliquot cancrina viris cruditis inscripta, ec. Questi carmi cancrini, di cui Frebero offre un lungo brano, possono bensi provare la fatica e la pazienza dell'autore in comporti, ma non certamente il geoio. È un ammasso di giuochi di parole rassoniglianti ai versi italiani del nostro Leporeo. Ma tale era allora il gusto poetico in Europa.

### SVENTERO DANIBLE (SCHWENTER), Anno 1625 circa.

Novello esempio che la poetica laurea venne riguardata in Germania come un contrassegno d'onore, attribuito ad uomini per tutt' altro titolo illustri che per valore poetico, abbiamo in questo Syen-TERO. Fu egli un eccellente matematico, ed uomo dottissimo nelle lingue ebraica, caldaica e siriaca, e professò geometria nella università di Altorf. Egli' era però nato in Norimberga l'anno 1526, e fu il senato della sua patria che in occasione di non so quale funzione accademica il volle, ut festum .... redderetur augustius magisque conspicuum ... CREArus poeta, cioè decorato del nome di Poeta Laureato, essendo egli uomo antiqua virtute et fide et fama super aethera notus, come scrive Gio. Fabricio a pag. 7 della sua Historia Bibliothecae Fabricianac. Morì lo Sventeno d'anni 50 nel 1636, e il suo libro delle Delizie fisico-matematiche, uscì

dopo la sua morte, ed ebbe nel 1639 una ristampa in lingua francese.

### ZIRLINI Giorgio (Zyrlinus)

#### Anno 1625.

Fu questi un buon ministro evangelico della Chiesa di Rottemburgo. Siccome amava moltissimo la poesia, così in occasione di non so quale esercizio scolastico, che ivi ebbe luogo solennemente l'anno 1625, egli vi recitò un Carme, avente per oggetto la Risurrezione, di che rimase tanto soddisfatto il giureconsulto Sebastiano Hornmoldo da Tubinga, Conte Palatino e Consigliere a Vittembergo, che tornato a casa gli mandò all'insaputa il diploma di Poeta Laureato. Un simil Carme in simile occasione vi lesse Zirlino, nel quale cantò i fatti di Antioco Epifanio narrati nel libro dei Maccabei. Del resto nulla in nessun genere di letteratura pose in luce ne lasciò dopo di sè questo Pastore, il quale in età d'anni 70 finì di vivere nel 1561. V. Frehero.

# SARBIEVIO MATTIA CASIMIRO (SARBIEWSKI) ANNO 1629.

La Biografia Universale, e prima di essa il Padre Sotvello nella Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, hanno reso bastantemente conto di questo egregio Poeta Laureato spettante alla colta e spiritosa nazione Polacca, ed al coltissimo Istituto

de' Gesuiti. Ma meglio di que' due lo ha reso ultimamente l'erudito Chodzko, introducendo nei suoi Frammenti sopra l'antica letteratura della Polonia il seguente ragguaglio scritto dal diligente Podezasazyn ki intorno al Sansievio. Egli ne stabilisce ben giustamente la nascita all'anno 1596, mentre la Biografia Universale il dice nato nel 1505; perchè essendo entrato nella Compagnia di Gesù in età d'anni 17 nel 1512, come nota il Sotvello, è forza crederlo nato nel 1695. Ma teniam dietro alle informazioni risultanti sì dall'articolo di Sotvello, come dall'altro di Podezasazynski. Nel 1613 recossi a Vilna, donde compiuto il corso accademico, andò a Krozènella Samogizia per ivi insegnar la Poetica. Mandato a Roma nel 1621, onde applicasse alla teologia, scopo principale del suo traslocamento, il buon Novizio, che si sentiva poeta, assai la trascurò, attendendo in quella vece all'antiquaria ed alla poesia, nelle quali acquistò facilmente non piccola fama. Le odi ch' egli presentò al sommo Pontefice Urbano VIII, buon poeta latino egli pure, gli meritaron l'onore di essere scelto a correggere gli Inniche il Santo Padre voleva introdurre nel nuovo Breviario che aveva ordinato. Assai perciò l'onorarono i Barberini, i duchi di Bracciano, e gli illustri letterati Strada, Galluzzi, Donati, Benci, Menocchio, ed altri allora fiorenti nella capitale del mondo cristiano. Ne minore stima gli tributarono poscia la Francia ed i Paesi Bassi, come si può scorgere nelle opere de' loro scrittori contemporanei, quali erano Renato Rapin, Olao Borricchie, il

Morofio, il Bollando, il Puteano, e parecchi altri. Quanto all'alloro, che alcuni gli negano, è certo che il Papa, alla partenza di lui (che debb' essere avvenuta nell'anno 1629) gli pose una corona sul capo e una catena d'oro al collo. (1) Tornato in patria, Sarbiewski insegnò rettorica due anni, indi all'Università di Vilna la Teologia quattro anni. Ladislao IV finalmente chiamollo presso di sè in qualità di predicatore e teologo. Ma le poesie di lui, che il rendeano famoso, vennero assai diversamente giudicate. I Tedeschi sostengono superar egli qualche volta Orazio; i Francesi accordano avere col suo genio uguagliato i maggiori poeti dell'antichità, ma gli rimproverano essere più volte oscuro nelle sue idee, e aver di frequente adoperato parole non prettamente latine. Il card. Angelo M. Durini, nella edizione pubblicata nel 1772 in Varsavia, mentre vi era Nunzio Apostolico, delle poesie latine di Simonide, severamente, e forse giustamente, rimprovera i vantatori esagerati di Sarbiewski. Le sue opere, dice Durini, sono ricche di bellezze veramente liriche, ma ne è duro lo stile, negletta la locuzione, ingombra di metafore e di antitesi :

<sup>(1)</sup> Lascio al buon giudisio del Lettori il decidere se quesi'atto Sorrano debbasi considerare equivalente alla coronnergione in Campidoglio, o al Diploma, sa imperiale sia da imperiale autorità procedente, col quale venivano addottorati i Poeti, e per ciù aquivavano il titolo di Laureati, come appare dai moltissimi esempi nelle presenti Memorie raccolti. Io non pongo dubbio sulla indicata equivalenza, anche dietro al parere di Podeasaynaki.

insomma quelli che sentir ponno la forza e la bellezza della poesia latina appena trovano in Sanniewski cosa degna di approvazione. Questo giudizio può parere nn pò duro, ma chi lo esprimeva era troppo buon giudice per crederlo esagerato. Ventitrè edizioni delle opere di Sanniewskii sonoscono, la miglior delle quali è di Varsavia del 1769, non ricordata dalla Biografia Universale. L'edizione di Cracovia del 1647 contiene anche una traduzione in lingua polacca. Morì Sannievio nella bella età d'anni 45 e qualche mese nel 1640.

### VOGEL GIOVANNI Anno 1629 CIRCA.

Fion nel secolo decimosettimo, e fu per langa serie di anni professore, indi rettore delle scoole di Norimberga sua patria, nel quale utificio cessò di vivere d'anni 74 l'anno 1663. Molte sue poesie tanto nella lingua natia, quanto nella latina, e soprattutto la sua versione de Salmi di David in versi alemanni, gli produssero l'onore e il titolo di Poeta Laureato Cesareo, come scrive Giovanni Fabricio nel sesto volume della sua Historia Biblitothecae Fabricianae. Probabilmente di questo favore gli fu liberale l'Imperadore Ferdinando II, se mal non mi appongo, giacchè nulla ne dice l'autor succitato.

#### ARTMANNO GIOVANNI, E GIOVAN GIORGIO (HARTMANN) Anno 1630.

Il diligentissimo Paolo Frehero nel suo gran dizionario degli Uomini illustri per lettere, dà conto di vari cognominati Hartmann, e tra questi di un Giovan-Giorgio nato a Rinderfeld nel 1611 da Giovanni HARTMANNO, Poeta LAUREATO Cesareo, allora Pastore di quel luogo, poscia Diacono di Rotenburgo, dove morì il 13 novembre del 1634. Non trovando io ne presso il Frehero, ne presso altri verun altro indizio di cotesto Giovanni, padre, mi è forza limitarmi al presente cenno, e tutt'al più supporre che egli avrà ottenuta la Laurea Poetica da alcuno de' Conti Palatini o de' Rettori di Università, che vi erano autorizzati, verso il principio del secolo decimosettimo. All'incontro lo stesso Frehero ha consecrato uno de' suoi diligenti articoli alla memoria del figlio Giovan-Giorgio, il quale per amor delle scienze in tre ginnasi recossi, e in quello di Strasburgo ottenne da Sebastiano Hornmoldo Conte Palatino la Corona d'alloro in premio dei suoi studi poetici. Ma al pari di suo padre, e di più altri Laureati Poeti, questo nuovo Coronato (nel 1630) nemmeno un verso lasciò, che giustificasse quel premio. Egli morì d'anni 50.

### ZEVECOT GIACOMO (ZEVECOTIUS) ANNO 1630 CIRCA.

Ecco un altro fiammingo, che il Foppens chiama Giureconsulto e Poeta Laureato, senza il menomo cenno relativo alla onorevole circostanza della sua Coronazione. Ci è dunque forza di starcene alla fede di lui, in aspettazione che se ne offrano prove più circostanziate ed evidenti. Costui nacque nella città di Gand l'anno 1596, e finiti in patria'i suoi studi si fece Eremita Agostiniano, e scrisse due tragedie, intitolate Maria Greca (riporto le parole di Foppens), e Rosmunda; una tragicommedia chiamata Ester, tre libri di Elegie, ed un libro di Selve, cose tutte che mandò alle stampe. Dopo ciò nell'anno 1624 se ne andò a Roma, dove non incontrò quel favore al quale ambiva, cosicchè partissene indispettito, e ripatriando passò a Leida, ed ivi, gittata la tonica degli Agostiniani, apostato, e riprodusse i suoi poemi nel 1625, con aggiunte e correzioni, escludendo quelli, che alla sua prima professione cenobitica si riferiscono, e nel 1626 pubblicò in versi fiamminghi la tragedia intitolata: L'assedio di Leida, indi andò professore di Eloquenza e di Storia nel Ginnasio di Venlo, dove scrisse (stampandole però in Olanda) le seguenti opere:

1. Osservazioni politiche sulla vita di Giulio Cesare di Svetonio. Amsterdam, 1630, in 24.º

Sono queste una serie di calunnie contro il Re di Spagna e la Casa d'Austria.  Osservazioni sommamente politiche sopra Lucio Floro. Harderwyk, 1633, in 12.º

Anch'esse press'a poco dettate ne'medesimi sensi.

3: Emblemi.

Questi ultimi sono scritti in lingua olandese, le altre due opere in lingua latina.

L'Autore morì d'anni 46 il giorno 10 marzo del 1642. Marco Zuerio Boxhornio ne fece l'Epitafio. Francesco Swerzio però, che dice di essere stato famigliare di Zevecozio, nulla dice nè della sua poetica laurea, ne della sua apostasia, ed escludendo dalle opere da lui scritte la tragedia intitolata Assedio di Leida, nn'altra gliene attribuisce, cioè la Stuarda (non per altro ancora compiuta), e non uno ma due libri di Selve, e alcuni Commentari sopra Orazio, e un Alfabeto politico, e due libri di Consigli; le quali cose assicura che in breve sarebbero uscite in luce. Lo Swerzio pubblicava la sua dotta opera delle Athenae Belgicae nel 1628, cioè mentre Zavacor venuto da Roma a Leida non avea forse per anco abbracciate le nuove dottrine, nè preso avversione al governo Spagnuolo. È dunque più credibile il Foppens, vivuto molt'anni dopo, che lo Swerzio che gli era contemporaneo e famigliare.

#### S C H E D E Anno 1633.

E latinamente Schenius, Elia, nato il giorno 12 di giugno dell'anno 1615 da Giorgio, allora Rettore della Scuola Codense, cioè del Collegio di Gustron in Boemia, ed ivi, come pure altrove, dove il Padre andò escrcitando la sua professione, educato, aveva in età d'anni 12 già fatti tali progressi nelle lingue greca e latina, che in entrambe dettava in prosa e in versi, con applauso dei dotti, dai quali veniva in ogni maniera incoraggiato e soccorso. Di quattordici anni avea tradotti Ditte da Creta e Darete Frigio, i libri di Diomede, e la Guerra giudaica in versi, e poco dopo i Fenomeni di Arato parimenti in versi. Tutto ciò racconta Gio. Keflekero a p. 337 della Bibl. Erud. Praec. sulla fede di Stefano Hane, autore di una Memoria intorno allo Schemo, che sta fra gli Elogia praecocium del Goezio. Soggiunge aver anche saputo dallo stesso Hane, che lo Schemo, dopo avere di sedici anni imparato in patria la lingua italiana, e andato nel 1633 all'accademia di Rostoch, ivi (dappoi che ne era partito) da Gregorio de Winss, conte del sacro lateranense palazzo, della Corte Cesarea e del Concistorio Imperiale, fu Coronato della poetica LAUREA Cesarea, in persona di Martino Bambaccio senatore della scuola di Stettino. Che dirò della industria con la quale da quell'anno sino al 1635 ci presiedette alla istruzione in Amburgo? Che della singolare erudizione che traspare

da suoi scritti composti dal vigesimo anno della sua età in avanti? Tra i quali, rispetto alla poesia, i più notabili sono una Silva Carminum, ed un poema eroico in 13 libri intitolato Franceis. Ma egli non fu a tempo di nulli pubblicare.

Il povero giovine mori per apoplessia d'aoni a6 in Varsavia il giorno a di marzo del 1641. Di lui uno è alle stampe che un trattato De diis Germanicorum, sive de veteri Germanorum, Brittanorum, Gallorum, Wandalorum Religione, Syntagmata quatuur, fatto stampare dal padre suo ad Amsterdam presso Jenson nel 1648, in 8.º e riprodotto con le note di Jarkio e il proemio di Gian Alberto Fabricio, all'Aja nel 1728, in 8.º Se ne ha un giudizioso compendio nel quaderno della Nouvelle Biblioteque Germanique dell'ultimo trimestre dell'anno 1746.

Parmi non inutil cosa di aggiugnere potersi dare che Elia Scuzzio fosse nipote, cioè figlio del figlio di quel Paolo Scuzzio rammentato a suo luogo tra i poeti Laureati, giacchè concorrono in cutrambi il nome gentilizio, la patria e la qualità degli studi.

Il Foppens nella Bibliotheca Belgica (pag. 257) lo chiama Batavo, mentr' era Boemo. Il Kleiskero sopraccitato, e il Klefekero ne sono più veridici encomiatori.

#### PAGANINI GAUDENZIO Anno 1635,

Di questo Valtellinese, che fu 22 anni professore in Pisa, dove mori nel 1649, e che scrisse gran numero d'opere teologiche, filosofiche, giuridiche, storiche, poetiche, mediche, oratorie ed antiquarie, delle quali si ha il catalogo presso Niceron (T. 21), il Tiraboschi fa un severo giudizio col dire, che volendo egli abbracciare ogni cosa, niuna ne strinse, e fu scrittore superficiale e leggiero: nè fa pur cenno che ottenesse la Laurea Poetica. Tuttavia il Quadrio nelle sue Dissertazioni sulla Valtellina. ne ha tenuto particolar conto qual sommo filosofo, e il chiariss. monsignor Fabroni lo ha gindirato tale da essere degno di esser posto tra quegli illustri Italiani, de' quali ci ha egli con tanta purezza. ed eleganza trasmesso la vita (T. 14). Ecco pertanto un piccolo estratto di essa. Nacque in Poschiavo l'anno 1606. Pietro Menghini fu il suo primo maestro. Visitò giovinetto le principali accademie. della Germania, e ciò lo indusse a studiare la lingua greca, ebraica e caldea, a fine di attendere alle scienze teologiche e confutar le eresie de' suoi giorni. Ma ridottosi a tal fine alla patria, ove il. Calvinismo trionfava, a molti insulti si vide esposto, ed a pericolo della vita, e gli convenne fug-. girsene, rifugiandosi dapprima a Milano, poscia a Roma, dov' ebbe la fortuna di essere assistito e protetto da Muzio Vitelleschi generale de' Gesuiti, e per suo mezzo dal card, Bellarmino e da altri magnati. Ivi ottenne di insegnare la lingua greca nella Università. Ivi scrisse e stampò nel 1625 il trattato De dogmatibus et ritibus veteris Ecclesiae, dedicandolo al Pontefice Urbano VIII, grande fautor delle letterc, successo al ruvido e incolto Paolo V. Locchè,

al Paganini era necessario di fare onde purgarsi della opinione che alcuni spargeano contro lui di essere segreto favoreggiator di Calvino. Tuttavia Roma non era soggiorno abbastanza tranquillo per lui, ond'è che lasciata vacante in Pisa dal cieco Scarpinelli la cattedra di umane lettere, gli riuscì di ottenerla, partendosi da Roma nel 1628 dopo dieci anni che vi abitava. Fiorentissima a que' giorni, mercè la munificenza del Granduca Ferdinando II era la Pisana Università, nella quale ebb' egli l'incarico di insegnare la Storia e la Politica insieme alla Eloquenza. Ma quant'era egli più dotto, tanto meno era vero Oratore, per le varie cause che il Fabroni va accennando. In sostanza studiosissimo, versatissimo in più sorta di scienze e lettere era bnon filosofo, amico acerrimo del vero fino a disgustare gli amici, ma vano, presuntuoso e insofferente di adoperare la lima sopra i suoi scritti. Facea versi italiani con molta facilità, e su per questi incoronato Poeta, sed hoc condonandum temporum infelicitati, aggiunge il Fabroni. La storia di questa coronazione ha dato egli stesso il Paga-MINI nel suo libro intitolato: La Galleria dell'inclito Marino co' seguenti termini : « Io ho sentito più volte con mio gran gusto il Lenzoni, il Cicognini, il Malatesta, Pietro Strozzi, Marco Lamberti, i quali due nell'anno 1635, essendo io stato coronato poeta dal sig. marchese Scipion Capponi dopo un solenne banchetto, nel quale si trovò il siore della gioventù e nobiltà Fiorentina, entrando in carrozza dell'istesso sig. Marchese per farmi onore

improvvisarono sopra tal laurea sina casa mia, alla quale la cortesia di quel signore mi condusse. » Qual diritto avesse il marchese Capponi a conferire tal laurea, non so; ben so che Pagasini uon sarà mai giudicato un buon poeta. Morì egli in Pisa nel gennaro del 1648. La nota delle sue opere trovasi tanto presso il Quadrio quanto presso il Fabroni ne' citati luoghi. Il dotto abate Marsan cita alcuni suoi opuscoli inediti esistenti nella Real Biblioteca di Parigi.

#### MAJOR GIOVANNI Anno 1635 cinca.

Quel Cristoforo Manlio, del quale ebbi frequente occasione di citare la testimonianza risultante dalla dotta sua opera de'Commentari, che occupano gran parte del primo volume degli Scriptores Rerum Lusaticarum, riporta nel ventesimo capitolo del settimo libro (pag. 448) un elogio poetico in onore di Gaspare Peucero scritto da Giovanni Majon Gioachimo, da lui qualificato Doctor Theologus et Poeta Coronarus. Non so intendere come il nome di Gioachimo vada in seguito al cognome, a meno che o fosse un secondo cognome esso purc, o indicasse un viilaggio, del quale il Major fosse nativo. Adriano Baillet ne' suoi Jugemens des Savans nota Givanni Major come autore di un libro intitolato Anti-Enclema, che è una confutazione di altr'opera del dottore Hornejo. Codesto Anti-Enclema, lavoro tutto teologico, uscì alle stampe in Franeofort nel 1653. Soggiunge Baillet che Majon mori l'anno dopo a Jena, dove era professore. Tranne questi pochi indizii null'altro lio raccolto intorno a lui. Credo però non andar molto lungi dal vero, supponendolo laureato tra il 1630 e il 1640. Egli hon ha nulla di comune per quanto pare, con l'Elia Major di Breslavia già rammentato.

#### DAVENANT GUGLIFI.MO Anno 1637.

" Nacque ad Oxford nel 1605 (sono parole della Biografia Universale, che non ho potuto a meno di tradurre). Suo padre aveva un albergo dove Shakspcare ne' suoi viaggi a Londra, soleva prendere alloggio. In tutto il tempo del viver suo DAVENANT professò la maggiore ammirazione verso quell'illustre, e il primo saggio della sua Musa fu un poema sulla morte di codesto padre del teatro inglese. Egli studiò ad Oxford, ma benchè elettovi socio lasciò ben presto l'Università per essere paggio di Francesca duchessa di Richemond, poscia di Foulk Greville lord Brocke, grand'amatore della poesia e poeta egli stesso, il qual fu lieto di incoraggiare un ingegno nascente, e avvicinò Davenant agli uomini di lettere i più distinti di quel tempo. Cominciò egli di 23 anni a farsi conoscere con diverse poesie, e principalmente con produzioni drammatiche, le quali ebbero fortuna. Venne incaricato di comporre alcune Mascherate, che si rappresentarono sul teatro della corte dalla nobiltà d'ambo i

sessi, e in una delle quali la stessa regina non isdegnò di prender parte, malgrado il grave scandalo degli nomini austeri di que' giorni. Bell'uomo fu DAVENANT, ma nel più bel fiore della sua giovinezza e de' suoi progressi fu poco regolato ne' suoi costumi e pagò il fio del suo imprudente commercio con una bella Negra, perdendo il proprio naso. Questo accidente lo rese scopo degli scherni dei poeti contemporanei, ch' egli sopportò con una filosofia che putiva di impudenza, e mostrò sì poco risentimento contro la sua bella affricana, che dipoi la introdusse, (accompagnata però da parecchi de' suoi artifici) nel poema di Gondiberto, che c la più celebre delle sue opere. Nel 1657 venne eletto Poeta Laureato in luogo di Ben Jonson. Tomaso May suo rivale in questo concorso ne prese tal dispetto, che dopo essersi mostrato zelantissimo cortigiano, all'epoca della guerra civile si pose nel partito de' malcontenti, e divenne storico e segretario del parlamento, DAVENANT fedele al suo re ed a' suoi principi, venne arrestato nel 1641 per ordine del parlamento, come reo di aver tentato di sedurre l'esercito in favore del Re. ed essendogli permesso di dare cauzione, tentò ritirarsi in Francia, ma venne preso una seconda volta, e riusci finalmente a scappare. Tornò ben presto in Inghilterra con le truppe che la regina spediva in soccorso di suo marito. Guglielmo marchese di Newcastle, general dell' armata ch'egli seguiva, e antico suo protettore, lo nominò tenente generale di artiglieria, di che venne accerbamente motteggiato.

Convien dire però che non paresse mal collocato nel posto militare affidatogli, perchè Carlo I lo creò cavaliere nel 1643 in occasione dell'assedio di Glocester. Quando vide perduta la causa del Re. egli ripassò in Francia, dove abbracciò la religione cattolica, e ciò lo pose in tal favore della regina Enrichetta-Maria d'Inghilterra, ch'essa lo spedi in Inglijterra per tentare d'indurre il Re ad appagare il parlamento con alcune concessioni intorno a diversi nunti di religione. DAVENANT (dice lord Clarendon suo amico) era uomo onesto e spiritoso, ma troppo inferiore a siffatto incarico. Parlò con tanta leggerezza a Carlo intorno alla religione, cui voleva indurlo a sagrificare, e che aveva egli stesso abbandonata, che il re, dimenticata la natural sua dolcezza, montò in grandissima ira, e rimandò in Francia assai tristo e confuso il poeta. Dopo questo ritorno egli compose i primi due libri del Gondiberto, che vennero diversamente ricevuti, e divisero i pareri della piccola corte della regina. Le sue angustie, oltre ciò, al pari di quelle degli altri individui della medesima corte, accrescendosi giornalmente, abbandonò per allora ogni letteraria impresa, e meroè la protezione della regina si impegnò di trasportare nella Virginia un grosso numero di artigiani, massimamente tessitori, cui mancava in Francia il lavoro ed il pane; ma questo nobile ed util progetto non pote eseguire, perche la nave che li trasportava venne presa dai vascelli di guerra del parlamento. DAVENANT ricondotto in Inghilterra fu posto in prigione nell'isola di Wight, poi trasferito

alla Torre di Londra, intanto che l'alta Corte di Giustizia gli faceva il processo. Altro non potea certamente aspettare che la morte, se Milton (1) ed altri suoi amici non avessero vivamente intercesso per lui. Nondimeno non richbe la libertà che dopo due anni, e allora si trovò privo d'ogni mezzo. Le tragedie e le commedie erano proibite come cose profane ed empie, ond' egli sul modello dei drammi per musica italiani, e adattandovi caratteri presi in parte dalle tragedie di Cornelio, diessi a comporre alcuni Intramezzi, o Divertimenti, che furono, a credere nostro, le prime opere in musica che siensi rappresentate in Inghilterra. Dopo la restaurazione ottenne permissione di formare una nuova truppa di attori tragici e comici sotto la protezione del duca di York. In questa occasione manifestò egli degnamente la sua riconoscenza a Milton rendendogli quello stesso servizio che ne avea ricevuto. Morì il giorno 17 d'aprile del 1668 in età d'anni 63. Sulla sua tomba, come su quella di Ben-Johnson, leggonsi questa parole: O rare sir Villiam Dave-NANT. Vi sta vicino un bellissimo sarcofago eretto per ordine del Parlamento in onore di Tommaso May suo rivale. Le di lui opere pubblicate dalla sua vedova nel 1673 compongonsi principalmente di poesie,

(1) Milton venne detto il Poeta Laurento di Cronvello a cazione degli scritti sanguinari ch'egli compose contro il Monarca, e segnatamente di quello initiolato: Defensio Popoli Anglicani. Così nota Walterscott nel terzo volume del son Woodstoch. Era però segretario di Cromvello, e ne ricereva un generoso stipendio.

di cose drammatiche, e del poema di Gondiberto cominciato a Parigi nel palazzo del Louvre, continuato nella prigione dell'isola di Wight, e rimasto incompleto. Questo poema, il cui primo difetto sta nella condotta dell'argomento, privo d'ogni specie di maraviglioso, ha occupato i critici per più di un secolo. Cattivo gusto ed esagerazione vi abbondano, ma lascian luogo però qualche volta a veri e nobili sentimenti espressi con modi poetici. Anche ai tempi di Gay godeva tuttora tal credito, che questo poeta o fece o ritoccò tre nuovi canti destinati a continuare i sei lasciatici da DAVENANT. Oggi non leggonsi quasi più, come non si leggono le altre opere dello stesso Autore, più fatto, giusta la natura del suo talento, per figurare nelle circostanze che per sopravvivervi. Pieno di spirito, e di immaginazione sempre facile a riscaldarsi ed a produrre sui soggetti che le si presentano, mancava di quella forza meditativa, che solo può far nascere opere di lunga durata. Non puossi tuttavia negarglisi l'onore di avere possentemente contribuito a rialzare il teatro inglese, e preparati gli animi al tempo stesso a gustare la regolarità dei componimenti francesi. Per suo consiglio, e quasi spedito da lui, il famoso attore inglese Betterton, passò in Francia onde istruirsi ne' modi di perfezionare le rappresentazioni teatrali, e ne riportò le decorazioni mobili, fino allora ignote in Inglilterra. Introdusse altresì sul teatro la ricchezza degli abiti, secondato, per vero dire, dal re e dalle persone della corte, e dal lusso allor dominante. A DAVENANT successe nella carica di Poeta Laureato il celehre Giovanni Dryden.

#### FRANCK MICHELE Anno 1638 circa.

Una Vita di Michele France trovasi citata nel secondo volume del catalogo della Bibliotheca Bunaviana stampato a Lipsia nel 1751. Non conoscendo io questa Vita non posso accertarmi se essa riguardi il Poeta Laureato dello stesso nome, del quale nel catalogo di Kaiser de' libri stampati in Germania dall'anno 1750 al 1832, anch' esso pubblicato a Lipsia nel 1835, si rilavano le seguenti notizie : "Michele France di Schleusingen nato nel 1600, il giorno 16 di marzo, morto il 27 di settembre del 1667, dapprima cittadino e fornajo di Schleusingen, indi, perduti i beni per cagion delle guerre, precettore nelle scuole di Coburgo, tosto che vi furono rimessi gli studi e Poeta Laureato. Egli, tra le altre cose, è autore del classico inno: Ach Wie Flüchug, ec. » È ivi poscia soggiunto essersi tratte codeste notizie da uno Schediasma sacrum de Hymnis et Hymno poesis Henebergicis Godofredi Ludovici premesso ad alcune Commentationes in hymnum veterem, ec.

#### FLITNERO GIOVANNI Anno 1640 circa.

Nel rarissimo libro intitolato Biblioteca Aprosiana, (perchè opera del P. Angelico Aprosio da Ventimiglia, chiaro letterato del secolo XVII) trovo a pag. 168 le seguenti parole: « Nel 1644 venne voglia ad Angelica Tarabotti di mettere in opera quello si vede delineato in una figura posta all'ode XII del Nebulo Nebulonum di Giovanni Flitne-RO, Poeta LAUREATO, ec., p. 80 della seconda edizione fatta da Gievanni Coopmans, Leonardiese, 1634, e fece un' altra risposta, ec. » Consistono in questo passo pressochè tutte le notizie che io chbi del FLITNERO, prima che la Biografia Universale, giacchè in ultimo luogo mi convenne ad essa ricorrere, me ne avesse un po' meglio informato. Ben conosceva però la prima edizione della succitata opera, il cui titolo è questo: Nebulo Nebulonum, hoc est. Joco-Seria modernae nequitiae censura, qua hominum scelera, doli, ec. exponuntur publice, carmine jambico dimetro adornata. Francofurti 1620, in 8.º fig. Così sotto il nome di Flitnero annunzia il Brunet nel suo Manuel du libraire, ma non vi aggiugne il titolo di Pocta Laureato. L'Aprosio però, che ne era contemporaneo, non doveva avergli attribuita una qualità ch'egli non fosse certo di appartenergli. Di fatto questo titolo gli viene confermato dal sig. Pillet nella Biographic Universelle, il quale dice che FLITNERO nacque nel principio del secolo XVII, che molto attese alla poesia latina, che pubblicò dapprima un volume a Francoforte nel 1619, in 12.0, intitolato: Manipulus Epigrammatum dissectus; e un altro al tempo stesso col titolo: Hortulus anthologicus melicus. Il Nebula Nebulonum impresso l'anno seguente ebbe tre altte edizioni successive. A queste opere trovo succederne tre altre, parte latine, parte alemanne, ma in prosa, e forse postume, almeno rispetto a due di esse. Non voglio tacere che nè dell'autorità, che lo incoronò Poeta, nè dell'anno della sua Laurea, nè di quello della sua morte, che suppongo accaduta sul declinare del secolo sovrannotato, non è ivi fatta menzione alcuna, ma io ne ho fatto cenno nell'articolo dei Tre Poeti iunominati.

# RIVINO ANDREA OSSIA BACHMANNO ANNO 1639 CIRCA.

L'erudito Giovanni Klefekero nella sua Bibliotheca Eruditorum Praecocium, pag. 311, nota fra le opere di Tomaso Reinesio una difesa del suo libro di Varie Lezioni contro le censure del dottore Andrea BACHMANNO, ossia RIVINO, Poeta LAU-REATO, stampata a Rostoch nel 1653 in 4.º In calce della citata pagina soggiunge che era questo un dottore di Medicina, professore di poesia nell'Accademia di Lipsia, e mancato di vita nell'anno 1656, lasciando più opere stampate, di cui il Wittenio ha reso conto nel suo giornale, e tre dotti figli (dei quali pure fa conno), tutti Rivini di cognome. Pare adunque essere questa la denominazione gentilizia latina del presente Poeta, corrispondente alla voce tedesca di Bachmann. Lo Struvio, ovvero uno de' suoi annotatori, nel cap. undecimo della Notitia Rei Litteraviae, cita di Andrea Rivino un discorso nella celebrazione in ludis secularibus ob inventam in Germania Calcographiam stampato in Lipsia nel 16/00, che è una imitatione del Carmen Seculare di Orazio, ove pure si trovano sosì versi nello stesso proposito. Egli ne aveva altrove riferito un distico (p. 379). Cenosco un'altra opera poetica del Ruvuso initolata: Carminum specimen, sivo Caelum terrestre poeticum septilingue. Lipsiac, 163t, in 1-2. Le opere del Ruvuso sono per lo pii non meno assai curiose che assai rare.

### DACH SIMONE

Anno 1640 circa.

Stando alla testimonianza di Gian Burcardo Menkenio (De Charlat. Erud., pag., mihi, 145) questo poeta era prassiano, e godea gran fama nella sua patria, ma aveva la debolezza di non presentarsi giammai in pubblico senza la corona e gli ornamenti, che sono propri di un Poeta Lau-REATO. Ei nacque a Memel nel 1605. Trovossi a Konisberga nel 1638 quando vi fu il grand'Elettore Federico Guglielmo, il quale riconoscente pei versi che gli presentò, e bene informato de' suoi talenti lo creò professore di poesia in quella Università. La sua Prolusione su tre punti aggirossi: 1. Le favole della Mitologia non essere finzioni : a. Potersi scrivere una tragedia di lieto fine: 3. Non esser degni del nome di poeti gli scrittori di versi lubrici. Il principe lo premiò nuovamente per altri versi a lui dedicati, regalandogli la villa di Cuxheim. È forza credere che a lui pure dovesse

l'onor dell'alloro: cosicchè può dirsi che fu dei pochissimi cui le Muse abbiano arricchito. Mori nell'aprile del 1659 d'idropisia. Tra le sue poesise le più vantate sono le Odi, pubblicate a Konisherga poco dopo la sua morte, e i Canti da chiesa, che tuttora sono in uso in Germania. (Biogr. Univer.)

#### TRAUSCHELIO GIOVANNI

Anno 1644.

Quando si abbia detto che il Tràuschelio, nativo di Eisfeld nella Franconia, fu uno zelante ministro della religion riformata, ed un predicatore instancabile, si è detto tutto. Malgrado ciò, essendo egli capitato a Coburgo nell'anno 1644, il signor Giorgio Mund Giureconsulto e Cancelliere di quella città, volle dargli un attestato della sua atima, creandolo Poeta Laureato. Dicasi poi che non si creano i Poeti! Di siffatti abusi d'autorità non è questo nè il primo nè l'ollimo esempio, come ho mostrato e mostrerò.

#### KOSKI MARTINO Anno 1645 circa.

Nessun' altra prova ho fin qui ottenuto della qualità di Poeta Laureato di cotesto Koseki o Kos, ch'ei sia (giacchè nella Storia della Biblioteca Augusta di Volfenbuttel di Jacopo Burcardo lo trovo scritto in due maniere), che quella che citerò fra poco, in parlando di Sigimondo Betulio. Oltre essere Medico del Duca di Brunsvick cra il Kosekt Conte Palatino, e Poeta Coronato Cesareo, come egli si s-tioscrive nel Programma, che parimenti menzionerò nel medesimo luogo. Queste due onorveoli qualificazioni, e l'epoca alla quale appartenne, cioè verso la metà del secolo XVII, mi fanno credere ch' egli ottenesse così distinti favori dalla liberalità dell'Imperadore Ferdinando III.

#### MEJERO GIOVANNI Anno 1645.

Poeta danese del secolo XVII, del quale pochissime notizie ci offrono gli scrittori della letteratura di quella nazione, che mi fu dato di poter consultare. Il Mollero (1), che Poeta esimio lo chiama, dice che verso l'anno 16/2 fu professore nel Liceo di Ripce. Il Thura asseriese che venne coronado Poeta Cesareo nell'anno 16/45. Questa circostanza mi fa credere che dovette si bel favore ottenere dall'Imperatore Ferdinando IlI allora reguante. Olao Borricchio, insigne letterato Alemano, si compiace di esseres stato alla scuola di Mæzao, di cui fa gli elogi (2), Alberto Bartolini cita una sola opera di questo Poeta, iutitolata: Manes Uldarici, seu Parentalia in obitum Illustrissimi et Celsissimi Priucipis Domini Uldarici. Hafniag., 1634, in 4.ºº.

<sup>(1)</sup> Hypomnem. paucula, p. 283.

<sup>(2)</sup> Dissert. ult. de Poetis, ec. pag. 170.

e la dice scritta vario Carmini genere. Molti suoi versi trovansi depositati nella Biblioteca di Rostgarda, asserisce Alberto Thura, rammentando una sua inedita Nova monumentorum Runicorum collectio. Il Mollero fiualmente promette di farne meglio conoscere la vita e le opere nella sua Historia Cimbrica, alla quale rimetto i Lettori. Bisogna non confondere questo poeta con Giovanni Nejero tedesco, che non fu poeta.

#### GEBARDO GIOVANNI ENRICO Anno 1645 circa.

Illustro la Biblioteca di Breslavia, della quale era Prefetto, pubblicandone il catalogo nel 1661, in 4.º, come rilevasi dallo Struvio (pag. 3711); scrisse una dissertasione De primorum et secundorum naturae discrimine, e ne' Catalogi Bibliothecae Eunevianae stampati a Lipsia è qualificato qual Poeta Laureato. Ne rimanga ad essi la responsabilità.

#### CLOSIO SAMUELE ANNO 1646 CIRCA.

Questo uomo nato in Breslavia e salito in qualche fama per coltura d'ingegno e per varie produzioneelle scritte con bel garbo e con molta erudizione, ebbe la fortuna di essere chiamato alla corte del serenissimo principe Augusto Duca di Brunsvick-Luneburgo, uomo egli pure assai dotto ed egregio scrittore, nella qualità di institutore del prin-

cipe Augusto Lodovico, alla quale molti auni con reciproca soddisfazione rimase. Probabilmente in questo intervallo, i suoi meriti e le commendatizie del suo Signore, gli procacciarono dall'Imperadore Ferdinando III il titolo di Poeta Cesareo Laureato. Con questo titolo il troviamo sottoscritto ad un libro intitolato: Ethopaeiae serenissimi Seleni (sotto il nome di Seleno si cela il Duca Augusto) De Syntagmate Evangeliorum glossato, quinta cura absolutissimo, 1656, in 8.º La sua sottoscrizione è in questi termini: Samuel CLOSIUS P. C. L. ( Poeta Cesareus Laureatus ) Ephorus Barbiensis ( cioè Maestro del Conte di Barby, che era il sud. principe Augusto Lodovico). Bouerae (forse Beuthen) die XIII sept. 1650. A quest'epoca adunque era già in possesso di questo titolo. Nel 1660 il Caosio fu nominato assessore del concistoro di Wolfenbutel, e nel 1660 divenne preposto di santa Maria del Monistero di Magdeburgo, nella qual carica dopo nove anni cessò di vivere. .

Le opere di Samuel Closio riduconsi a poca cosa. Giacomo Burchardo nella sua dotta Historia Bibliothecae Augustae, doude le presenti noticie raccolgo, cita un Epigrametto di lui a pag. 93, e i primi due versi della sovrenunciata Etapeta a pag. 94, ed una prefazione a pag. 110 dello stesso Ctosso ad una nuova edizione eseguita a Volfenbuttel di due rarissimi opuscoli, l'uno intitolato: Brunellus Vigelli, sive Speculum Sultorum, l'altro Libri tres de Vetula Ovidii, falso sie dicti, del primo de quali lo stesso Burchardo ci fa sapere es-

sere stato autore Nigello Virechero inglese fiorito sul declinare del secolo XIII, dell'altro Pamfilo Mauriliano, ed ientrambi le edizioni anteriori. Gita quindi a pag. 114 una Epistola di CLOSIO premessa agli Epitomi di Mario Filelfo stampati nel 1662 a Volfenbuttel, in 8.º

## PONTOPPIDANO ERRICO ERRICIO Anno 1648.

Questo felice ingegno nato nella remota Fionia, v morto vescovo di Dromtheim nella Norvegia, il giorno 12 di luglio del 1676 d'anni 67, ha lasciato de'suoi letterarii talenti si numerosi e si lodevoli pegni ne' libri da lui prodotti, che trovasi mensionato coi debtii elogi da tutti que' Scrittori che de' letterati danesi hanno avuto occasion di parlare. Poeta laureato lo dichiarano tanto il Mollero negli Iponnemati al Bartolino, quanto il Thura nella Idea Historiae Litterariae Danorum, senza però indicare quando e da chi si bel titolo ottenesse. Il Bartolino però è quello che ci ha fatto conoscere la maggior parte delle sue opere. Noi pure ue aggiungiamo la lista, acciò si rilevi da esso la fertitità di si bell'ingegno.

- 1. Comedia de conjugio Tobiae. Scritta in ctà giovanile ed in versi danesi. Hafniae, 1635, in 4.
- 2. Epigrammatum Sacrorum Centuriae tres. Ibi, 1641, in 12.
- 3. Tractatus de spirituali inter Christum et Ecclesiam conjugio didacticus, polemicus, et practicus. Hafniae, 1641, in 4.

- 4. Epinicion de victoria Davidis et Christi, graecis versibus praesertim ad imitationem Homeri conscriptum. Franckerae, 1642, jn 4.
- 5. Paraphrasis metrica in Cebetis Thebani tabulam. Lutetiae Parisiorum, 1642, in fol.
- Bucolica sacra. Lugduni Batavorum, i643,
- 7. Coronatio Apolliuaris pro summis philosophiae honoribus decantata et in Academia Hafniensi recitata. Hafniae, 1643, in fol.
- 8. Similitudines Ovidianae collectae, et ubi honestas et ratio poscebat alnum in sensum translatae. Sorae, 1643, in 12.
  - Aquila versibus decantata cum praemissa de cadem dissertatione. Sora, 1643, in fol.
  - 10. Panegyris iu coronatione Illustrissimi, Celsisissimi atque Sereniss. Domini Friderici III, Daniae et Norvegiae Regis. Hafinae, 1648, iu fol.
- 11. Centuria miscellanea et singularis Epigrammatum; cum praemissa de Epigrammate dissertatione. Hafniae, 1648, in 8.
- 12. Poemata, scilicet Aucupium Scelandium, etc. Hafniue, 1636.
- 13. Aurea et geminata viri corona. Hafniae, 1640.
  - 14. Rosa Daniae. Sorae, 1643.
  - 11. Margarita Cimbrica. Sorae, 1643.
  - 16. Certamen Olimpicum. Hafniae, 1646. 17. Florilegium Cimbricum. Sorae, 1646, in fol-
- 18 Natales Gloriae, quae usus et ductrinae filia, Genii, atque Sedulitatis neptis est. Hafniae, 1650.

19. Meditationes sacrae in Baptisma Christi, cum cjusdem Teratologia. Hafniae, 1653, in 8. 20. Novi anui meditationes cum Hymnis. Haf-

niae. 1655, in 8.

21. Filiorum Dei vita spiritualis in Deo et more proficua. Ibi, 1656, in 4.

21. Theologiae practicae, seu Ethicae Sacrae Synopsis in antecessum Systemati praemissa et impressa Sorae, 1656, in 4. et 1673, in 4.

23. Grammatica Danica, Hafniae, 1666, in 4.

24. Carmina in patris sui Erici Canuti, ac matris memorium. Ibi, 1670, in 4.

25. Epistola ad Danielem Pauli, in qua verba Avium et Auimalium voces exprimentia, quae in elegia de Philomela, alibique occurunt Danice redduntur, adnotamenta philologica afferuntur, et ubertas linguae Danieae asseritur, atque vindicatur. Cum versione Daniea Oriss picti Comeuiaui excusa. Hafniae, 1671, in 8.

26. Animae excitatio, sive Hymni sacri Danici. Hafniae, 1671, in 8.

27. Conciones funcbres diversac.

Questi ultimi cinque articoli sono dal Mollero aggiunti ai primi ventidu: riferiti dal Bartolino. Ma lo stesso Mollero avverte che il Borrichio ed il Vittenio più altre opere citano del Рохторридаno, cioè:

- 28. Systema Poematum.
  - Polymnia Danica.
- 30. Christiani V regis Daniae Res terra marique feliciter gesta.

- 31. Harmonia Evangelistarum compendiosa.
- 32. Vocabularium Danico-Rythmicum.
- 33. Baptismus sanguinis, seu Comment. in historiam Passionis Christi.
  - 34. Horologium spirituale.
- 35. Annona sacra, seu Commentarii in Periochas totius anni Evangelica.

La quantità e la diversità di codeste opere manifestano la fecondità prodigiosa e la istancabile attività di mente del Pontoppidano. La quale tanto più maravigliosa dee reputarsi ove si riguardi che dal trentesimo anno di sua età sino al cinquantesimo quarto esercitò la magistratura superiore in due provincie, e gli ultimi sei anni di sua vita sedette vescovo, come dicemmo, di Dronteim. Molto gli deve la letteratura Danese per aver egli non solo date le regole spettanti alla lingua nazionale, ma offertine replicati esempi co' proprii versi, e facilitatone l'uso col Rimario, sopra indicato al num. 32. lo tengo per fermo che l'onore della poetica laurea gli fosse conferito da Federico III, per la coronazione del quale, avvenuta nel 1648, pubblicò il Carme citato al num. 10.

#### EBERMAJER GIOVANNI

Anno 1650 al 1660.

So che l'EBRRMAIER fu Poeta Laureato Cesareo; so che Giacomo Bruckero ha pubblicato un commentario de Vita et scriptis di lui, come avverte il Burcardo a pag. 12 della sua storia della Biblioteca Augusta di Voltenbuttel. Ma nè egli dice di più, nè io potei trovare il commentario del Burchardo, nè i Biografi più conosciuti ne parlano.

### BILLAUD ADAMO

Verso la fine del regno di Luigi XIII.

Nacque e visse continuamente a Nevers, dove pur morì il giorno 19 di maggio dell'anno 166a, esercitando sempre il suo primitivo mestiere di legnajuolo, e al tempo stesso scrivendo versi, che per que' tempi riuscirono ammirabili, e che non maucano qua e la di fantasia e di genio. Tra questi nel genere lirico va distinta la canzone, che principia:

> Aussitôt que la lumiere Vient redorer nos coteaux, ec.

Il cardinale di Richelieu, e il duca d'Orleans gli assegnarono una pensione ciascuno, e lo invitarono a trasportare il suo soggiurno a Versailles, ma egli non volle. Epicureo senza libertinaggio (dice un suo elogista), stoico senza superstizione, uni per modo queste due dottrine, che se Epicuro e Zenone viventi fossero stati di que'giorni, egli arrebbe potuto farli here al medesimo desco. Tre libri di sue poesie conosco: il primo intitolato Chavilles (Piuoli ossia Cavicchi), il secondo Villebrequin (Trivellino o Succhiello) e un terzo intitolato Rabot (Pialla), tutte voci del suo mestiere, il primo stampato in 4.º nel 1644, il secondo nel 1663, e l'altro poco dopo.

BILLAUD si fece amare anche dai poeti suoi concittadini e coetanei, dai quali venne anzi lodato che invidiato. Meinard diceva che le muse non avrebbero a sedersi sopr'altro sgabello che su quello fatto da BILLAUD; il duca di Saint-Aignan lo chiama ornamento del suo secolo; il cavaliere Chenu de Maziere dice:

Ses Ecrits par tout admiréz, ec.

e il priore Bertier (che forse era il suo Parroco) gli fece il seguente Epitafio, che io traggo dal secondo tomo del Journal Chronologique et Historique (pag. 450) stampato a Parigi nel 1677 in 12.º e che lo qualifica per Poeta Laureato.

SECUNDUS . ADAM . ET . ULTIMUS
PRIUS . TAMEN . IN . SUBLIMI . GENERE
SCRIBENDI

PROCERIBUS . PAINCIPIBUS . REGIBUS

Amicis . Jucundus . doctis . facundus . omnibus . amandus

TRESAURUS . ABSCONDITUS . LUX . IN . TENEBRIS.

SOL . POTIUS . ECLIPSI

LABERANS

AETATEM . EXPLEVIT
POETA . LAUREATUS
IMMORTALITATI
SACRE

HAEC . AUGUSTINUS . FRANCISCUS . BERTHERIUS
FLENDO . ADMIRANDO . RIGANDO
POMEBAT

#### NEUEN DI NEUENSTEIN GIAN CARLO Anno 1670.

La conoscenza di questo Laureato poeta alemanno mi venne somministrata dal nostro celebre Metastasio con la lettera che riporterò più innanzi. Ma ne era ivi lasciato il nome, che probabilmente mi sarebbe rimasto ignoto, se la gentilezza e la mirabile erudizione del sig. Cesare Cantù non me lo avesse manifestato, di che credo mio dovere il rendergli questa pubblica e grata testimonianza. Quanto al Poeta, di cui si tratta, basterà lo averlo qui rammentato.

### GLESER ENOCH (GLAESERUS) ANNO 1651.

Da Gaspare , ricco mercadante della città di Landshut in Islesia, nacque nel 1638 Exocu, che dapprima a Breslavia intraprese il corso degli studi, indi perfezionolli a Vittemberga, dove ottenne fama di buon poeta, sì nella lingua latina come nella vernacola, acquistò l'amicisia de' dotti, venne creato Poeta Laureato Cesareo (poeco dopo il 1650) da Giorgio Frantskio cancelliere aulico in Gota e Conte Palstino, diede opera agli studi legali con tanto profitto da essere scelto qual professore stra-ordinàrio, prima pure di esserne addottorato, come poscia avvenne l'anno 1659, e due anni dopo ottenne la nomina di professore ordinario di diritto. Gli Inni Sacri, che andò poi componendo, suggel-

3.

larono il suo singolar credito. Ma breve fu la sua vita, la qual perdette dopo lunga malattia l'anno 1568, appena compiuto il quarantesimo di sua età. Delle sue poesie nessuna (che io sappia) andò alle stampe. Molti all'incontro sono i suoi libri legali. Questi più non si leggono, locchè non accaderebbe, a quanto pare, de' versi. (Frebero)

#### FASCHIO CRISTOFORO ANNO 1655.

Costui debb' essere stato assai poca cosa in fatto di letteratura, poichè il Frehero che ci ha conservato le notizie di un migliajo di scrittori, e che tra questi ha nominato Agostin Faschio, che dee credersi parente stretto di Cristoforo, appena ce ne trasmette il nome e il titolo, nel chiudere appunto le memorie spettanti ad Agostino, riferendoci un anagramma col seguente titolo: Per Anagramma M. Christophori FASCHII Poetae LAUREATI et Decani Heldrung. Questo anagramma (che sarebbe inutile di riportare) fu scritto nell'anno 1661. L'autorità del Frehero non deve escludersi. Ma non altro dicendoci egli di codesto Cristoforo, noi dobbiamo aggregarlo a quella turba di Poeti Laureati in quel secolo dalle Università di Germania e dai Conti Palatini, rispetto ai quali segnatamente il Menchenio e lo Stadelio impugnarono la frusta per dimostrarne la ciarlataneria e la vanità.

#### HANCKIO MARTINO Anno 1654.

Nel primo tomo della Silloge v riorum opusculorum, che Federico Giacomo Beyschlagio pubblicò l'anno 1727 ad Hall nella Svevia, leggesi l'elogio di questo dotto Filologo Alemanno, donde le presenti notizie, a preferenza d'ogni altra fonte, ricavo. A Borna, borgo poco distante da Breslavia, nacque Martino il 15 febbrajo del 1633. Suo padre, che era il pastore della Chiesa di Borna, il mandò prima a studiare a Breslavia, indi all'Università di Jena. Tra gli anni 1654 e 1656 ottenne ivi i sommi onori in filosofia, e venne decorato della Laurea de' Poeti. Certo è, dice Bevschlagio. che nol fu nel 1654, (e ne adduce le prove) e che nel dicembre del 1656 in una sua disputa, ossia Tesi, De Simulatione et Dissimulatione, assunse i titoli di Maestro e di Poeta Cesareo. Nè questo titolo poteva avere se prima non fosse Laureato in poesia, come ho già avvertito e avrò occasion di avvertire. Egli aveva allora ventitre anni. Indi a poco il duca Ernesto Pio di Gota il nominò professore di Fisica, Etica, Politica e Storia del suo Ginnasio. Ma Breslavia, dove co' primi studi avea lasciato buon nome di sè, lo richiamò, confereudogli nel 1661 la cattedrà di Filosofia pratica, di Storia e di Eloquenza, facendolo nel 1670 prefetto della Biblioteca Elisabettiana, creandolo Vice rettore nel 1681, e Rettore nel 1688. Cinquanta in-'eri anni servì Hanekto alla pubblica istruzione, con

molto impegno, molta dottrina e molta fama. Mort d'anni 76 sul finir dell'aprile dell'anno 1709. Essendo pertissimo conoscitore de'libri, l'augusto Imperatore Leopoldo I il chiamò a Vienna, perchè ordinasse la Cesarea Biblioteca, e largamente il rimunerò.

Benchè le opere De Romanorum Rerum Scriptoribus (Lipsiae, 1669 e 1674, in 4.º), e De Byzantinarum Rerum Scriptoribus (Lipsiae, 1677, in 4.0). presentino un discreto numero di inesattezze, quasi inevitabili in lavori di tal genere, pure non cessano di mantenersi in giusto credito. Quelle però che ammettono una approvazione veramente generale sono le altre pertinenti alla storia tanto politica, quanto letteraria, della Slesia, compresevi le antichità. Egli veramente ripescò fino al fondo i fatti d'ogni sorta della sua patria. Quanto alla poesia, non fu l'Hanскю tra i molti, che ne furon creati dottori senza avere pur salutato da lungi la poetica arte, ma fin dall'anno 1673 pubblicò un volume contenente Orazioni di vario genere, e componimenti drammatici e poemetti , tanto in lingua latina quanto in tedesca. Gli Atti degli Eruditi di Lipsia del mese di luglio 1709 offrono intorno a questo illutre scrittore le più onorevoli testimonianze.

### CASALECCHI GIOVANNI

Anno 1670 circa.

Venne laureato in medicina nello studio di Reggio sua patria il giorno 21 di febbrajo dell'an-

no 1657, e in tanta fama sali, che il Duca Francesco II eresse in Reggio stessa una primaria cattedra di dottrina medica espressamente per lui. Nè solamente fu professore e scrittore valente in materia medica, i di cui scritti il Tiraboschi rammenta nel primo volume della Biblioteca Modenese. ma coltivò ogni sorta di amena letteratura, e fu due volte principe dell' Accademia de' Muti, non già di quella degli Ipocondriaci, come per isbaglio dice il sig. Lombardi nel tomo secondo della sua Storia della Letterat. Ital. del secolo XVIII, p. 175. Scriveva il dott. Casalecchi sì bei versi lirici in lingua italiana, che veniva comunemente in Reggio chiamato Poeta Laureato, non perchè veramente questo onore conseguisse, ma perchè era LAUREATO in medicina. Morì il giorno 22 di Inglio dell'anпо 1703.

#### NESSELIO MARTINO Anno 1660 circa.

Conosco un libricciuolo, dal cui titolo ho imparato a conoscere questo Poeta Laureato. Il titolo è come segue: Panegiricui silustristimo ac celisimie principi ac Domino, Du. Augusto, Duci Brunovicensi, et Lunaeburgensi, scriptus a Martino Nessello, Moravo, Poeta Coronato, Con-Rectore Vitensii. Anno 1639, Hamburgi, typis Jac. Rebeulini, in 4.º Cercando notizie di cotesto Nessello ho potuto sapere ch'egli era rettore della scuola di Brema nell'anno 1665, nel qual anno mandò un elegante complimento in versi al suo principe il duca Augusto, il qual

compiva allora l'ottantesimo settimo della sua vità. È probabile che da questo principe venisse premiato il suo panegirista della *Corona Poetica*.

### LUDEWIG GIOVANNI PIETRO ANNO 1662 CIRCA.

Nel secondo volume della farraginosa opera degli Scriptores Rerum Lusaticarum si trovano inserte tre dissertazioni istoriche De Idolis Slavorum recitate nell' Accademia di Vittemberga da Michele Freubel ne' mesi di maggio e di settembre dell'anno 1692, sotto la presidenza di Giovanni Pietro LUDOVICH Poeta LAUREATO Cesareo, Gio. Fabricio nella dotta Historia della sua Biblioteca più cose ci fa sapere di questo letterato; cioè che nel 1718 produsse un volume di Scrittori di cose Germaniche, del quale parlano gli Atti degli Eruditi di Lipsia (Fabr. 1. c. Tom. 3, pag. 28); che nel 1721 pubblicò a Magdeburgo un' altro volume de' suoi Opuscola Oratoria, de' quali dà i titoli; che era consigliere intimo del re di Prussia, Libero Barone e Professore di Diritto e di Storia nella Università Federiciana, ed uomo di molta erudizione, ed assai benemerito degli studi legali, istorici e filosofici, di che soventi volte hanno con lode parlato i suddetti Acta Eruditorum (Ivi, T. VI, p. 307, 308). Nulla però si dice nè del suo merito poctico, nè della sua Laurea a ciò relativa. È ben vero che può nascere un dubbio se il Giovanni Pietro Lunewie del 1698, di cui parla l'opera citata a prineipio, sia lo stesso di quello nominato dal Fabricio. Ma la distanza di circa trent'anni parmi non sufficiente a rendere probabile questo dabbio. Lenewenpuò aver ottenuto il titolo di Poeta Laurcato all'età di trent'anni dalla bontà di Leopoldo I, per dargli un segno della generosa sua stima, seuza esigere che nemmeno un verso scrivesse, tanto più che le sue prose erano più istruttive e più utili e non poco onorevoli alla nazione Alemanna.

#### RAUNER NARCISO

#### Anno 1663.

Da quel medesimo fonte della Biblioteca Bunaviana, donde trassi l'articolo dell'Heidenreich mi è forza raccorre le prove dell' Apollinea corona da questo colto Alemanno ottenuta. Ivi adunque sta scritto così : " Il giorno 18 di maggio Maestro Narciso RAUNER, Poeta Laureato Cesareo, ed Esforo del Collegio Germanico, celebrò il Giubileo Matrimoniale (Gamicum) con la moglie Elisabetta nata Michaeli, che già da 50 anni avea sposata a Bibruck. Di questa esimia felicità congratulossi Maestro Filippo Giacomo Crofio Poeta Laureato Cesareo, (1) Rettore e Bibliotecario del Ginnasio di S. Anna... con un Carme tedesco, ecc. Nacque l'anno 1631 il giorno 18 di maggio, e in questo giorno il Raunero celebrò e rinnovò le sue nozze, e il giorno 19 ottobre fu decorato della Laurea Poetica. Tanta età corse ne' pubblici impieghi, quanta nello stato conjugale, cosa veramente rara... Dalla moglie,

(1) Ecco un altro poeta Laureato, di cui non so più di così.

nata nel 1627, procreò tredici figli, ec. Degno è pura di memoria che Rausano nel 1674 ai 22 di maggio ebbe a congratularsi in iscritto con Andrea Huberto senatore d'Augusta di una felicità eguale alla sua. Si hanno di lui varie opere tanto scolastiche quanto poetiche, tutte in lingua tedesca.

### UBERO GIORGIO (UBERUS) ANNO 1665 CIRCA.

Questo illustre danese, fiorito dopo la metà del secolo XVII, occupa un luogo distinto fra i medici, i giornalisti ed i poeti del suo paese e della sua età. Tommaso Bartolino nella diligente collezione storica degli atti medicinali di Copenaghen, fa onorata menzione di lui, riguardandolo nelle tre qualità sovrannomate. E perchè dalla sua testimonianza a noi pervenne la notizia della Poetica Laurea dell' UBERO, così ne riporterò le sue stesse parole (V. I, p. 309) : Il Mercurius Latino-Poeticus di Giorgio Uneno Poeta LAUREATO Cesareo, cominciato in Copenaghen al principiar di gennajo e continuato ogni primo giorno del mese, scorrendo i regni tutti d'Europa, espone in versi elegiaci tutto quanto di più memorabile accade. In fine però del Mercurio vi ha sempre un lamento sulla vuota sua borsa, che io gli auguro pienissima. Ecco dunque il primo giornale scritto in versi, che sinora non trovò imitatori. Rammenta parimenti il Bartolino avere l'Unero pubblicato a Copenaghen stessa nel 1672 una Centuria prima Epigrammatum, che basta a collocarlo tra i più frizzanti e facili Epigrammisti. Cristiano Junckero nel suo currioso Schediasma Historicum de Ephemeridibus sive Diariis Eruditorum rammenta il giornale poetico dell' UBERO, e riporta le succitate parole del Bartolino.

#### BETULIO SIGISMONDO Anno 1666.

Molte notizie di questo dotto Sassone ha inserito Giovanni Herdegen (sotto il nome di Gesolschafft Amarantes) nella sua Storia dell'ordine, ovvero accademia Germanica de' Pegnizzi, alla quale fu il Berulio aggregato, col nome di Opilione Floridano. Ei visse carissimo al duca di Brunsvick Augusto, amplissimo protettore delle Scienze e delle arti, della cui ricca Biblioteca ha il dotto Burcardo tramandata ai posteri una assai pregevole Istoria, donde le presenti notizie ricavo. Il duca lo volle Maestro de' principi Antonio Ulrico e Ferdinando Alberto suoi figli, insieme al celebre Giustino Giorgio Schottelio. Questa scelta ebbe luogo nell'anno 1645, dopo il quale ottenne di fare un viaggio pel rimanente della inferiore Sassonia, accompagnato da onorevole diploma del suo Sovrano. Anche assente, cioè nel 1646, mandò un suo Carme in lingua tedesca pel di natalizio dell'angusto suo Mecenate, il cui successore Antonio Ulrico continuò ad accordargli sin che visse distinti favori. Questo principe, ancor giovinetto di tredici anni, a lui diresse una sua pocsia di congratulazione per la Corona Poetica, della quale era stato onorato. La qual Corona venne al Bervuso conferita il giorno 20 di aprile dell'anno 1666 (1) da Martino Koski, archiatro ducale, Conte Palatino, e Poeta Coronato Cesarco, egli pure, giusta i diritti annessi alla dignità di Conte Palatino. Il programma di questa coronazione, che fu solenne, leggesi a p. 95 della mentovata opera dell' Herdegen. Ottenne anche il Beruso la nobilità dall'imperadore Ferdinando III nel 1654, dopo la quale volle nominarsi e sottoscriversi Sigmondo von Birchen. Morì l'anno 1681.

# GHIBBESI O MEGLIO GIBBES GIACOMO ALBANO ANNO 1667 CIRCA.

Fu medico a Roma, dove fiori nella prima età del secolo XVII. Era nato a Roma nel 1616 da un medico, che lo allevò nella sua scienza con buona riuscita. Viaggiò il Belgio, la Spagna, la Germania e l'Italia, e dopo essersi trattenuto circa un anno a Padova, andò a stabilirsi a Roma, dove nel 1657 ebbe la cattedra di rettorica (perocchè era così buon poeta e buon letterato come buon medico) e dieci anni dopo il premio di poesia, cioò la Corona accademica, ricevendo, giusta il costume, una catena d'oro, che egli rassegnò all' Università

(1) Così il Burcardo in calce alla nota (1) della pag. 12 della seconda parte della citata sua Storia. Ma dubito che sià corso errore in questa data. di Oxford. Morì in Roma il giorno 16 giugno del 1677. Si hanno alla stampa molti suoi versi latini, de' quali ha tenuto conto il dottore Cinelli Calvoli in varie Scanzie della sua Biblioteca volante, in una delle quali scrive che il Ginisessi si rese assai cospicuo per la sua raffinata condizione tanto in prosa quanto in versi nell' Idioma Iatino. Tra questi mi giova citare il seguente Epitalamio, dal quale imparo ch'ei fu Laureato poeta dall'Imperatore.

Tyberis et Mantus Amores redvivi in nuptiis Excellentissimorum principum Caroli Benedicti Justiniani et Catharinae Gonzagae Epithalamium Jacobi Albani Ghibbeshi Poctae Laureati Caesarei. Anno 1672.

Maria Antonia Scalera Stellini poetessa contemporanea celebrò la coronazione del Grunness con un Sonetto, che leggesi a pag. 91 de' suoi Divertimenti poetici. Un trattato De Medico diviso in tre libri, ad imitazione dell'Oratore di Cicerone, ottenne favorevolissimo accoglimento.

### DRYDEN GIOVANNI

Anno 1670.

Questo insigne inglese (nato nel 1631, e morto nel 1707) fu poeta in tutta l'estensione del ternine. Immaginoso, sempre affrettato, sempre intraprendente, e sempre nemico delle ripuliture e dei miglioramenti alle cose già fatte per tim re che gli mancasse il tempo a farne di nuove; ora innazato al settimo cielo dagli ammiratori, ora depresso dai nemici e dagli invidiosi sino all'avvilimento ed all'insulto; spesso bastantemente provvisto per se e per la sua famiglia, spesso ridotto alla mendicità; fiero, imprudente, risentito, e vizioso le più volte, e talora docile, grazioso, liberale e guardingo; un complesso insomma di qualità di cuore e di ingegno ora ottime o bastantemente buone, ora pessime o per lo meno spregevoli; tal fu Giovanni Dayden Poeta Laureato ed istoriografo di Carlo II, che di questi titoli, e della sua stima lo onorò nell'anno 1670. Ei li perdette nel 1684 ed ebbe per successore Tommaso Shadwell, di cui si parlerà un po'più innanzi. Di un uomo che oscurò la fama di tutti i poeti d'Inghilterra fioriti prima di lui, e del quale la Storia letteraria di que' tempi e di que' luoghi, e le particolari Biografie che lo riguardano, ci hanno trasmesso le più minute notizie, io, giusta il mio sistema, null'altro scriverò, tranne un cenno sulle principali sue opere poetiche, comecchè quelle in prosa eziandio, e segnatamente i Dialoghi sulla poesia drammatica, sieno giudicate eccellenti.

1. Assalone ed Architofelo, poema. Davnen compose e pubblicò questo poema nel 1681 in occasione della rivolta del duca di Montmouth. Non è lavoro finito, ma bellissimo. I personaggi introdottivi erano allegorici, come ne era l'azione. Il Duca di Buckingam (lord Villiers, si riconobbe effigiato sotto il nome di Zimiri, e in due modi se ne vendicò; primo bastonando egli stesso il poeta per la sua impudenza, e dandogli una borsa piena d'oro pel suo ingegno; secondo, scrivendo e pubblicando una commedia intitolata la Ripetizione (The Rehearsal), nella quale, sotto il nome di Bajo, è dipinto Davoen sì vivamente, che d'allora in poi veniva da' suoi nemici chiamato Bajo; che tuttora si adopera in Inghilterra quando si vuole indicare un cattivo poeta ed uno Scrittore ampolloso. Ma la poesia di Daynen ha dissipato ogni critica, e la sua fama è rimasta illibata ed illustre, 2. L'Eneide di Virgilio tradotta, pareggia nella lingua inglese quella del Caro nella italiana; fu impressa la prima volta nel 1697. 3. La Biscia e la Pantera, poema stravagante, in cui si disputa della preminenza tra le chicse Romana ed Anglicana, stampato nel 1687. 4. Più altre sue traduzioni mise in luce, cioè delle Satire di Giovenale, e di Persio, di antiche Favole tratte da Omero, da Orazio, dal Boccaccio, ec.; e il poema di Dufresnoy sull'arte della Pittura. Ma, nel genere lirico, la sua Ode sull'Armonia, che è stata ripetutamente tradotta in tutte le lingue, passa per una delle più belle de' tempi moderni. Piacemi di qui riferire il giudizio di un dotto italiano, che ha saputo egregiamente stabilire il merito relativo de' Poeti delle moderne nazioni, dico dell' ab, Denina. « Se Milton, dice egli (nella Parte IV delle Vicende della Letteratura) è da mettere in parallelo con Virgilio, DRYDEN, che venne ventritrè anni dopo, anderebbe con Ovidio. a cui Dayden per la felicità di verseggiare merita di andare vicino. Ma dovecchè Ovidio segnò il punto della corruzione della poesia latina, Davora fissò la prima epoca della buona poesia inglese. Più memorabile di quanti altri meritaron lode di aver contribuito alla perfezione della propria lingua, nel tempo stesso che la purgò dalle voci improprie, l'arricchi d'infinite altre, che l'esito dimostrò confacevoli al genio inglese. » E più inanni fa questa dolorosa osservazione « Milton a stento trasse trenta ghinee dal suo poema, Davora, che tanto fece, morì poverissimo. »

## OMEISIO MAGNO DANIELE ANNO 1670 CIRCA.

Lauream imm philosophicam tum Porticam primo, inter tres Candidatos loco obiniuit, dice la Nova luteraria Germaniae aliorunque Europae regnorum anno 1709 Collecta, Hamburgi, a p. 86, parlando dell'Omusso. Mai lonne di questo dotto Norimberglusse è omai dimenticato al pari delle sue opere che spettano tutte alla Filosofia morale. È però vero ch' egli fu professore non meno di morale che di Eloquenza e di Poesia nella Università di Altorf, ove mori d'anni 63 nel novembre del 1708. Le Università di Altorf, ove mori d'anni 63 nel novembre del 1708. Le Università de università di altori, ove sassi facili ad unire la Laurea Poetica a quella di Diritto, o di Medicina, o di Matematica, come si può scorgere da parecchi degli antecedenti articoli.

## ERNESTI GIOVANNI (O GIACOMO) DANIELE ANNO 1670 CIRCA.

Perchè veggasi da qual fonte io abbia tratta la notizia che questo insigne filologo tedesco alle tante sue glorie letterarie quella parimenti aggiungesse di essere stato Coronato Poeta, non ho che a citare il foglio secondo dell'opera di cui ho parlato poc'anzi: Nova litteraria Germanie aliorumque Europae regnorum anni 1700 Collecta Hamburgi, dove al nome dell'Ennesti è applicato il titolo di Poeta Laureatus. La Biografia Universale, cui ben di rado sono ricorso nelle mie presenti ricerche, nè gli offre questo titolo, nè Giovanni Daniele, ma bensì Giacomo Daniele lo chiama. Siccome le epoche indicate dall'una e dall'altr'opera vanno concordi, così può supporsi un equivoco della Biografia anzi che della Collezione sovraccitata, che gli era quasi contemporanea, e apparteneva alla medesima nazione. Io dunque penso aversi ad accettare quanto è scritto nei Collecta, e attribuire all' Ennesti il uome di Giovanni Daniele. Egli nacque a Rochlitz nel 1640, fu teologo della sua confessione luterana, scrisse più opere in lingua tedesca, e morì ad Altemburgo nel 1707. Dei molti Ennesti che onorarono la letteratura alemanna, questo solo trovo Laureato Poeta.

#### KLESCHIO DANIELE Anno 1670 circa.

Il chiaro Peignot nel terzo volume del suo Dizionario di Bibliologia consacra un articolo ai poeti LAUREATI, i quali, dice egli, si ammettevano solamente in Italia, Germania, Spagna ed Inghilterra, e non in Francia; e dopo aver tra questi notato il Petrarca e il Tasso, passa a parlar de'Tedeschi cui questo onore facilmente si concedeva, men per il merito che per le parentele, per le raccomandazioni, e fors'anche per l'interesse. In quest'occasione ei nomina Daniele Klescho, dicendo che guadagnò co'suoi viaggi molti amici, e scienza ed onore, e i titoli di maestro di filosofia e di Poeta LAUREATO, La celebrità di cotesto Daniele KLESCHIO (soggiunge) non si estende gran fatto, a malgrado l'alloro postogli sulla fronte (p. 257). Dietro queste tracce io sono ito cercando ulteriori notizie di KLESCHIO, ma con poco frutto. Quanto però al non essersi usato in Francia di incoronare i poeti, l'erudito Peignot, da cui moltissime cose ho imparato, e che de'giuochi fiorali di Tolosa, che a cotest' uso in qualche modo possono pareggiarsi, ha in più luoghi dei dotti suoi libri parlato, non ha saputo ciò che dell' Anderlini ho io notato a suo luogo, cioè che andato a Parigi, e protetto dalla corte, vi ottenne la poetica laurea, e quel che è peggio ignorò che vi furono laureati i suoi connazionali Remigio Belleau e Nicola Borbonio, e Adamo Billaud, dei quali ho dato conto a suo luogo.

#### NOZZOLINI ANNIBALE.

#### Anno 1674 circa.

Fra le lettere di prima edizione di Apostolo Zeno, que'la segnata col numero 190, nella quale rammenta i nomi di varii poeti laureati al di lai fratello il p. Caterino, che voleva di essi scrivere una dissertazione, veggo citato un Annibale Nozzousia da Pisa, senz'altro dirne. Così fu di Antonio Brocardi, di Antonio Girardi, di Claudio Altano, di Giorgio Merlo e di Girolamo Trojano. Ne rimanga la fede presso di lui, al quale vuolsi pur credere, sapendosi quanto fosse immensamente erudito. Certo è che del Nozzousi non altro sin qui ho saputo, tranne aver egli tradotto il poemetto di Claudiano intitolato il ratto di Procerpina.

#### PAGLIA BALDASSARE ANNO 1675.

Al pari di quel Valerio Pudente, del quale a suo luogo parlammo, che di tredici anni fu giudicato degno della corona poetica, Buldassare Pacia, nato il di 7 di maggio 1662 in Caltagirone nella Sicilia, in tenerissima età riusci e si applicato e si felice nella poesia latina, che veniva per antonomasia comunemente detto il poeta, e appunto di tredici anni egli pure fu pubblicamente laureato con solemi dimostrazioni, come servie il Gimma negli Elogi accademici (pag. 227 del T. Il), dalla Università della sua patria. Dopo essersi di lui fatte

nel 1675 rigorose prove nella poesia de' latini alla presenza del senato della città, delle religioni, e de'casalieri, sedendo in superbo trono (sono sempre parole del Gimma) venne coronato d'alloro. Recitò egli lunga composisione di versi eroici in lode della poesia, nella quale difendendosi da alcuni ettadini, che mondo della poesia, pella quale difendendosi da alcuni ettadini, del poetare, diè risposte ingegnose alle dimande fattegli da D. Paolo Francesco Perremuto nobile togato, ivi condottosi da Palermo a rivedere la patria.

Di quindici anni vesti l'abito de' Minori Conventuali, presso i quali fece gli analoghi corsi di filosofia e di teologia, divenendo dottore in ambedue queste facoltà, poi maestro di esso, massimamente nel convento di Napoli. Al tempo stesso venne aggregato a parecchie accadenie, giusta l' uso di quei giorni, non avendo perciò il Paglia cessato mai dal collivare le muse.

.....

Dat Palea et versus, et ramos arboris hujus, Sed ramos istos non reputo paleas,

disse di lui il cardinale Giuseppe De Aguir; e il cardinal Barbarigo lo nominò suo teologo. Abbiamo pàrecchie sue produzioni alla stampa, una sola delle quali appartiene alla poesia, cioè in XII Suetonii Caesares epigrammata. Neapoli, 1693, in 8. Altre crano aucora inedite, quando nel 1703 il dottore Giacinto Gimma pubblicava in Napoli i suoi Elogi accademici della Società degli Spensierati; il P. Paglia morì due anni dopo.

### EISELIO (EYSEL) GIOVANNI FILIPPO

Ad Erfurt, ove nacque nel 1652, indi a Iena, fece l'Esseuro i suoi studi, applicandosi così all'amena letteratura, come alla medicina. Volle però compirli nella università della sua patria, dove appunto venne a un tempo stesso laureato medico e poeta. Ivi pure io capo a pochi anni ottenne la cattedra della scienza da lai professata, indi quella di patologia, poi d'anotomia, e in ultimo di botanica. Nel 1715 venne ascritto alla celebre accademia dei Curioni della natura col nome di Filossene. Morì nel luglio del 1717 (1). Nessuna delle molte sue opere appartiene all'arte poetica.

#### HEIDENREICH MARTINO Anno 1680 circa.

Il volume secondo del primo tomo de' Catalogi Bibliothecae Bunovianae stampati a Lipsia nel 1751 riferisce le seguenti parole: «M. (Magister) Martinus Heidenreich Leisnigiensis, Pastor in Thalkayn et Gornodorff, Poeta Labreatus Caesareus, edidit: (in actute jiwenili) Assyriacorum imperatorum Vitas easque versibus Teutomicis inclusas. Pirnae, in 12. — 2. (in etate virili); A. 1694, Episcopum Mismensem, Redivivum Bennomem, seu Vita Bennonis, ex prohatae fidei monumentis et codicibus Mass. crutam. Chennictii, in 8; inque Actis Erudito-

<sup>(1)</sup> Biogr. univ.

rum. Lipsiae, mense martio anni 1694, pag. 115
recensitam. 3. Carmina Germanica varj geueris,
quorum umm B. Haselhuhunii, Pastoris olim
Taurani, nuptiis dedicatum. Collector Poematum
Hoffmannswad tanti fuit, ut P. III, pag. 140,
illustri Viro a Lohenstein, non sine Autoris pudore, adscripserit. In scriniis aduc latent. 1. Petrus Apianus Quasimodogeuitus, aliquot vocibus
in catalogis obviis; 2. Historia antiqua Rochliciana. 3. Analecta Philologica. 4. Epigrammatum
latinorum \*\*Apuilia. 5. Diatribe de superstitione
circa Philobomiam. 6. Judez prior et locupletor
et accuratior in summi viri Joh. Gerh. Vossii
de Theologia genili et Physiologia Christiana
libros, eruditione consumatissima refertos. "

Chi più ne vuole più ne cerchi. A buoni conti, se non sappiamo dove, quando, da chi l'Heiden-reich sia stato creato ossia Laureato Poeta (locché può essere avvenuto verso l'anno 1680), troviamo almeno che fu scrittore di poesie, qualunque fossero; e ciò non può dirisi di tanti suoi connazionali e contemporanei, come andiamo vedendo nella serie di quest'epoca.

### ECHELIO GIO. FEDERICO (HECKELIUS) ANNO 1680 CIRCA.

Io ho sperato di dovere avere molte obbligazioni a quest'uomo, che ha fiorito in Germania per due terze parti del secolo XVII, e ch'i os sapera autore di una dissertazione De Poetarum Coronis, dalla quale probabilmente avrei potuto raccogliere non pochi lumi intorno a questo mio faticoso e paziente lavoro. Ma indarno ho cercato di averla. Egli forse la scrisse all'occasione che la Corona Poetica venne a lui parimenti conferita, non so però nè quando, nè dove, nè da chi. Giovanni Fabricio, citando l'introduzione alla Geografia dell'illustre Cluverio, e accennando i due scrittori che la arricchirono delle loro annotazioni, cioè il Reiskio e l'HECKELIO, dà conto di essi a pag. 420 del terzo volume della sua Historia Biblioth. Fabricianae, e da essa rilevo la qualità di Poeta Laureato, di professore di filosofia, e di rettore di alcuni ginnasi, come pure un opuscolo De Oculis, e per ultimo che dimesso dal suo impiego morì nel 1700. Prego adunque i miei buoni lettori a contentarsi di queste poche notizie.

#### AESBACK MARCO

Anno 1680 circa.

Nei catalogi pubblicati a Lipsia della Biblioteca Bunaviana si legge come segue: u M. Marcus Azsacc Goerschena Martisburgicus, Pastor in Kossau, et Poeta Laurarius Caesareus, Eruditis comunicavit quatuor Conciones Eucharisticas... 1683, in 4. ec. 1 suoi scritti, l'ultimo de quali porta la data del 1701, sono tutti teologici, e molti in lingua tedesca. Nè altro so di lui.

#### SHADWELL TOWNSO ANNO 1688.

La inimicizia di Dryden, o a meglio dire il maligno piacer ch'egli avea di dir male e di porre in ridicolo le persone, quando acquistavano un po'di nome dov'era egli, gli fecero di Suapwell un possente rivale, cui le circostanze de' tempi, e non il merito, accordavano la vittoria. La satira che il mordace Dryden compose contro questo poco formidabile poeta leggesi ancora come un capo d'opera nel suo genere. Ma quando avvenne la rivoluzione dell'anno 1688, Shadwell riclamò contro Dryden al re Guglielmo III, il quale prima di nulla decidere volle sapere quale di que'due poeti professasse miglior opinione in fatto di politica. Ma Dryden oltr'essere giacobita (1) ed avere nell'Annus mirabilis celebrato il figlio di Jacopo, dichiarandolo il nuovo Ercole destinato a soffocare nella culla i serpenti delle fazioni, era eziandio cattolico. Ciò era più che bastante a dichiarare Dryden indegno dell'afficio di poeta laureato, e a mettere Smanwell. iu suo luogo. Ne Drydeu se ne lagnò, essendo tal uomo che non cambiava d'opinione al cambiarsi delle circostanze, ed ebbe gran torto Walter Scott a protestare nella sua vita di Dryden contro cotesta sostituzione.

Gli Stuardi furono assai poco giudiziosi nella scelta delloro poeti LAURBATI, come vedremo in ap-

<sup>(1)</sup> Cioè partigiano di Jacopo II antecessore di Guglielno III.

presso. Cotesto Salowell non componeva pessimamente, ma sarà sempre giudicato inferiore ai Pope; ai Couper e ad altri, che non ottennero questo titol d'onore dal loro principe. Egli avera però moltissima presunsione. Osò di rifare l'Auro di Moliere, e di dire assai migliorata quella eccellente commedia. Si prese la stessa libertà col Timone di Shakspeare; Ma Fielding e Walter Sott, l'uno nel Tom Jones sotto la figura di Western, l'altro nelle Avventure di Nigel sotto quella del capitano Culpepper, lo hanno messo ben hene in ridicolo. Shawell e di ordi il giorno 6 di dicembre dell'anno 1692, in seguito ad una dose troppo forte di oppio. Nahum Tate gli successe.

# CROFIO FILIPPO GIACOMO (CROPHIUS CROPH) Anno 1690.

Un volumetto di bei versi latini, col titolo di Hilaria scolastica, pubblicati da questo autore, che era professore di belle lettere in Augusta sua patria, gli frattò nel 1690 la corona d'alloro conferitagli probabilmente dal rettore della sua università, alla dignità del quale di lia più di trent'anni successe. Ivi morì d'anni 77 nel 1742. Pose anche in luce a Jena un erudito trattato de gymnasiis Atheniensium literariis, e in Augusta nel 1741 la storia del giunasio di s. Anna scritta in lingua tedesca. (Biogr. univ.). Ne feci un cenno altrove, e nel seguente articolo fo nuovamente menzione di luc

### BERNARD CATERINA

#### Anno 1690.

Poetessa francese nativa di Rouen, fiori ne' bei tempi di Luigi XIV, e morì in età avanzata a Parigi nel 1712. La poesia tragica ebbe in essa una appassionata coltivatrice, come all'epoca stessa la comica l'ebbe in Moliere. Il suo Bruto posto sulle scene la prima volta nel 1691, e la Laodamia, ottennero la comune ammirazione. Più altri versi compose, generalmente leggiadri e gentili, tra i quali è notato particolarmente un ricorso al re pel conseguimento della pensione di 600 franchi già dal suo favore assegnatale, e per le circostanze de' tempi rimasta insoluta. Ne qui si limitarono gli onori ch'ella ottenne, perchè tanto la reale Accademia di Parigi, quanto quella de'giuochi floreali di Tolosa la decorarono ripetutamente della Corona Poetica, giusta i privilegi della istituzione loro. Anche l'Accademia de' Ricovrati di Padova la ammise tra suoi colleghi. Caterina Bernard fu stretta amica del dottissimo e spiritosissimo Fontanelle suo compatrioto, ed è perciò che qualche invidioso pretese avere egli pure messa la sua mano maestra nelle di lei composizioni. A lui parimenti viene da molti attribuita la Relazione dell'isola di Borneo. Si hanno anche tre romanzi di madamigella Bernand, intitolati, l'uno: Le Comte d'Amboise . l'altro: Jnès de Cordoue: il terzo: Les calamites de l'amour. La marchesa di Pont-Chartrain sua gran protettrice le assegnò ella pure una pensione, ma volle che più

non componesse per il teatro. Alla medesima probabilmente devesi attribuire la soppressione di parecchie poesie e di opuscoli volanti, che non le avrebbero fatto molto onore divulgandosi. Di questo numero vuolsi la Relazione dell'isola di Borneo, che taluni credono opera di Fontenelle, nella quale si pongono in ridicolo le controversie di religione, che in que'giorni erano frequentissime. V. Chaudon e Delandine, art. Bennan Cath. « Biographie universelle. — Histoire du Teatre Francais, ec. n.

#### TATE NAHUM Anno 1602.

Uomo di pochissima fama, e di merito anche minore, fu Nahum Tare, che il re Guglielmo Ill onorò del titolo di suo poeta laureato, qual successore a Suatwesta. La maggiore sua gloria consiste in aver avuto mano egli pure in alcune tragedie di Dryden; e il suo maggior torto di avere guastato l'egregio dramma di Shakspeare, intitolato il Re Lear, col pretesto di addattatlo ai gusti del suo tempo. Tare fu anche autore originale di componimenti drammatici, che furon tosto dimenticati. L'opera sua men biasimata fu la traduzione de'Slami in versi inglesi, ma vi ha chi pretende esser fatica di un altro poeta noscuro al par di lui, cio di Nicola Brady. Tare morì poverissimo nell'anno 1715.

senato di Norimberga al Seinhart nella cattedra di teologia e nell'ufficio di diacono; e quando nel 1697 per cesarea autorità si conferirono, primamente in Altorf, gli onori dottorali dell' ordine teologico, fu egli il secondo che li ottenne. Poche cose stampò, ma molte lesse, e in entrambi i suoi uffici fu retto, diligente ed assiduo, acquistandosi in tal modo il favore di tutti. Pubblicò due Dispute del genere delle inaugurali, cioè precedenti il conferimento degli onori, l'una filosofica intorno all'influsso e all'efficacia degli astri nel mondo sublunare, l'altra teologica intorno al serpente tentatore; pubblicò anche due Concioni, cioè sulla clezione di Giuseppe in re de romani, fondata sul primo dei re, 1-30; e della virtù di espiazione e santificazione della passione e morte del Messia. Da questi pochi scritti però conoscerai , come dall'ugna il leone, la valentia di quest' uomo, e se lo avessi udito parlare ne saresti stato mirabilmente commosso. Era uomo serio, prudente, di lodevole vita, umano ed affabile, piccolo di statura, grosso più del bisogno e perciò asmatico, di una memoria divina, la quale però prima di morire perdette sino a non poter più recitare un discorso, fuorche leggendolo, mentre da giovine era capace di ritencre sino all'ultima parola interi sermoni di pastori e ripeterli ad altri maravigliosamente. Degno era egli di più longa vita; ma a Dio piacque altrimenti, avendolo innanzi ai trent'anni colpito di epilessia, che il preparò alla morte, avvenutagli nel 1706 in età d'anni 47. Veggasi il programma del Rettore e Senato dell'accademia Altorfina, in occasione de' suoi funerali, e la storia scolastica di Lodovici, P. I, 64. »

Fin qui il Fabricio. Abbiamo in questo articolo una nuova prova che la laurea poetica era quasi inseparabile da quella di dottore di qualsisia altra scienza nelle università d'Allemagna; benchè i Laureati non avessero verun giusto diritto al nome di poeti.

# FABRI SAMUELE (FABER) ANNO 1690 AL 1700.

Samuele FABRI di Altorff, poeta LAUREATO CESAreo, rettore del ginnasio di Norimberga, non ignobile socio dell'Accademia Pegnesiana, soprannomato Ferdinando secondo, commendabile si per le sue belle forme, che per la cognizione della più squisita letteratura, oltre a ciò affabile, umano, ufficioso, caro ai grandi ed ai bassi, poeta egualmente felice tanto nella lingua natia che nella latina, e uomo di tutte le ore, depose il suo scolastico regno nel 1716 in età d'anni 60. Scrisse la Vita del fortissimo re di Svezia Carlo XII, il Teatro della guerra di Baviera, un Compendio della storia universale, alouni versi intorno al libro del P. Abramo di santa Chiara, intitolato Huy et Pluy, ed altre cose, tutte in lingua tedesca. Rimangono in sua casa parecchi aneddoti spettanti alla succitata storia dell' Eroc svezzese, ed una rimarchevole quantità di versi così latini come tedeschi, che meritano la pubblica luce. Vegesi l'Omeisio nel suo trattato de Claris quibusdam in orbe literato Norimbergensibus, pag. 37, e le Observationes miscellaneae p. XXXII, num. 4. Questo moderato elogio scriveva nell'anno 17,18 Giovanni Fabricio, mentre pubblicava il secondo volume della storia della insigne sua biblioteca. In mancanza di altre informanioni relative a cotesto Fabri, non essendomi rinscito di trovane altrove, si può supporre che l'onore della poetica laurea gli sia stato conferito in alcuno degli ultimi dieci anni del secolo XVII, ne' soliti modi e dai soliti personaggi, di cuigià molti esempi ho somministrato.

# LANG GIOVANNI MICHELE ANNO 1699 CIRCA.

Stampavasi a Volfenbuttel nell'anno 1724 la sesta parte della Historia Bibliothecae Fabricianae, e notavasi ancor fra i viventi questo Lang con le seguenti parole: Jo. Mich. Langius, natus Ezelvangae in territorio Sulzbacensi A. C. 1664 ... philosophiae magister, POETA LAUREATUS caesareus ... RUNC ... Primislaviae in Marchia nekerana pastor primarius et inspector, vir de ecclesia, re literaria, ac pietatis studio, si quisquam alius, benemeritus, ec. (pag. 50). Due opere gli vengono ivi attribuite, una Commentarius de genealogiis judaicis, quarum Paulus Apostolus passim meminit. Norimbergae , 1696; l'altra Dissertatio de fabulis mohhammoedicis circa SS. Trinitatis mysterium et generationem in divinis. Norimbergae, 1607. Tutto ciò rinforza la già manifestata opinione, che il titolo di Poeta Laureato era divenuto un titol d'onore attribuito a qualsivoglia letterato, quand'anche ad ogni altro studio, meno il poetico, avesse posto cnra. Il Fabricio, autore di quella eruditissima Historia, non si fa carico ne da chi, nè dove, nè quando il Laxo lo ottenesse. Io penso che gli sia stato conferito dal Rettore dello Studio di Altorf, sul finire del secolo XVII, ai tempi dell'Imperadore Leopoldo Primo.

#### KELLY DE AGRIM GUGLIELMO Anno 1700 CIRCA.

Egli era cavaliere irlandese, dottore in filosofia, professore di storia e di scienza aradica nell'accademia degli stati dell'Austria inferiore, e per diploma cesarco regio poeta laureato; era eziandio ispettor d'armi presso l'imperiale cancelleria. Non conosco di lui che un Carmen soterium per la ricuperata salute di Federigo Carlo conte di Schoenborn. Questo laureato, nato suddito inglese, rimase ignoto al dotto autore dell'articolo posto nel Magazzino letterario di Scozia del 1835 sui poeti laureati dell' Inghilterra, del quale ho dato conto in più luoghi.

#### APPENDICE

### DE' POETI LAUREATI

de' secoli XVI e XVII.

Di cui scarsissime sono le notizie.

Le difficoltà che ho incontrato a raccogliere notizie di parecchi poeti, massimamente Alemanni, i cui nomi vidi in diverse opere adorni dell'onorevole titolo di Laureati, mi ha persuaso a farne un articolo complessivo, e in esso indicare le fonti. donde in parte li trassi, e que' pochissimi nuovi cenni, che per avventura mi fosse riuscito di razzolare qua e là. E siccome appartennero essi ad alcuno dei due secoli anteriori al XVIII, così ho stimato di favellarne in questo luogo, a compimento de' secoli decimosesto e decimosettimo. Spero che sopra siò non mi sarà negata indulgenza, trattandosi di poeti di non molto distinta fama, e perciò dimenticati dalla maggior parte eziandio degli scrittori della rispettiva loro nazione. Sono essi i seguenti:

Avi un raro libretto di Ortuino Graes (Gratius) intitolato: Lamentationes Obscurorum Firorum, ec., stampato in Colonia nel 1518, ed anche nel 1649, e di nuovo a Londra nel 1689, sempre in 8.°, scritto in opposizione alle famose Epistolae Obscurorum Firorum, di cui parlammo nell'articolo di Huttern.

Ivi trovansi alle (pagine 35 e 99) due lettere coi seguenti indirizzi Hildebrandus Mammanus... Conrado Zviggaviensi Poetae Laureato; e Adrianus Sinchensis Simeoni LULLIANO Poetae decies LAU-REATO, ec. Tengo per certo essere le due lettere entrambe supposte, ed appartenere interamente al Graes; ed essere egualmente finti e supposti i nomi dei due poeti, cui veggonsi dirette, e de' quali vi si fanno solenni beffe; ma ho creduto non dover io tralasciare di serbar memoria in un catalogo di Poeti Laureati anche di codesti due, senza darmi gran pensiero d' indagar chi si fossero, parendomi facile il congetturare che l'uno esser debba il De Hutten summenzionato, il secondo il Reschio, o il Mosellano, o tal altro di coloro della stessa epoca de' quali bo già dato notizia.

Siefuno Niegoszewcki. Fu celebre poeta ed improvvisatore latino in Polonia sua patria, e vi è chi lo accenna Lauraro in poesia. Aldo Manusio il giovine, che gli fu contemporaneo, dice non trovar parole addatte a formarne l'elogio. In occasione di un esame, ch'egli ebbe a sostenere, manifestò nel Programma che avrebbe risposto in versi esametri e pentametri ad ogni quesito che gli venisse fatto in materie di teologia dommatica e seolastica, di filosofia peripatetica, di filosofia naturale, morale, divina, e fin anche di matematiche. Pico della Nirandola non mostrò certamente in pari caso maggiore jattanza. Rarissima è la sua opera poetica Ad Illustris. Principem Joannem Zamoiscium Regni Poloniae magnum Cancellarium, et Exercituum Imp. R. P. EPINICION. Venetiis, 5 idus martii 1588, ed è riguardata qual monumento di straordinario ingegno. Il quale Epinicion comprende un poema eroico latino, e sei Ditirambi in sei diverse lingue, cioè : Gedeon nella ebraica, Epaminondas nella greca, Fabius Maximus nella latina, Gonzalvo di Cordova in spagnuolo, Marcantonio Colonna in italiano, e il Generale Gio. Tarnowski in polacco. Si ha pure un suo poemetto intitolato: Stephanophoria, dedicato al re Sigismondo III e stampato a Roma nel 1588 (1). Morì nel fiore degli anni. Di queste notizie vo' debitore alla egregia opera di Leonardo Chodski pubblicata in Brusselles nel 1830 col titolo: Tableau de la Pologne; ma sono lavoro del suo dotto amico Michele Pedezaszynski, che si addossò la parte spettante alla antica letteratura della sua patria. Egli però non pe avvisa la Corona Poetica, che altri gli attribui.

Lo stesso dicasi di Giovanni Rusinsat, che nella saccitata opera trovo comparato a Koshowski e ad altri Polacchi autori di buoni versi latini, ma inferiori di merito al Kochanowski, al Sarbiewschi ed a più altri di quella illustre nazione. Tace però che il Rusinski ottenesse la poetica Laurea, come trovo asseriri da altri. Egli era professore nel 1589 al Collegio di Danzica, indi segretario della Comunità di Thorn, dove rimase sino al 1594. Purezza di lingua ed eleganza di stile lo resero distinto. Ci restano cinque suoi componimenti poetici, tre

<sup>(1)</sup> V. CIAMPI, Bibliografia Critica, ec. T. 2, p. 3.

de'quali pubblicati a Thorn, uno a Vilna, il quinto a Breslavia, stampati tra il 1593 e il 1607, quattro in lingua tedesca, uno in latina.

Pietro Rano, il Wannsao, e, se ben mi ricordo, ande Anton Baurrio, vengono dal Frehero e da alcun altro qualificati come Poeti Laurcati. Ma que' sommi uomini ben d'altro si presero pensiere, che dello scrivere misurato e legale, ed è incertissimo se alcuno conferi loro si fatto onore.

Giovanni Francesco Cameni, poeta e scrittor Perugino del secolo XVI, pretendesì dal Jacobilli e dall' Oldovini che venisse Laureato dal sommo pontefice Paolo III nel 1637. Ma il vero si è che questo Papa il creò Cavalitera Aureato, e ciò diè motivo all'equivoco preso da que de scrittori. Veggasi in tal proposito la diligente Biografia degli Scrittori Perugini dell' infaticabile signor Giambattista Vermigliogli al nome del Cameni.

In fronte alle Elegie di Giovanni Bocero stampate a Lipsia nell'anno 1554 leggesi un Epigramma di Davide PEIFERO, che vi è qualificato col titolo di Poeta Laureato. Non mi è mai riuscito di trovare notizie di lui.

Nel giornale intitolato: Nova litteraria Germaniae anni 1705, Collecta Hamburgi, trovasi citata una dissertazione De Poetarum Coronatione, a preposito della quale a pag. 38 è detto: Nec solum mares, sed et mulieres Poetrides lauro donatur poetica, quod Author exemplis in Marchionatu Byruthino obviis demonstrat Catharina Margaretha Dr.\* BRICKERIER, et STOCKFLETIER. Ivi pure, nel vol. del 1704, pag. 349 e 425, mensionasi un Giovanni Enrico Meusesauto onorato del medesimo titolo. Nè voglio dimenticare Nicola Leurissero, di cui parmi aver letto il titolo di Laureato in fronte ad alcuni suoi versi premessi all'opera di Kraus intitolata: Scriptores de rebus Monarchine Brandeburgensis, stampata a Lipsia nel 1720.

Nicola Antonio nella sua Bibliotheca Hispana vetus cita l'opera di Gaspare Escolano, intitolata: Historia de Valencia nel far menzione a p. 1132 di Giacomo Rose Poeta Laureado, del quale avea pur dato un cenno alla pag. 160.

Nel rintracciar le notisie spettanti a Giovanni Essasso, riferite a suo luogo, mi avvenni in un Gaspare Cusando dottore di Filosofia e Medicina, e Poeta Laurearo, nativo di Bregentz, che fu quegli, che all'Essasso la confermò nel 1608. Ma dove, ma quando, ma da chi l'avesse il Cusando ottenuta, ancor non mi consta.

Giovanni Fabricio nella Historia della su Biblisteca, la qual più volte ebbi occasion di citare, rammenta alcuni Programmi che fanno parte degli Acta Eruditorum, ecc., e riporta verso la fine un Carme di Gioacchino Nesellino, al cui nome accoppia la qualificazione di Poeta Laureatus Caesaceus. Null'altro ho finora saputo di cotesto Nscrillino, se non ch'egli era professore di Filosofia nelle scuole di Altorff.

Nella Germania letterata (Gelehrte Teutschland) del 1776, della quale furono autori i dottissimi Hamberger e Meusel, a pag. 645, trovo menzionata qual poetessa Laureata una signora Löbera-Lilera, della qual parimenti fa cenno il Kaiser a fol. 556 del terzo volume del suo Index locupletissimus Librorum, citando di essa un volume di Possie Faries stampato a Meninga nel 1763, ed uno di Idibiti e Canzoni pubblicato a Dresda nel 1784. Probabilmente ella era o moglie o sorella di Cristoforo Löbera nativo di Altemburgo, morto sul finire del secolo scorso, Poeta Laureato egli pure, giusta le asserzioni tanto di essi Hamberger e Meusel (pag. 655), quanto del Kaiser a fol. 575 dell'indicato volume.

Gli stessi autori, cioè il Kaiser (T. 3, p. 580), e gli Hamberger e Meusel (pag. 1464), ci fanno conoscere decorato del medesimo titolo un Giovanni Corrado Lore, del quale trovo che fu dapprima Economo dell'Accademia di Altorff, poi diacono della chiesa di santa Maria, poi professore di Fisica e di Matematica nel ginnasio di Norimberga, Membro della Società Teutonica di Altorff. giunse ad esserne il Seniore. Fu anche Socio onorario di quella di Helmstadt. Nel 1761 venne altresì ammesso all'Accademia de' Curiosi della Natura, presso la quale assunse il nome di Meto. L'opera sua principale è: La Gloria di Dio nelle Opere del Cielo e della Terra. Morì d'anni 45 il giorno primo di gennajo del 1760, e non del 1771, come è detto nella Germania Letterata.

Due altri Poeti Laureati ci fanno conoscere tanto i signori Hamberger e Meusel, quanto il Kaiser,

nelle citate loro opere, cioè Giovanni Samuele Schoren, e Andrea Cristoforo Ganr. (Geleherte Teutschland, pag. 162 e 1074, e Jndex Locupletis simus, ec. T. 2, pag. 317, e T. 5, pag. 162).

Tra le opere di Giovanni Pannonio stampate ad Utrecht nel 1784, leggesi a pag. 316 il nome del dotto ungherese Daniele Brob Konobio, che parimenti intitolavasi Poeta Lubrato Cesarco.

Nel proemio alle Poesie tedesche della celebre Rigger pubblicate per cura di Tiller è ricordata un'altra poetessa decorata dell'Alloro, chiamata Sidonia Eduige Zaurseman. lo penso dover essere questa poetessa la persona medesima, della quale ho altrove informato sotto il nome di Sidonia Eduigia Reaummania.

Di Olorico di Strum, e di Giovanni Amazzo (Aybnitus), che ho visto annoverarsi da qualche scrittore tra i Poeti Laureati, non altro conosco che i nomi.

#### PARTE SESTA

#### POETI LAUREATI

DEL SECOLO XVIII.

# REUSCHIO ERARDO (REUSCH) ANNO 1703 CIRCA.

Nato a Coburgo nel 1678, fece il primo corso dei studii all' Università di Altorf, dov'ebbe tra gli altri maestri l'Omeisio, P. Hoffmanno e il Langio, Poeti Laureati, come il fu egli poscia a quella di Erfurt, dopo aver conseguita parimenti la laurea di Filosofia. Molte opere scrisse così storiche come filologhe, delle quali dà cenno Giovanni Fabricio (Hist. Bibl. Fabricianae, P. VI, pag. 150). Che fosse uomo di somma dottrima non puossi porre in dubbio; che fosse poeta, cioè autore di Carmi, sia nella sua lingua naturale, sia nella latina, non consta. Poteva però esserto per gusto, per ingegno e per giudizio. La coronazione di Reusen debb'essere avvenuta il terzo o quarto anno del secolo XVIII.

#### QUADE MICHELE FEDERICO Anno 1704.

Le prime lodi che questo illustre pomerano ottenne pe' suoi talenti in ancor giovine età, gli vennero accordate all'università di Greifswaldt, e gli procurarono il favor pubblico, e la particolar protezione del cancelliere Mayer, uomo cospicuo per nascita, per dignità e per le doti dell'animo. Questo egregio mecenate il volle dapprima suo ospite, affidandogli la prefettura della grandiosa sua biblioteca, indi il prese per compagno ne' lunghi suoi viaggi. Appena era giunto il Ouade al vigesimo secondo anno di età, che lo stesso Mayer, che era conte palatino, valendosi de'diritti annessi a questa dignità, lo creò poeta laureato nell'anno 1704. Egli però altri versi non iscrisse in vita sua che un carme tedesco in lode dell'arte tipografica e dei migliori stampatori della Pomerania, e alcune poche iscrizioni latine. Di là a poco tempo passò professore di storia all'università di Stettino, donde non allontanossi mai più. Egli ne era rettore l'anno 1744 nel quale celebrò il secondo giubileo della fondazione di essa, recitandovi una eloquente arringa. come risulta dall'annunzio fattone dalla Nouvelle Biblioteque Germanique nel volume secondo, p. 233, dove si aggiugne aver celi la stessa funzione celebrata per quella di Konisberga. Nel 1748 vi pronunciò una orazione De usu et abusu studii Mathes matici, in occasione che la nuova cattedra di fisica e matematica vi fu stabilita. Morì più che ottuagenario nel mese di luglio del 1757. I scritti da lui pubblicati sono preziosi per l'immensa loro erudizione, e per la pazienza che debbono avergli costato. Il professore Carlo Corrado Oelrichs ne stampò l'elogio col titolo: Memoria viri summi, reverendi, atque celeberrimi Michaelis Friderici Quana noetae laureati Caesarei, ecc. a cui mi riporto.

#### NOLTENIO PAOLO MARTINO Abno 1704.

Venne creato e coronato poeta laureato Cesareo nella università di Helmstadt la mattina del giorno 15 di gennajo dell'auno 1704 da Ermanno Vander Hardo conte palatino, e professore in quello studio. Era il Nourssos vice rettore delle scuole di Schenuingen, e già conosciuto per un suo carme in lode del duca di Brunsvick, del quale nacque suddito.

## ARNO 1715.

Intanto che il povero Nahum Tate si faces compatire da lla sagace critica de' letterati di Londra, Nicola Rows avera acquistato un bel nome si per una lodevole versione della Farsaglia di Lucano, come per alcune sue leggiadre commedie, tra le quali mantengonsi tattora in onore la Bella pentita, e la Giovanna Shove. Egli è perciò che il re Giorgio I lo chiamò a succedere a Tate uella carica di poeta laureato. Ma in capo a tre anni la morte gli tolse i beu sostenuti allori.

## LORBERO GIO. CRISTOFORO ANNO 1710 CIRCA.

Costui fu un buon legale, e scrisse un libro lodevole in lingua tedesca spettante alla scienza da lui professata, nel quale prende il titolo di poeta laureato Cesareo. È un di que' molti, cui venia conferito ad honorem.

#### ACKER GIOVANNI ENRICO Anno 1715 circa.

Poeta Laureato, è più volte mensionato si negli Atti degli eruditi stampati a Lipsia, come nel Giornale de' dotti stampato a Parigi, tra l'anno 1708 ed il 1717, per diverse lodevoli letteratie fatiche, da lui pubblicate in Germania. Una di esse che spetta principalmente alla letteratura italiana, è la Vita di Francesco Perarca da lui pubblicata nel 1711 a Rudolstat, sumtu Jo. Martini Gollueri, da lui con conditissime giunte illustrata. Non ho però trovato alcuna biografica notizia che meglio mi illumioasse tanto rispetto alla sua coronazione quanto rispetto a' snoi meriti poetici.

### EUSDEN LORENZO

#### Anno 1569.

Un Epitalamio che questo buon prete dedicò al gran ciambellano duca di Newcastle in occasione delle sue nozze gli meritò nel 1718 la nomina di Poeta Laureato presso la corte. Ma egli succedeva a Rowe, al quale era poco inferiore; quindi Epigrammi e Satire contro il protettore e il protetto pioveano d'ogni lato. Pope su il principale fra i nemici di Essezy, e lo introdusse apertamente nella Dunciade. Il duca di Buckingam nel suo poema intolato l'Adunanza de' Poeti, ha questi versi;

Evenus slanciasi, e grida: A chi l'alloro Verrà concesso fuor che a me, che sono Poeta Laureato, e il Re mel diede? Scasossi Apollo, secondò l'inchiesta Ma protestò, che pria d'allora, mai Quel nome non udi.

Non era tuttavia un cattivo versificatore. Le sue cose migliori si trovano inserite nella raccolta di Nichols. Mori curato di Coningeby nella contea di Lincoln, lasciando inedita la traduzione delle opere di Torquato Tasso, non che la vita di questo gran Poeta, oltre a due frammenti di traduzione di Glaudiano, che Steele ha pubblicati nel suo Guardiano.

### PANKL FRANCESCO

Anno 1724.

Da un libro stampato a Vienna nel 1724 raccolgo la notizia della Laurea Poetica conferita a questo buono Ungarese, nativo della città di Zolnock, dalla Università di Vienna, nel mese di luglio dello stesso anno 1724, per mano del P. Ignazio Choler, gesuita, professore e decano di essa

Università. Il diritto di conferire cotesta Laurea debb'essere probabilmente fondato su! diploma Imperiale, del quale ho reso conto, parlando di Corrado Celtesio. Ma ecco senza più il titolo del libro sovraccennato, e insiem con esso tutto quello che sinora ho saputo di questo Poeta incoronato. Lau-RUS POETICA, seu Exercitationes metricae, quas ante quidem pro temporum et occasionum diversitate pubblicam in lucem divisim edidit, nunc vero, favente Superiorum annutu et munificentia, in praesens opusculum collegit Author R. D. Franciscus Pankl Hungarus Zollnokiensis, AA. LL., et Phil. Magister, SS. Theol. Stud. euerit. Fund. aureo Mont. Provisor, cum in antiquissima ac celeberrima Universitate Vi ennensi. ejusdem immortalibus favoribus in praesentia inclyti ac sapientissimi Senatus literarii, in aula Academica Caesarei Soc. Jesu Collegii, Poetica LAURU insigneretur ab admodum Rev. at Clarissimo Patre Ignatio Choler e Soc. Jesu, A.A. LL. et Phil, uecnon SS. Theol. Doctore, ejusdemque in moralibus Professore ordinario, ac p. t. inclytae Facultatis Philosophiae Decano spectabili. Die .... Julii. anno MDCCXXIV. Viennae, Typis Andreae Heynger, univers. typog.,

Scorgesi da questo lungo titolo che l'Autore premise la pubblicazione di esso alla celebrazione del suo incoronamento, vedendosi lasciato in bianco il giorno in cui doveva seguire. Elegie, egloghe cd Epigrammi compongono questo libro, che in tre parti è distinto, la prima intitolata: Aggranulationum et Micellansorum, la seconda Criticorum, seu Perstringentium, e l'ultima Epitaphiorum, seu Inscriptionum Sepulchralium (1): Anche nel quinto volume della Gazette litteraire de l'Europe, pag. 156, è menzionata questa coronazione poetica del Parkt. solennemente eseguita nel citato anno, aggiugendo che la città di Vienna non avea veduta codesta solennità già da due secoli, cioè fin dall'anno 1576, nel quale ottennero ivi lo stesso favore Giorgio Fabricio, Giorgio Amenbachio, e Vito Jacobeo, dei quali si è parlato a suo luogo. Quanto al Parkt. non ne so più di così.

### ANNO 1724 CIRCA.

Ai due poeti già da re Giorgio prescelti per celebrare annualmente le sue virtù, come Laureati
della Corona, dovette fas vuccedere un terro, che
non era nè impiegato come Rowe, nè ecclesiastico
come Eusden, ma bensì commediante. Fu questi
Colley Cirbera, figlio di un egregio scultore, di cui
sono in molto pregio le statue della Malinconia e
della Follia, che oroano il vestibolo di Bedlam. Non
era Cirbera un assai buon poeta, ma era un poeta
popolaresco (Whig), come il furono i suoi quattro
predecessori; e tal si voleva. Sebbene autore di
assai spiritose commedie, principal tra le quali si
estima L'ultima Camiscia di amore (Love's last Shift);
benchè prosatore pulito e scorrente, come appare

<sup>(1)</sup> Zeno, Lett. T. 2, pag. 382.

dalle curiosissime Memorie di se medesimo e dei suoi contemporanei, Colley Gissas non era tale da poter sostenere il confronto di Pope, che altro contrasto non offeriva che quello d'esser cattolico. Vennero perciò rinnovati gli assalti e gli epigrammi di Bnuckingam contro Dryden, e diventò cosa di moda il farsi beffe del poeta autico. Che se in Francia il solo Piron giunse a porre in ridicolo quaranta accademici, che cosa poteva fare un solo laureato contro quaranta begli umori collegati a suo dannol Ciò nulla meno Colley Giussa, per quanto fosse irascibile, prese il suo partito; e gli epigrammi nol ritennero dall'intascare la sua pensione, e dal bevere il vin di Spagna che ne era un soprappiù.

Nuovo e più tremendo avversario vennegli suscitato contro nel medesimo Pope, ingegno essenzialmente satirico, il quale scelse lui per l'eroe del suo burlesco poema La Dunciade. Shadwell non fu trattato peggio nel Mac-Flecknoe. Cibbra rispose, ma sì forte non era da lottare col poeta di moda; oltre a che ne' combattimenti di questo genere, il mal peggiore si è che scoperto anche il lato debole dell'antagonista, il pubblico malizioso finisce per ridere alle spalle di ambedue. Sgraziatamente il maggior numero di beffardi rimase dalla parte di Pope, e Cibber alimentava ogni anno l'umor satirico di costoro con una nuova ode sempre peggiore delle anteriori. Egli durò ventisett' anni in questa professione; nè io mi farò carico di citare un solo de'suoi meschini poemi; tuttavia si trova pure una perla nel guardaroba poetico di Cibben, che merita

d'esser conservata, ed è una breve ballata, scritta con purissima semplicità, intitolata: Compianto del fanciullo cieco nato.

Quanto ho sin qui narrato intornoa Colley CIBBER venne da me estratto dal già altrove citato e da citarsi, articolo della Revue Britannique del mese d'agosto 1835, pag. 241, 242. Ma l'autore di esso debbe avere ignorato, a quanto pare, un opuscoletto di quel medesimo Pope, di cui feci più volte menzione, e che leggesi nel quarto volume delle sue opere, col titolo Il Poeta laureato. Venne egli composto da Pope nell'intervallo che scorse tra la morte di Eusden e la nomina di Cibber. E siccome in esso è ironicamente descritto totto il cerimoniale. di che l'autore vorrebbe vedere accompagnata la esaltazione di un laureato, e siccome replicatamente allude al Cibben (oltre due o tre altri), così stimo indispensabile, a compimento di quest'articolo di qui offerirne la traduzione. È una caricatura, ma è fatta ad hominem.

In primo luogo, dice Pope, nell'intreccio della corona entrano alcune foglie di vite, pianta sacra a Bacco, e si essenziale a questa onorificenza, quanto allo stipendio del poeta è l'aggiunta di una stabilita quantità di canarie. In secondo la brassica (il cavolu) come uu correttivo del pampino, giacchò i nostri vecchi lo avevano per rimedio alla ubbriachezza; virtà che i francesi ora attribuiscono all'aglio, e perciò chiamano soupe d'ivrogne la minestra preparata con esso... Non mi parrebbe mal fatto che alla nostra corona si aggiugnesse la foglia

dell'ellera, si perchè anticamente era adoperata pei poeti, e sì come emblema delle virtù cardinali dei poeti di corte, cioè strisciarsi, lodarsi e dondolare. Vien poscia l'inno da comporsi e cantarsi in onore del poeta laureato. Se questi fosse il sig. CIBBER (1) sarei d'avviso che niun altro fuor di lui avesse a scrivere in sua lode, e sicuramente niun altro il farebbe con maggior caricatura. Di qual natura poi dovesse essere quest'inno, nel caso di un candidato o di un altro, non mi prendo ora il pensiero di stabilire. Per ultimo avvi una comparsa pubblica, ossia l'ingresso del poeta... Se il laureato fosse il sig. Cibben, accadendo l'ingresso dalla parte di terra, nulla sarebbe più bello e decoroso che il farlo venire a cavallo di un drago. Che se poi si pensasse ad un ingresso marittimo, ci sono sempre i cigni del suo Cesare in Egitto.

Giò basti quanto al cerimoniale. Parliamo ora de' privilegi e delle qualificazioni del Laureato. Prima di tutto sia egli abile non solo a far versi all'improvviso, ma a sciorinarne a josa e ad oggi inchiesta... Secondariamente dee cantarli con interpidezza, patulo ore; e qui fo di cappello alla maestria del sig. Cinera. In terzo luogo vorrei portasse continuamente una cetra, e perchè l'ampiezza non gli desse ingombro, ne fabbricasse una picco-lissima da porsi al collo a guisa d'ordine: e ciò gli accrescerebbe la grazia della persona. In quarto luogo il mio laureato lo vorrei munito di buono

<sup>(1)</sup> E il fu realmente.

stomaco per inghiottirsi qualsisia cibo o bevanda gli venisse dai più di lui posta innanzi, nè da ciò il pretesto di gracil salute lo dispensasse. E in questo caso non credo che Cibben se la cavasse con onore. Per soprappiù vorrei che il mio poeta fosse veramente geloso dell' onore e della dignità della poesia, non un buffone o un ciarlatano, ma un Bardo in buona forma; anzi non mi avrò a male se sfodera critiche, e tanto meglio se sarà caparbio. Perchè se consideriamo quanto i grandi privilegi di questa carica (che vedremo nel citato passo di Paolo Giovio) (1) sieno iti dileguando; cioè il privilegio di cibarsi di vivande venutegli dalla mensa del sovrano, di bever vino versato dal suo medesimo fiasco, di divenire suo commensale e compagno; se consideriamo tutto ciò, vedremo come faccia mestieri di un nomo energico e di petto risoluto per saper farsi reintegrare in ciasonna delle accennate onorificense. Ma ho motivo di temere che un poeta di tal tempra ci manchi.

## PERFETTI CAV. BERNARDINO. Anno 1725.

Molti Poeti Laureati abbiamo sin qui conosciuto, ma nessuno, dal Petrarca in avanti, veramente incoronato nel Campidoglio. Il primo, che dopo il principe de nostri lirici questo onor conseguisae

<sup>(1)</sup> La prima parte di questo opuscolo espone la storia di Camillo Querno tratta dagli elogi del Giovio. Noi ne vedemno a suo luogo tutta la sostanza.

fu egli pure un Toscano, cioè Bernardino Perfetti, gentiluomo di Siena, cavaliere di santo Stefano. e Professore di Giurisprudenza nella sua patria. La storia di questo incoronamento descritta dal Marchesi nel secondo volume della sua Galleria d'onore, è seguatamente depositata nel seguente libro: a Atti cavati dagli archivii Capitolino e Arcadico della soleune Coronazione fatta in Campidoglio dell'illustriss. sig. Bernardino Perfetti, tra gli Arcadi Alauro Euroteo, nobile Sanese, Cavaliere di S. Stefano, Cameriere d'onore di spada e cappa di N. S. Papa Benedetto XIII, Accademico Intronato, e Poeta insigne estemporaneo: colla descrizione dell'apparato della medesima, e di quanto dipoi è seguito. In Roma, nella stamperia di Autonio dei Rossi, 1725, in 4.º " Noi dunque non abbiamo che a compendiare quest'opera, diligentemente stesa dall' ab. Giovanmario Crescimbeni, il quale ebbe gran parte nella funzione, e dedicata a Violante Beatrice di Baviera Gran-Principessa vedova di Toscana, che la promosse e favori distintamente. Grande improvvisatore fu il PERCETTI, e tale venne giudicato a Roma nel 1712, per modo che il Pontefice Clemente XI lo accompagnò con amplissimo Breve al gran-duca Cosimo III. La fama del suo straordinario talento andò quindi stendendosi per tutta Italia. In occasione dell'anno Santo 1725, giunta a Roma la principessa sovraccennata, che era governatrice di Siena e particolar protettrice del cavaliere Bernardino, venne da ogni parte pregata di richiamarvi il Poeta, che infatti per di lei co-

mando vi si recò. Ivi o nelle sale della Real Principessa, o in quelle dell' Eminentissimo di Polignac, o nel Collegio Clementino, o altrove, il Par-FETTI cantando all'improvviso su qual si voglia argomento, non solo vi scosse la primiera ammirazione, ma eccitò ben anche l'universale entusiasmo. In conseguenza di siffatte acclamazioni il Sommo Pontefice Benedetto XIII, condiscese che venisse in pubblica forma incoronato, e ne mandò eli ordini convenienti sì al Senatore e Conservatori di Roma come alla Società degli Arcadi. Nuovi sperimenti vennero perciò decretati, che pel corso di tre sere dovevano aver luogo in Arcadia, la quale aveva scelto dodici Compastori a giudicarne. Quegli sperimenti accaddero nelle sere de' giorni 10, 11 e 12 di maggio nella sala della Gran-Principessa, e con l'intervento de' più accreditati ingegni di Roma. Quattro di que' deputati davano ogni sera i quesiti, che il Perfetti maneggiò e sciolse con estemporanei versi a maraviglia. Nell'ultima sera, scrive il Crescimbeni, fuori d'ogni aspettazione, terminati i quesiti, prese il Poeta a riepilogare in setteparii sdruccioli tutto ciò che nel corso dell'esperimento di tutte tre le sere era stato proposto e risposto, e non solo ciò fece (continua egli), ma con mirarabile felicità catenò talmente l'un quesito coll'altro, senza pervertir l'ordine col quale erano stati fatti, che d'argomenti diversissimi l'uno dall'altro venne a formare una ben regolata e perfetta orazione. Il voto dei deputati fu dunque consentaneo al cospicuo onore che di suo moto proprio gli preparava il Sommo Pontefice. Il giorno 13 di maggio fu dai Conservatori di Roma destinato alla Coronazione. Il dopo desinare di esso giorno il eavalier PERFETTI recossi al palazzo dell'Archiginnasio Romano vestito di un robone di dommasco nero. Entrato ivi nella prima careozza di uno dei einque Cavalieri delegati a condurlo in Campidoglio, e là arrivato, trovò nella gran sala, sontuosamente apparata, il Senatore, i Conservatori e il Priore de' Capo-rioni di Roma, accompagnati da gran numero di Cavalieri, come pure in luogo appartato il Custode generale d' Arcadia circondato da molti de' suoi colleghi, e parimenti la Gran-Principessa, e la signora Duchessa di Gravina nipote del Papa e la principessa Ruspoli sua madre. l palchi all' intorno erano occupati e pieni di nobilissime dame e di personaggi distinti. Portatosi il PERFETTI a piè del solio Senatorio e rimpetto al Senatore marchese Mario Frangipani, questi, presa la Corona di alloro di mano d'un paggio, che sopra un bacino d'argento la sosteneva, la pose sul di lui capo, proferendo queste parole: Eximium hoc laudis poeticae decus, quod tuo capiti impono, sub felicissimis auspiciis SS. D. N. Papae Benedicti XIII, Eques egregie, sit publici non minus erga te studii argumentum, quam obsequentissimi animi significatio erga amplissimam illam et plane Regiam benevolentiam, qua decoraris. La risposta del Perfetti fu come segue: Poetica Laurus immeritae imposita fronti, excelsam SS. Patris ac Principis Papae Benedicti XIII, mu-

nificentiam, effusamque Senatus Populique Romani erga me voluntatem testatur, quarum utraque aut honore dignos invenit aut facit. Allora surse in Roma un frastuono di tamburi e di trombe, e si udi una salva di cento mortai. Intanto l'incoronato Poeta andò a sedersi nella sedia per lui preparata, e sei Arcadi recitarono un dopo l'altro prose e versi analoghi alla funzione, dopo i quali il Crescimbeni, Custode generale d'Arcadia, con una ottava gli aperse la strada al ringraziamento. Il Laureato, pigliando la rima dell'ultimo verso della ottava improvvisò da suo pari in proposito, e rispose con eguale felicità all'argomento propostogli dal Senator Frangipani in lode del Governo Papale. Il notajo del Senato Santi Randanini rogò nello stesso giorno l'atto della Coronazione, e l'Accademia degli Arcadi ne stese pubblica Scrittura.

Nel libro che ho di sopra accennato si contitinuano a descrivere le distinzioni e gli onori che il Perferti ottenne dipoi, oltre l'aggregazione per se e sue discendenze alla cittadinanza e nobiltà Romana. Queste notizie non ci interessano gran fatto, ma ben più spetta al nostro scopo il sapere se, e quali componimenti abbiansi del nostro Laurrato alla luce. lo ne conosco i seguenti:

- 1. Descrizione della Entrata di monsignor Alessandro Zondadari alla possessione del suo Arcivescovado in Siena il dì 11 d'agosto 1715. Essa leggesi nel T. 23 del Giornale de' letterati d'Italia.
  - 2. Discorso Accademico Concistoriale fatto dal

Cav. Bernardino Perretti, Patrizio Sanese e Poeta Laureato, nel darsi il possesso alla nuova Eccelsa Signoria di Siena l'anno 1706, non più stampato; con la giunta di un' Omelia della S. M. di Clemente XI esposta in versi dallo stesso Autore. In Venezia, appresso Domenico Lovisa, 1725, in 4.º Cotesta Omelia su già stampata in Roma nel 1712; e per dir vero è molto inseriore alle magnische versioni dello stesso genere satte dal Gnidi.

- Saggio di Poesie improvvise del Cav. Bernarnardino Perfetti. Siena, 1747.
- 4. Soggi di Poesie scritte dal Cav. Bernardino Pervertt, Parte seconda. Siena, 1748. Di questi due volumetti fia editore il canonico Domenico Cianfogni, come si ha dallo Zaccaria nel T. 1 della Storia Letter. d'Italia, pag. 250. Le procurò egli appena seppe la morte del Poeta, avvenuta appunto nell'anno 1747.
- 5. Stanze estemporanee dette il 2 di settem. 1725 nel convento de Carmelitani Scalzi, sulle parole dette da Dio a Mosè: Ego sum qui sum, et dices ad eos: qui est mihi simil?
- Stanze di lamento di una Pastorella, cui fuggi un' agnella.
- 7. Stanze per una pastorella, che visto uno specchio lo credette un ruscello.

Questi tre ultimi articoli, insieme alla Omelia sopraindicata, ho io veduti manoscritti in una collezione di Poesie inedite.

È certissimo che il Perfetti riusci mirabilmente

ne' canti improvvisati, e strappò, per così dire, gli applausi da quanti ebbero la fortuna di udirlo. Non ci è libro, che di Poesia o di Letteratura siasi pubblicato in Italia dal 1712 sin verso la fine del secolo, che di lui non parli con somma lode per questo mirabil talento. Parmi tuttavia che basti il dire, che tra le Vite degli Arcadi illustri (T. IV), tra i quali avea nome Alauro Euroteo, trovasi parimenti la sua, egregiamente scritta dal P. Giuseppe M. Mazzolari, la quale con piccole differenze ridusse poi nell'aurea sua latinità e fu dall'illustre Fabroni posta tra quella de' celebri Italiani (T. III). A questi due chiari Scrittori, non che ad una lunga nota di Rinaldo M. Bracci alla quinta delle Satire del Menzini (Napoli, 1763, in 4.º), e ad una del P. Cotta, ecc. conviene attenersi relativamente al Cav. Perferri, ed alle sue qualità e vicende, anzi che ad una flastrocca uscita in Venezia poco dopo la sua coronazione, piena di falsità, e da Apostolo Zeno, sì nel Giornale de' Letterati d'Italia, come nelle Lettere, dichiarata menzognera e insussistente.

Le maraviglie dal Praperra destate co' suoi versi improvvisi avanirono tosto al comparire de' versi seritti. Il Metastasio (che cominciò egli pure per essere improvvisatore) non lo ebbe in istima nè pei versi improvvisi, nè per gli scritti, come vedreno all'articolo che a lui consecriamo. E questo suo giuditio pronunciava egli nel 1768, cioè ventun anno da che era morto, vale a dire in tempo che ogni invidia (se quella bell'anima ne fosse

stata capace) doveva essere estinta. Ciò per altro non toglie che nella qualità di Poeta estemporaneo non debba il Cav. Pearezzi riconoscersi per uno de' migliori.

# LOEBERIN TRAUGOTTA CRISTIANA DOROTEA ANNO 1730 CIRCA.

Lo Struvio nel quinto capitolo della sua Introductio in notitiam rei litterariae toccò di passaggio il merito di parecchie donne, che anche nel fatto degli studi si resero celebri. L'annotatore a codesto capitolo supplisce in parte alle reticenze dell'autor principale, citando alcune sue connazionali, e tra queste la Lorberin, figlia di un egregio pastor protestante della chiesa di Altemburgo, e consigliere del principe di Gota. Egli narra che essa fu giudicata degna di essere decorata della poetica laurea nell'accademia Giorgia (di Gottinga), e ascritta socia della medesima, come pure a quelle di Helmstadt e di Jena. Ella era versata nelle greche e latine lettere, e vari saggi del suo ingegno ha pubblicato tanto in versi quanto in prosa, oltre una ricca edizione degli opuscoli della insigne sua amica Anna M. di Schurmann, fatti stampare a Lipsia nel 1749, in 8. (STRUV. Introductio, ecc. T. 1,p. 445).

## HAASIO GIOVANNI MARTINO Anno 1737.

Nella storia che della accademia Giorgia-Augusta,

eretta in Gottinga ed inaugurata il di 16 di settembre dell'anno 1737, ha pubblicato Gian Mattia Gesnero in Gottinga stessa in un volume in foglio, arricchito di tutti i documenti a ciò relativi, trovo a pag. 30 avere il vice-rettore di essa Giacomo Guglielmo Feverlino, giusta i diritti inerenti alla sua dignità di conte Palatino, e giusta le attribuzioni accordate da un diploma imperiale da cui venue autorizzata la sovrindicata accademia, creato due Poeti Laureati nelle persone di Martino Hassio professore di quella università, e di Nicola Ciangulo maestro di lingua italiana, e dichiarata pur tale la nobil giovine Sidonia Eduigia Baunemannin. Dirò a parte quanto mi riuscì sapere intorno a questi tre personaggi; ora io stimo far cosa grata ai lettori col qui riprodurre quel brano del succitato diploma, nel quale è data dall'Imperatore la facolià di incoronare i poeti, e sono dichiarate le prerogative che da siffatta coronazione ai poeti stessi provengono. Essendo questo, per quanto io so, l'ultimo atto di tal genere, e racchiudendovisi naturalmente le anteriori analoghe disposizioni degli augusti Imperadori ed altri Sovrani, e in particolarità di Massimiliano I, e per conseguenza del Collegio da lui creato, come dicemmo parlando del Celtesio, così peuso giustificare con ciò quanto ho più volte asserito rispetto alla maggior parte de'poeti sin qui menzionati. Ecco adunque le precise parole del cesareo diploma, dato da Vienna il giorno 13 di gennaro del 1733, e come leggonsi a pag. 36 della atoria di Gesnero.

« Similiter, eadem authoritate Nostra Imperiali praenominato Pro-Rectori, seu Rectoratus nunere functuro, indulgemus, ut possit et valeat personas idoneas, et in poetica facultate excellentes, per Laureae impositionem et anniuli traditionem, Poetas laureatos facere, creare, et insignire; qui quidem Poetae laureati, per eundem sic creati et insigniti, possint et valeant in omnibus Civitatibus, Comunitatibus, Universitatibus, Collegiis et Studiis quorumcumque locorum et terrarum Sacri Romani Imperii, et ubique, libere, absque omni impedimento et contradictione in praefatae artis poeticae scientia legere, repetere, scribere, disputare, interpetrari et commentari, ac caeteros poeticos actus facere et exercere, quos scilicet alii poetae et Laurea poetica insigniti facere et exercere consueverunt, nec non omnibus et singulis ornamentis, insignibus, privilegiis, praerogativis, exemptionibus, libertatibus, concessionibus, honoribus, praeminentiis, favoribus et indultis uti, frui, potiri et gaudere, quibus caeteri Poetne Laureati ubivis locorum et Gymnasiorum ac Universitatum promoti gaudent, fruuntur et utuntur consuetudine vel de jure. » Questo documento (che non è che una ripetizione di eguali dispacci accordati dai Sovrani di Germania alle Università degli stati loro) fa chiaramente conoscere in qual modo, in quella coltissima parte d'Europa, abbiano più che altrove abbondato i Poeti Laureati. È ben vero che il diploma surriferito esige che l'onore della laurea si accordi soltanto agli idonei ed ecverun indizio di lui. Soltanto il Kaiser nel suo Index veramente completissimus, nel ricordare alcuni di lui opuscoli, avverte ch' egli cessò di vivere nel gennajo del 1762. (T. 1, f. 445).

## BRAUNEMANNIN SIDONIA EDUIGIA

Anno 1737.

Alla pagina quarantesima degli Atti, che Gio. Matteo Gesnero aggiunse alla diligente sua Istoria dell'Accademia Giorgia Augusta di Gottinga, di cui feci testè menzione in proposito dell' Haasio, trovasi un'ode in lingua tedesca, in calce alla quale si legge esserne componitrice Sidonia Eduigia BRAU-NEMANNIN di Erfurt. Sotto codesta firma l'autore appose la seguente annotazione: Meruit hoc carmine, et aliis politissimi ingenii Sui monumentis Virgo nobilissima ut poetica laurea ipsi ab Academia mitteretur. Fu dunque creata poetessa laureata questa giovine BRAUNEMANNIN l'anno 1737, in cui furono parimenti laureati l'Hassio ed il Ciangulo, ricordati qui sopra, ed era già conosciuta per altre distinte produzioni del suo ingegno. Debbo però confessare che io non mi sono preso ulterior pensiero di lei, sì perchè forse avrà cambiato di nome al maritarsi, e sì per la quantità degli altri poeti che mi occorreva di far conoscere, Oltre a ciò, penso ch'ella sia la stessa poetessa della quale ha perlato Tiller nella prefazione alla poesia della Rieger, e che io ho menzionata poc'anzi.

### RIEGER MADDALENA SIBILLA NATA WEISSENSEI

ANNO 1740 CIRCA.

Erano scorsi ventidue secoli da che l'onore del poetico alloro non si vedea conferito a veruna donna. Dalla tebana Corinna sino alla Rieger molte poetesse acquistarono meritamente gran fama presso tutte le colte nazioni, e massimamente in Italia, ma nessuna tanto onor conseguì nella Germania prima della Loeberin, della Braunemannin, poc'anzi rammentata, e di questa Rieger. Le di lei poesie vennero pubblicate la prima volta a Stuttgard nel 1743, la seconda arricchite di un'appendice nel 1746 a Francoforte sul Meno per opera del professore Triller come trovo annunciato a pag. 439 della Nuova Biblioteca Germanica stampata ad Amsterdam, dalla quale parimenti rilevo avere la Riscen ottenuto a Gottinga la Corona poetica dalle mani del professore Seguero, allora vice-rettore di quella celebre università. Siffatte coronazioni, forse troppo frequenti in Alemagna, come dalle presenti notizie è facil comprendere, non equivalgono certamente a quelle accordate dai Sovrani, e molto meno a quelle conferite in Campidoglio, dove fra poco vedremo salire fra i pubblici applausi la nostra Corilla Olimpica. Ma è pnr sempre una distinta testimonianza di un merito non comune. Il proemio che precede le poesie della Riesen, le quali ebbero anche una terza edizione nel 1754 citata dal Kaiser, fa conoscere il nome di venti altre poctesse, tutte fiorenti la prima metà del secolo decimottavo nell'alta e bassa Allemagna. Giò pure onora notabilmente la letteratura di quella studiosa e prode nazione; nè forse, tranne l'Italia (massimamente da quattro secoli in qua) ha chi la pareggi, rispetto alle poetesse da lei prodotte.

## CASALE SCIPIONE GIUSEPPE, GENOVESE ANBO 1740.

Trovavasi a Roma in età molto giovine, impiegato, per quanto pare, nella segreteria del ministero
della repubblica di Genova, ivi residente. Manifestando egli disposizioni eccellenti per la poesia
italiana venne in somma grazia presso il coltissimo
abbate Francesco Lorenzini, allora Gustode generale d'Arcadia, il quale per viemeglio animarlo
ne'ben cominciati e ben proseguiti studi lo coronò
del poetico alloro in una delle consuete adunanze
Arcadiche, nell'anno 1740. La prova di questa Coronazione sta nel documento storico inedito, che
verrà da me riportato nell' articolo della presente
operetta relativo alla laurea di cui fu onorata la
celebre Corilla Olimpica.

## SPRENG GIAN GIACOMO Anno 1741.

Non so con qual fondamento nella Nouvelle Biblioteque Germanique (T. 2, pag. 343) diasi il titolo di Poeta Coronato a Gian-Giacomo Sperro, ma non debbo supporlo mal fondato, avuto riguardo alla non ordinaria erudizione degli scrittori di quella dottissima opera. La Biografia Universale non ha dimenticato il nome dello Sprene, ma non altro titolo gli concede che quello di Poeta Cesareo, nominato dall' imperatore Carlo VI. Ma ciò stesso, a mio parere, giustifica l'asserzione del succitato giornale, perocchè sino alla sua epoca, per quanto si può presumere dai molti esempi sin qui recati, nessuno otteneva l'ufficio di poeta Cesarco, che prima (o almeno contemporaneamente) non fosse dichiarato Laureato, come tutt' ora accade alla corte d'Inghilterra, di che si vedrà più innanzi. Lo Sprenc era professore di eloquenza e poesia all'università di Basilea. Le sue tesi intitolate: Breve Commentarium rerum Rauracarum usque ad Basileam conditam gli fecero molto onore.

# WHITEHEAD GUGLIELMO ANNO 1751.

Nel parlare di Colley Cibber poeta Laureato della corte Britannica mi parve migliore spediente adoperar le parole de'suoi connazionali, che andar pescando qua e là osservazioni e giudizi, che forse non istarebbero troppo bene con la più sana critica. Per quanto poco vi abbia di storico nell'articolo posto nel New Literary Magazime, che la Revue Britannique ha riprodotto nel quaderno del mese di agosto del 1835, e di cui mi è sembrato opportuno valermi, trovo che gli articoli biografici sparsi pei tanti dizionari moderni intorao agli.

uomini illustri d'ogni nazione sono in questa parte ancora più inesatti. Debb'essermi per conseguenza permesso di attenermi al medesimo testo rispetto ai pochi poeti *Laureati* inglesi che mi resta di far conoscere. Il primo de'quali è il successore di Cibber.

"Nè la Dunciade nè gli epigrammi contro tutti i Laureati passati e futuri potevano indurre il re d'Inghilterra ad accordar la sua scelta al vero merito, Morto Cibber, un buon popolano (Whig), cioè il sig. Whitehead, fu di bel nuovo proclamato principe della poesia inglese. I dizionari biografici notano due scrittori di questo nome: il primo, Paolo Whitehead figliuol di un merciajo, studiò la giurisprudenza, e attese alle lettere quanto bastasse a fargli ottenere un impiego nelle finanze, col quale potè compire gli agi paterni, acquistarsi una villetta a Twickenam, poco distante da quella di Pope, ed ivi morire dimenticato, ma più felice del suo omonimo Guglielmo Whitehead, che cercò il patrocinio di un gran signore, e ottenne quello della casa Ferry, facendo il maestro all'erede del conte di questo cognome. Oltre la riconoscente raccomandazione del suo allievo, quando il posto di Laureato rimase vacante, egli ebbe in suo favore il merito di essere stato applaudito in teatro, perchè sin d'allora egli cra autore del Padre Romano, componimento classico sì pel soggetto come pel risalto de' soliti elogi della virtù romana. Questa tragedia è rimasta ne' repertori stampati, ma più non si pensa a riprodurla sulle scene. Guglielmo WHITEHEAD fu un Laureato inoffensivo, benchè

« Resta adunque soltanto ad esaminarsi il terzo capo d'accusa, vale a dire se veramente l'oratore macchinasse di coronar nuovamente la poetessa nella sala consolare per poter far così credere che avesse ottenuta la corona capitolina. Questa veramente, qualora si verificasse, sarebbe una colpa e temerità gravissima dell'oratore. Ma della verità di questa accusa qual prova danno i ricorrenti? mere e nude parole. Si dice che l'oratore era d'accordo con altri arcadi su di ciò. Apportino dunque gli attestati di costoro; e quando vi sia pur uno che ciò deponga si soggetti l'oratore a qualunque pubblica mortificazione. Si dice che l'oratore aveva ordinata una corona; ciò è verissimo: ma se la poetessa poteva aver l'uso innocente di portarla, in virtù della coronazione già seguita, con qual ragione dovrassi supporla fabbricata per commettere un attentato? Si aggiunge dai ricorrenti, che la corona fu ordinata con somma secretezza; se ciò fosse stato non si sarebbe ordinata ad un monastero, ma ad una privata fabbricatrice di tali materie, nè si sarebbe potuto sapere con tanta facilità dai ricorrenti.»

« Non ha dunque prova alcuna il contrario supposto; anzi, a dir vero, ha contro di se la prova del buon senso; poichè avendo l'oratore, come Custode d'Arcadia, già una volta solennemente coronata la suddetta poetessa, come mai poteva reiterare un simil atto in detta adunanza? Sarebbe stato questo un atto inutile, che veniva a supporre nullità dell'atto precedente, e per conseguenza non nonrifico ma ingiurioso all' oratore e all' Arcadia tutta, perchè involveva la confessione che l'atto precedente era stato invalido ed illegittimo. »

- "Si replica, che l'oratore avrebbe ciò fatto per imposturare il pubblico che la poetessa aveva ottenuta la corona capitolina. Ma con qual coraggio si azzarda una simile proposizione? Sa tutto il mondo che la coronazione capitolina è un atto che suole farsi dalla pubblica podestà coll' assenso del Sovrano, che segue per mano dello stesso Senato Romano, e di ciò ne è venuta la memoria per la coronazione seguita nel nostro secolo del cavaliere Perfetti, anch'esso poeta estemporaneo. E come dunque poteva mai lusingarsi il Custode di far credere per coronazione capitolina una coronazione eseguita dalle sue mani, senza tutte quelle preventive solennità che in tali occasioni sogliono premettersi? Non è egli sì insensato, nè ha sì poca stima del Pubblico per crederlo insensato a segno di poterlo persuadere a prendere per corpo un'ombra. Esso custode, e l'Arcadia tutta, avevano fatto quanto era di loro pertinenza, allorche avevano coronata pella loro Accademia la poetessa; il di più non dipendeva da loro; dipendeva da una Potestà superiore. "
- « Che se poi il Custode avesse avuta intenziono di far ottenere a Contla. I ac Corona Poetica in Campidoglio, avrebbe anche adoperati i mezzi necessarii e soliti per riuscirvi; nè ciò sarebbe stato difficile sotto il governo di un Pontefice, che tanto ama e favorisce le buone arti e chi le coltiva: di un Pontefice, che al luminoso titolo di Meccante

magnanimo degli studi accoppia anche l'altro egualmente glorioso di giusto estimatore e giudice dei talenti: di un Pontefice, il di cui nome immortale forma il maggior lustro d'Arcadia, la quale riguarda in Lui non meno il suo Principe che il suo protettore: di un Pontefice infine tanto geloso di promovere le Lettere, e i vantaggi e le glorie di chi le professa, che non avrebbe lasciato d'impiegare anche questo segnalato distintivo di onore pel loro incremento, qualora il superiore suo consiglio lo avesse creduto opportuno, a dare un nuovo impulso agli impegni, e un nuovo stimolo alla virtà. "

« Da tutto ciò risulta, che il Ricorso è illegale e inconcludente, poichè l'Oratore non è stato neppure interpellato, come il dovere e l'equità richiedevano, dal Primo Conservatore, il quale, se si 
fosse fatto carico d'interrogarlo, sarebbe venuto in 
chiaro del tutto, come avea fatto il sig. Cardinale
Segretario di Stato, che può essere un luminoso 
testimonio della verità. »

"Siccome dunque il Custode Oratore è stato tanto ingiustamente e pubblicamente aggravato, spera che la Santità Vostra soddisfarà a quella giustizia, che è uno de' più bei pregi dell'animo Suo Sovrano, con ordinare a favore dell'Oratore qualche giusto compenso, da coi il Pubblico resti persuaso ch'egli non ha demeritata la grazia di Vostra Santità a fronte delle altrui cavillose imputazioni. "

" Si umilia, Beatissimo Padre, al suo Trono, uno che ha sempre coltivati pacificamente i suoi studii,

644 che ha l'onore, fino dai tempi del gran Pontefice Benedetto XIV, di servire nel Palazzo Apostolico in qualità di Bussolante; che esercita da 24 anni a questa parte l'impiego di segretario del signor Cardinale Colonna Vicario della Santità Vostra : uno che parte con la munificenza della Santa memoria di Clemente XIII, e parte con una faticosissima questna, potè redimere e ristorare il Bosco Parrasio; uno, che al presente nel suo Custodiato ha promosso l'onore dell'Adunanza richiamando a concordia le straniere Colonie Arcadiche, che si erano divise ed alienate da Roma, e che ha procurato, senza rignardo a spese ed a fatiche, di restituire l'antico lustro al nome d'Arcadia; uno che ha acquistata ad Essa l'immortal gloria di poter annoverare fra suei Pastori Acclamati il Pastor Massimo della Chiesa Timio Nemeo, e che a ninno la cede nell'ammirare la Giustizia. la Clemenza, la Grandezza d'animo, e tutte le altre Virtu degne del Trono, che risplendono in Vostra Santità. Che della Grazia, ecc. »

Tanto più volentieri io rendo di ragion pubblica questo documento, quanto paroni che il meriti per essere useito da una penna elegante e di que' gioroi molto stimata, per essere inedito, e per essere veramente storico. Io posso accertarne l'originalità, perchè di esso, come pure delle poesie che a compimento della presente storia darò qui appresso, posseggo copie, provenienti, come dissi, da uno de' più colti uomini che di quel tempo fiorissero in Roma e yi fossero tenuti in gran pregio, si pei meriti perso yi fossero tenuti in gran pregio, si pei meriti perso

nali che per le cariche esercitate, dico del conte Carlo Astori, lodigiano.

Non riusciù gli intrighi della malevolenza e della invidia, ed avvenuta, come si è detto, la Coronazione Capitolina della Morrello, convertironsi in Satire mordaci contro la povera Contla, e contro i due principali suoi promotori, il principe Gonzaga e l'abate Giuliano Pizzi. Nè fu risparmiato lo stesso Pontefice. Alla statua di Pasquino cominciossi ad affiggere il seguente Epigramma.

Proh scelus: redeunt nunc suecla Neromis: Indulget scortis laurea serta Pius. Plaudite, luscivae; depulit vos Quintus ab Urbe, Nunc habet a Sexto serta Contila Pio. Qui sapiunt renuuni; metuis, Contila, periclum, Judicii? Scortis plurima turba fauet.

Intanto girava pei circoli di Roma il seguente

Gitta, o Contra, quella inutil fronda,
Di cui seo va la chioma tua superba;
Quella uno è che alla Virtú si serba,
E chiara sorge di Aganippe all'ouda.
Quella non è che al Tosco il crin circouda,
Che a Torquato rapio la morte acerba.
Nacquero i lauti tuoi tra' l'ango e l'erba;
E l'aer grave di palode immonda.
T'erga Nivildo pur marmorei busti,
E ti coroni per avaro orgoglio
Fra la parti de' suoi lari augusti.
Ma sappi, o stolta, a tuo maggior cordoglio,
Che gianmai ti darà gli allori Augusti
L'autorità de' Padri in Campidoglio.

Un Sonetto a rime eguali c in senso contrario comparve subito dopo, anzi una dozzina e più di Sonetti e Distici latini andaronsi spargendo per tutta Roma, la maggior parte in biasimo sì della donna così favorita, come del preteso abuso di tali favore. Autore di molti di essi senne creduto l'ab. Sparziani, pastor Arcade, detto Rorisio, al quale i Corilliani fecero un epitafio non meno sanquinoso ed insultante de suoi versi. Io coteste infume non oserò riprodurre, sebbene alcune sieno squisitissime. Ma il Sonetto seguente, e la savia risposta di Cosulta, mi piapione cose non inopportune.

#### SONETTO

Misera Gazza! e qual desio fallace

Ti fe' volger di nuovo il volo a Roma? Di tua vergogna aggravano la soma Toni gracchj, e non fun guerra al Tempo edace. Non irritar chi con aonia face Tutte ti poò abbruciar l'ali e la chioma; Fuggi, dagli anni e dal dispetto doma, Fuggi dal Tebro altiere, Gazza loquace. Non ti fidar delle Arcadi foreste, Che, tranou pochi nobili pastori,

Arcadia è in odio a Febo e al Nume agreste. Non ti fidar de' profanati onori; Son degno fregio per le fronti oneste,

Son degno fregio per le fronti oneste, Non per le Gazze erranti, i sacri allori.

#### RISPOSTA DI CORILLA

Folle desio di ambizion fallace Qui non mi trasse. Io venni, Augusta Roma, De tuoi trofei l'antica e ricca soma A contemplare, in guardia al Tempo edace. E come allumar suole accesa face La densa notte dalla nera chioma, Così quest' alma taeturna e doma, In faccia a Te si fa grande e loquace. Io possi il piò nell'Arcadi foreste Per desio di adorar saggi Pastori Sacri a Febo, alle Muse, e al Nume agreste. Mi arrise il fato e ricolmò di onori, E furon del mio cor le voglie oneste Di meritar, ono d'usurpar, gli allori.

Due documenti ho per ultimo raccolti, che servono a compimento della presente storiella. È il prime estratto dalle Memorie di Giacomo Casanova, che ho di sopra citato, e trovasi nel T. 14, pag. 21 e seguenti della menzionata traduz. francese. Il buon senso di questo famoso Cosmopolita, e il suo non comune criterio nel fatto di letteratura e degli onori ad essa accordabili, o accordati, mi assicurano che questo brano riuscirà gradito ai lettori; ed è il seguente:

a Comilla venne coronata di merzanotte qual poetessa nel Campidoglio, la dove i più grandi Poeti
d'Italia ottennero la Corona d'Alloro. Questa circostanza fece non piccola sensazione in tutta Roma,
perchò il talento di Comilla, per quanto nel suo
genere potesse credersi trascendente, nel più ampio
significato di questa parola, non consisteva in sostanza che in certa vivacità, in certa pompa di spirito, mancante però del Fuoco Sacro delle Muse.
Satire e Poesie burlesche mordacissime sgorgarono
da ogni parte contro la incoronata Virtuosa. Ma

coteste Satire sorpassarono fors' anche nell' indiscrezion loro l'entusiasmo che a cagione di siffatta apoteosi aveva avvilito il Campidoglio. In tutti cotesti spargimenti di amaro fiele, col quale tentavasi opprimere la reputazione di quella donna, si insisteva principalmente ad asserire, che una castità severa e a tutta prova non era nel numero delle sue virtù favorite: ma qui appunto si manifestava la ignoranza de' snoi ciechi detrattori. Tutte le femmine che dai tempi di Omero e della Sibilla sino a noi si acquistarono fama di Poetesse, debbono la celebrità loro all'amore che ne ispirava i canti-Senza questa attiva e feconda passione, la gloria loro non sarebbe mai giunta ai posteri; e ciò che principalmente le rese immortali furono gli scritti de'loro adoratori. Corilla sarebbe oggi sconosciuta, se ella, co' dolci sentimenti di amore non avesse saputo conquistar tutti i cuori, e se non fosse giunta ad accalappiare a Roma il giovin principe di Gonzaga Solferino, che sposò dipoi la bella Rangoni figlia del console di Roma a Marsiglia, dov' in la conobbi. »

" La vigilia del giorno fissato alla solennità della incoronazione si trovarono i seguenti versi latini sulla porta della Chiesa dove si aveva a fare:

Aree in Turpeia, Caio regnante, sedentem Munquam vidit equam; Roma videbit equam. Corillam Patres obscura nocte coronant. Quid mirum? tenebris nox tegit onvie nefus.

" Avrebbesi dovuto coronarla di pien meriggio,

ovvero non coronarla; ma ad ogni modo l'avere scelto la notte per una tale solennità fu una sciocchezza. All'indomani trovaronsi su tutti gli angoli della città i seguenti versi:

Cotillam Patres turba plaudente coronant, Altricem memores geminis esse lupam. Proh scelus! impuri redierunt secla Neronis. Indulget scortis Laurea serta Pius.

« Fu questa al Governo Papale una macchia indelebile; perocchè è ben certo che da questo giorno in avanti, nessun Poeta aspirerà all'onore d'essere coronato a Roma, dove sino allora non venne tal gloria accordata che a due gran genii, il Il Petrarca ed il Tasso. Alle porte del Vaticano fu parimenti trovato il seguente distico:

Sacra fronde vilis frontem meretricula cingit.

Quis vatum tua nunc praemia, Phaebe, velit?

"Nel momento che Conilla entrava tremaudo nella sala d'Apollo dove la aspettavano molti Cardinali e Senatori e Conservatori di Roma, un giovine abate le presentò una carta. L'accettò essa ringraziandolo, credendo ricevere un omaggio. Trattandosi di versi latini; il Principe Gonzaga dopo averla preparata a udirue la penultima parola, gliuli tradusse apertamente e senza riguardo ad alta e intelligibile voce. Eccone il testo latino:

Quis pallor tenet ora? tuos tremor occupat artus?

Ad Tarpeja times tuta movere pedes!
Faemina, pone metum, sint pronae Heliconis alumnae:
Si nec Apollo tibi presto, Priapus erit.

« Gercossi da ogni lato l'impudente abate, ma egli era disparso. Due giorni dopo l'incoronazione, Cosulla e gli amici suoi abbandonarono Roma, vergognandosi della pubblicità di un avvenimento si malaugurato. L'abate Pizzi custode dell'Arcadia e promotur principale di quella singolare apoteosi esposto da ogni lato alle pasquinate ed ai sarcasmi, non osò per più mesi uscire di casa. »

Vanie inesattezze si incontrano in questo racconto, facili a rilevarsi dopo le cose sin qui esposte. Ma
esso è una testimonianza ineccepibile delle discordi opinioni de' Romani intorno alla incoronazione
della Morelli. Un hello spirito le ha per ciò attribuita una lamentazione; e questa pure è una Satira; ma siccome ai di nostri nessuno può prendere
interesse in cotesti dissidii, così la produco per ultimo documento, sembrandomi facilissima nello
stile, ed abbondante di sali, benchè in qualche
lnogo non forse ben ricopiata.

Dies irae, dies illa.
L' afflittissium Corilla,
Che si Isgna, piange e strilla.
Quali giorni mai son questi
Al mio cor tanto molesti,
Lagrimeroli e funesti!
Pinzi iniquo, maledetto,
Tus mercè già già m' affretto
Al ferale cataletto.
Ah crudele! Ah scellerato!
M' ha ridotta in questo stato
D' avarizia il tuo peccato.

Tn sol fosti che inventasti Nobiltà , corona e fasti . Tn che mi sacrificasti. I miei vizii, i miei difetti, Di Canzoni e di Sonetti Oggi sono i soli oggetti. Ad ognuno è già palese. Che sfrattata dal Viennese Me ne andetti in questo arnese, Che Lisetta, che Silene Fni già d'Adria su le scene Tra ingannevoli Sirene: Che il fedele mio Marito Ho lasciato ed ho tradito Di giù drudi al primo invito. Che anche il figlio ho abbandonato. Come se da me non nato. Me infelice! Ahi! gran peccato. Di vergogna con tal soma Or to vnoi che la gran Roma Incoroni la mia chioma? Onella Roma ad nn tal atto Si vedrà tosto uno sfratto Che mi diè non di soppiatto. Con sno grande disonore Sì, darammi un tanto onore, Ma per scorno mio peggiore. Ridon già tutte le genti, E ne fanno alti lamenti Con più satire pungenti. Già Marforio, già Pasquino E la notte ed il mattino Sudan ambo al tavolino. I miei fatti dalla tomba Escon fnora e ne rimbomba La sonora orribil tromba.

Un volume impresso scopre Di mia vita tutte l'opre ; Carità nulla le copre. Ivi sono tutti quanti Nominati i miei amanti, O sian nobili o birbanti. Ivi son . . . Ma, oh Dio! qual sento Che mi uccide o rio tormento! Nè mi giova il pentimento. Pizzi barbaro, spietato, Sei tu sol l'Autore stato , Non il caso, non il fato. Per saziar tue voglie avare Soffro or io pene si amare, Che non so più sopportare. Vanne pure, vanne, indegno, Nell'oscuro basso regno, A soffrir di Pluto il sdegno. Colà giù nel cupo averno Per decreto alto e superno Penar possi in sempiterno! Amen.

Egli pare dal concorso di tante imputazioni e sarcasmi, che Gobilla non meno facil fosse nelle opere della fantasia che in quelle del sentimento e della licenza. Ad ogni modo, risguardata qual poetessa, ella fu veramente straordinaria ed ammirabile; nè altra forse le si potrebbe metter del paro che la Fantastici e la Bandettini, che successero alla gloria della Monelli.

V. Effemeridi Letterarie di Roma del 1775, p. 138, e del 1779, pag. 268.

## PYE GIACOMO ENRICO

### Anno 1790.

Ancora viveva Couper quando Worton morì, ma a Couper si preferì Giacomo Enrico Pve, il quale non volle che l'alloro rimanesse ozioso, e rimise l'uso delle due odi annue. Per sua mala sorte egli non trovò il segreto di farle migliori delle altre sue, e Pietro Pindaro ebbe di che trastullarsi. Ma ben presto il Laureato poeta trovò nella grandezza degli avvenimenti parecchi soggetti di ispirazione, superiori alle parodie. Dopo un breve entusiasmo per la rivoluzione francese, l'Inghilterra manifestò sentimenti del tutto opposti: Pitt risvegliò destramente tutte le antiche passioni nazionali, e la musa divenne sua ausiliaria. Le canzoni di Dibdin molto contribuirono a tener vivo il sacro fuoco del patriotismo. Era Dibdin il Beranger degli Inglesi. Ma il poeta Laureato, che nutriva tutto il patriotismo del suo impiego, non volle restar minore del poeta popolare, e, come poeta letterato, pensò d'imitare in versi inglesi i versi di Tirteo. Sventuratamente per lui meglio valevano le sue intenzioni che i suoi carmi, o, per lo meno, gli ascoltatori del Tirteo britannico vennero scelti male, Furono raunati cinque reggimenti nelle pianure di Warley e di Barham, ai quali gli ajutanti lessero ad alta voce coteste odi guerriere come fossero Ordini del giorno. Ma, ohimè! non erano ancora giunti alla terza strofa che molti soldati lasciaronsi cadere fuor di mano i fucili e si addormentarono. Vuolsi osservare che noi citiamo questo fatto sulla fede di Mathias, poeta satirico, che lo ha consegnato nelle note ai suoi *Pursuits of Literature*, poema che servi di modello alla famosa satira di Lord Byron.

Il sig. Pyre usch di vita l'anno 1813, ed ebbe in successore il sig. Roberto Southey, tuttora vivente, a cui, benchè di sommi talenti, non mancarono gli epigrammi ereditari annessi alla carica di poeta Laureato alla corte di Windsor.

### PARTE SETTIMA

#### POETI LAUREATI

DEL CORRENTE SECOLO XIX.

## BANDETTINI TERESA Anno 1795.

In quel modo che ne'secoli fin qui trascorsi non trovammo parecchi nomi di sommi poeti, a tutti noti ed in pregio, che ci fosse permesso di introdurre nelle presenti memorie, come accompagnati dal glorioso onor della laurea, così dovemmo trascurar quelli delle poetesse di gran merito e fama, che in que' medesimi tempi ne furono prive del pari. Chi più ne era degna (per fermarci alle sole italiane) di Vittoria Colonna, di Veronica Gambara, di Laura Terracina, di Gaspara Stampa, di Tarquinia Molza, e di più altre veramente e meritamente illustri, anche di età a noi più vicine? Prima ed unica presso noi che questo onor conseguisse fu la Morelli, come vedemmo, la qual certamente non valeva nessuna delle mentovate poco anzi. Prossima a conseguire la medesima gloria fu Teresa Bandettini da Lucca, superiore d'assai alla Morelli sì nello improvvisare, come nello serivere. Stando all'articolo che della Bannettini si legge nella

pregiatissima Biografia del sig. De Tipaldo (T. IV) ella vide in Roma nel 1704, mentre si appendeva il suo ritratto nel serbatojo di Arcadia, cingersi le tempia con la tanto ambita corona di lauro; ma forse ciò accadde la prima volta ch' ella venne ivi ammessa ad improvvisare, e che meritò di essere ascritta fra le pastorelle d'Arcadia col nome di Amarilli Etrusca, e forse solo dopo quest'epoca il busto di lei venne accolto nelle sale d'Arcadia; imperocchè se così non fosse parmi che ne avrebbe fatto menzione il sig. Annibale Mariotti quando l'illustre Accademia di Perugia nell'anno 1705, secondando il pubblico voto per l'entusiasmo che questa gran poetessa avea destato ovunque erasi ndita, risolse premiarla del poetico alloro. Nella quale occasione recitò il Mariotti l'eloquente Orazione detta per la solenne incoronazione di Teresa BANDETTINI, che il chiarissimo sig: Vermiglioli ha citata nella Biografia degli scrittori Perugini (T. 2, pag. 87). Vengo poscia assicurato, che alcuni anni dappoi anche l'Arcadia di Roma, sempre più lieta delle glorie ognora crescenti della sua pastorella, venne in deliberazione di conferirle la corona in que'modi e con que'cerimoniali che avea praticato con la Morelli, e che a tal fine tenne pubblica assemblea, nella quale doveva la poetessa sciogliere co'suoi canti improvvisi gli argomenti che le verrebbero assegnati. Mi si aggiugue, che raccolto il Consesso, e da sceltissimo e folto numero di concorrenti assistito, si nazionali che stranieri, Ama-ALLI sciolse maravigliosamente i quesiti, e che in

mezzo al trambusto degli applansi uno degli astanti si alzò, e chiesto ed ottenuto di parlare ripetè, all'improvviso in bellissimi versi latini, i versi parimenti bellissimi già da Amarilli improvvisati; per lo che destatasi nel consesso una straordinaria ammirazione, chiaro e imprescindibil dovere ne emerse che il motivo pel quale alla italiana poetessa destinavasi la Corona stava parimenti a favore dell'improvvisatore latino (che si conobbe essere il celebre Raguseo ab, Gagliussi). Locchè non essendosi nè preveduto nè predisposto, giudicossi conveniente non farne altro. Forse è questa una novelletta, forse una verità. lo certamente la bo udita, senza curarmi di accertarmene. E chiunque abbia conosciuto il Gagliuffi non troverà straordinaria questa combinazione, nè umiliante il confronto. Certo è che la illustre autrice della Teseide, e di più altri poetici componimenti di molto merito, non ebbe sino all'epoca sovraccennata altra incoronazione formale e legale che quella dell' Accademia Perugina.

lo scriveva il presente articolo nell'aprile dello scorso anno 1837, quando mi giunse l'infausta notizia della morte di questa egregia donna, avvenuta in Lucca sua patria al principio di esso mese. Lessi posteriormente l'annuazio necrologico in onor suo nell'eccellente Nuovo giornale de Letterati che stampasi a Pisa; lessi l'orazione in sua lode detta dal professore sig. Lorenzo Tomei nella basilica di s. Frediano di Lucca, ed ivi stampata; lessi più tardi il diligente articolo del sig. Luigi lessi più tardi il diligente articolo del sig. Luigi

Rossi, lei risguardante, nel IV volume della insigna Biografia degl' Italiani illustri del secolo XVIII e dei Contemporanei, che si pubblica in Venezia dal chiarissimo professore de Tipaldo, e finalmente mi avvenne a leggerne la Vita, compilata dall' egregia giovine sig. Giuseppina Poggiolini, e stampata nel terzo volume delle Vite e Ritratti delle donne celebri d'ogni paese, che si pubblica in Milano dal signor Ubicini. Ivi, in proposito della Coronazione, truvasi quanto segue (pag. 318, "l' Arcadia, che già si quorava di accoglierla nel suo seno sotto nome di Amarilli Etrusca, festeggiò concordemente la sua dimora in Roma, la cinse dell'aubita corona di alloro, e ne volle il ritratto. Anche a Perugia fu coronata della poetica fronda dal conte Reginaldo Ansidei, ed a Mantova dal Bettinelli. Nella sua patria poi lo fu due volte; poichè leggesi in un giornale di que'giorni: che la celebre Teresa BANDETTINI, che porta il soprannome di Amarilli Etrusca, è stata per la seconda volta coronata a Lucca in casa del generale Miollis eec. » Le quali sì particolarizzate notizie era mio dovere di aggiugnere a compimento dell'articolo ed a gloria dell'inclita poetessa.

## ELENSLEGERO ADAMO (OELENSCHLAEGER)

Anno 1836.

Questo celebre poeta danese nostro contemporaneo, nacque il giorno i 6 di novembre dell'anno 1779 nel sobborgo di Copenaga chiamato il Vestebro. Nulla mi è noto de' suoi primi passi nella

carriera poetica, che dovettere essere non meno rapidi che luminosi. Ma il dotto giornal di Parigi intitolato Revue universelle, in un quaderno dello scorso anno 1837 (T. IV, pag. 31 e 119) ci rende istrutti che l'illustre Tegner lo lia incoronato nella chiesa cattedrale di Lund, che appartiene al regno di Svezia, proclamandolo Poeta della Scandinavia. La vera gloria dell'ELENSLEGERO (aggiunge il citato giornale) non è quella però di essere stato più fecondo di Goethe e più variato di Schiller, nè di aver camminato a capriccio dal Nord al Sud, o di aver saputo scegliere sulla sua tavolozza i colori più atti a dipingere gli incantesimi dell'Oriente e gli oscuri paesetti della Scandinavia. "La sua gloria è quella di aver prodotto opere di molta forza che hanno preso piede fra il popolo, e che rimarranno; è quella di avere ben compresa la poesia del Nord, la poesia nazionale, che Ewald avea soltanto indicata ne' suoi Rolf Krage, e Baldurs doed. " Queste parole esigono alcuni schiarimenti che io sono assai lieto di aver potuto raccorre dall'opera di Giangiacomo Ampere, intitolata: Liucrature et Voyages. Il poeta Elenslegero (è ivi detto) cominciò per comporre in lingua danese, celebrando i dei e gli eroi della sua Scandinavia; ma accortosi quanto scarso sarebbe stato il numero dei suoi lettori, trasportò egli stesso in lingua tedesca gran parte delle sue opere. Primeggiano fra queste, 1.º La morte di Balder, poema drammatico preso dall'antica mitologia Scandinava; 2.º Gli Dei del Settentrione; 3.8 i drammi il Correggio e i Masnadieri Italiani, e 4.º le tragedie intitolate: Star Ketes, che fu l'Alcide del settentrione: Ha Kor Jurl, l'ultimo difensore della religione di Odino: e la più delle altre vantata Azel e Falberga. Ma singolarissimo, a mio giudizio, per fantasia ed originalità è il poema della Vita di Gestì Cristo figurata dalle stagioni dell'anno, del quale Ampere va notando alcuni bellissimi tratti.

Di Adamo ELENSLEGERO hauno con giusta lode parlato la signora di Stael nel T. Il della sua Allemagna, e il nostro infaticabil Cesare Cantù così negli articoli sulla letteratura tedesca intrudotti nel Ricoglitore italiuno e straniero del 1837, come producendo nel quaderno 14 di quest'anno dello stesso Ricoglitore, ora Rivista Europea, la ballata intitolata L'Agnese da lui resa in prosa italiana. Anche il leggiadro e simpatico scrittor veneziano Luigi Carrer ha indiriszato all'ELRASLEGERO il suo bello idilio sulle Stagioni cristiane, che leggesi nel quarto volume delle sue Prose c poesie, stampato in questo medesimo anno.

#### SOUTEY ROBERTO

### Anno 1813.

Trattandosi di un poeta Laureato vivente, io non altro mi permetterò che brevissimi cenni; perchè il giudicare dei dotti debb'essere sempro riserbato alla posterità. Il quinto volume della Biographie des Hommes vivants (stampato nel 1819, ci somministra parecchie importanti notizie così intorno ai talenti, come intorno alle opinioni politiche di Southey, le quali sono (o furono) caldamente repubblicane. Egli nacque a Bristol il giorno 12 d'agosto 1774. Nel 1795 accompagnò in Portogallo suo zio il dottore Hill cappellano della fattoria inglese a Lisbona. Nel 1801 andò in Olanda segretario del sig Corry cancelliere dello Scacchiere. Tornò con esso in Inghilterra, ritirandosi presso le sorelle di sua moglie. In questo frammezzo il suo nome poetico acquistò melta celebrità; alla quale va debitore della nomina di Poeta laureato che gli fu concessa nel 1813. La Biographie des Hommes vivants ha già dato l'elenco delle sue opere; ma noi crediamo inutile di qui riportarlo. Spetta alla posterità il conoscere per intero le opere ed a giudicare degli scrittori. Dirò soltanto che la musa di Southey tace dal 1825 in qua, forse perchè è il primo pocta Laureato d' Inghilterra, che mercè la Riforma si trovi nei seggi della Opposizione.

## PARTE OTTAVA

#### CENNI DI ALCUNI POETI QUASI-LAUREATI

Di altre due Classi degne di parzial ricordanza.

#### CONCLUSIONE.

Ella è cosa, per vero dire, non meno singolare che dolorosa il veder privi della Corona D'ALLORO legalmente concessa parecchi egregi Poeti, sì delle antiche come delle moderne età, mentre ne troviamo decorati più altri de' quali poco più che il nome, se sono antichi, ci è noto, e se moderni, è per comune sentenza giudicato assai minore il merito, a paragone di moltissimi esclusi. È ben vero che probabilmente, rispetto agli antichi, sì greci che latini, la certezza della loro Coronazione, supposto che la ottenessero, come n'erano degnissimi, può non essere sino a noi pervenuta; e che, rispetto ai moderni alcuni la ottennero dopo la morte. Tra i primi ho menzionato a suo luogo Omeno, tra i secondi non mi diè l'animo di escludere Boncompagno, Dante, LIONARDO BRUNI, il MARSUPINI e il Tasso, tutti Laureati, che chiamerò Postumi, o Quasi Laureati, o Semi-laureati, come più piaccia al giudizioso Lettore. Ma il merito loro, la fama che acquistarono e che durevol rimane, gli onori che ottennero dopo morte, mi sembrano motivi più che sufficienti a

formare de' più celebrati di essi una parziale classificazione; la quale però stimo aversi a ridurre a piccol numero, cioè ai soli cui veramente, come appar dalle istorie, vennero dopo morte attribuiti onori equivalenti a quella Laurea che in vita non conseguirono. Escludo dalla presente lista gli antichi, come quelli che meno importano alla comune curiosità, tra i quali dovrei comprendere Vingilio, di cui parecchi busti e ritratti veggonsi coronati. e Sidonio Apollinane, al quale nel Foro di Trajano fu eretta la statua ornata di Corona l'anno 480 dell'Era nostra; e scelgo tra' moderni que' pochi, che nel corso del mio presente lavoro mi constarono postumamente onorati in egual modo; persuaso però che ogni Nazione più altri Poeti, similmente dalla stima de' posteri magnificati e distinti, potrà aggiungere al mio breve catalogo. Ad ogni modo parebbemi lasciare incomplete le presenti Memorie, se anche di sì pochi cenni non le avessi accresciute.

Ommessi pertanto que' summentovati, cui giunse postumo l'onore della Corona d'Alloro, ed esclusi que' nolti che furono degnissimi di ottenerla si in vita che in morte, comincierò dal ricordare Filippo Basoalini il Seniore, nativo di Bologna, dove mort d'anni 51 il giorno 17 di luglio dell'anno 1504, di cui nota l'Orlandi (1) che a Vestito di damasco e Coronato di Lauro venne con grandissimo accompagnamento di persone nobili vestiti a scor-

<sup>(1)</sup> Notizie degli Scrittori Bolognesi, pag. 113.

ruccio, e da tutto lo Studio, fu portato alla Beata Annunziata, ed indi alla chiesa di S. Martino, dove con statue e con memoria giace. "

Contemporaneo al Beroaldi fu il Piacentino Coanazzazo, al quale Matteo Bossi, illustre autor di que' tempi, scriveva: Si cui nostris temporibus Lucnea debetur, meo judicio, tibi debetur (1).

A Celio Paveni, piacentino egli pure, Bernardo Cipellario da Busseto un bello Epigramma dirigeva principiante da questo verso:

Carl laurigeros inter nominande Poetas (2).

A Giorgio Valla l'abate Filippo Picinelli nella Cronaca di S. Pietro in Gessate di Milano (3) dà il titolo di Egregius Poeta Laureatus.

Dimenticherò io il nome di Angelo Gamlo, costante amico dell'infelice Tonquaro, al quale al Romana Accademia degli Umoristi, della qual morì principe, volle che le si presentasse il ritratto cin'o

d'aurea corona (4)?
Tacerò io del cav. Manino, cui la Nobiltà Napolitana invitava ad essere incoronato, come dalla sua vita risulta?

Dimenticherò il Sannazano, al quale nel tempio di Posilipo è alzato un Mausoleo con busto, sulla cui testa la Fama in atto di porre l'Alloro?

E chi volesse interpretare ad literam le parole

- (1) Mat. Bossii Veron. Epistolae, pag. 203.
- (2) Poggiali, Stor. Lett. di Piucenza, Tom. 1, pag. 46. (5) Pag. 43.
- (5) P
  - (4) Spotorno, Stor. Lett. di Genova, T. 4, p. 146.

de' seguenti versi, che il Mucio ha consecrato alla gloria di due Poetesse sue concittadine, a fol. 52 del Theatrum Bergom., non dovrebbe annoverare tra le donne italiane Laureate anche Lucia Albara Avocanno, e Bianca Passa! Ma ognuno sa che quando si loda chi merita lode per valore poetico è quasi uno stile di convenzione, il dirlo Coronato d'Alloro. Ecco senza più i versi del Mucio:

Non procul hine sertis crines Daphnesque oleaeque Matronas comptas Ciclade cerne duas. ALBANO nata est hace prima Poetris magna LUCIA, quam doctae secum aluere Deae. Altera, cui niveum pectus, mens candida, BLANCA PASSIA, vulgares condere docta modos.

A lato di questi versi è scritto in margine Matronae Lavararae nobilissimae. Ma trovandosi che nè il Calvi, nè il Valtrini, nè altri attribuiscano siffatto onore a coteste Matrone, e non dovendosi dal canto mio lasciare inosservata l'asserzione del Mucio, penso che basti l'averle qui menzionate.

Perchè non rammenterò io parimenti la Corona d'Alloro, della quale in Francia venne sempre decorata l'effigie di Rossand, come nota l'Enciclopedia?

Ne ommetterò il nome di Renieno Vitellio (Telle), di cui scrive Foppens le seguenti parole: Amstelodami se contulti, ubi annos aliquot exactis vitam cum morte commutavit anno 1618, et denudato capite, eique imposita Laurea, more Poetarum, elatus ae sepultus est, circa annum aetatis N...

Assai ricca messe ci offerirebbero i Laureati del Parnaso e gli orti delle Muse (perdonino i nemici della Mitologia queste antiquate espressioni), se ai maggiori Poeti, che in tutte le colte Nazioni fiorirono negli scorsi secoli, si fosse dalla pubblica autorità conceduta guella Corona, di cui l'opinion grande dichiaravali degni. Ma, sia trascurauza per una narte e modestia per l'altra, sia preferenza ad onori meno ventosi e di più certo vantaggio, sia il concorso di più altre cause, che io inutile stimo di andare indagando, il fatto è che nè Corncille, nè Racine, ne Boileau, ne Moliere, quanto alla Francia, nè Klopstok, nè Lessing, nè Goëthe, (1) nè Schleger, rispetto alla Germania, nè Milton, nè Pope in Inghilterra, nè cent'altri e Spagnnoli e Polacchi e Russi e Svedesi, e fin anco Americani, ottenpero sì fatta distinzione, nè forse desiderarono. benchè ad alcuni, almeno indirettamente, sia stata retribuita. Lo stesso accadde pure in Italia, dove si prodigioso numero di Poeti ha sempre fiorito. tra i quali surse in ogni tempo chi mostravasene meritevole.

Tra questi verso la metà del secolu scorso primeggiò luminosamente quel maestro del Poema dràmmatico, quella candida anima, tutta sentimento e tutta armonia, di *Pietro* Trapassi, cioè del Marassissio, romano, del quale oggi pure non è chi

<sup>(1)</sup> A questo insigne Alemanno, che seppe esser grande in tutti i generi, fu decretata una Corona, che la morte impedi che gli fosse con insolita pompa, com'erasi ordinato, posta sulla fronte.

non connea il nome, e per conseguenza il merito. Non ristettero quindi gli amorevoli suoi concittadini di darsi pensiero e premura, acciò dai Conservatori di Roma gli venissero conferiti gli onori dell'Alloro Capitolino. Ma al fratel suo, che ebbe l'incarico di dargliene cenno, egli in lettera del giorno 7 di dicembre 1761, che trovasi alla pag. 288, T. XVI, della nitida edizione di Mantova, scrisse in senso contrario per le ragioni che adduce, le quali io non debbo trascurar di notare, attesochè servono alla Storia in queste Memorie trattata. Nè ciò meglio far puossi che ricopiando la lettera stessa.

" Dalla risposta a quella vostra, che mi annunciava misteriosamente che costì v'era chi pensava a promovere distinte maniere di onorarmi, dovevate aver compreso che io andava molto lungi dal segno nel figurarmi tutto quello che voi mi tacevate, ed in quella risposta generica avreste voi dovuto chiaramente intendere e quanto mi obbligava l'amorosa parzialità suggeritavi di tali idee, e quanto poco io mi sentiva disposto a secondarle. Or che voi mi parlate più chiaro, abbandonerò le cifre aucor io. Voi mi conoscete abbastanza per sapere ch'io non sono insensibile ai pubblici segni di approvazione, ma che le mire troppo ambiziose non sono mai state il mio vizio dominante. Se i Poetici allori Capitolini avessero oggidi quel valore che avevano all'età del panegirista di Madonna Laura, supererebbero i voti della mia vanità; ma ridotti al prezzo corrente non lianuo allettamento che giunga a sedurre la dovuta mismoderazione. I segni d'onore invecchiano come i titoli. Quel Messere e Magnifico che onorava alcuni secoli fa gli illustri capi delle repubbliche, offenderebbe oggidì un ajutante di camera. Della vecchiaja di cotesta nostra Corona Romana abbiamo noi a' giorni nostri una prova incontrastabile. Il cavaliere Perfetti senese, Poeta poco più che mediocre all'improvviso, e di gran lunga meno al tavolino, la ricevè solennemente in Campidoglio l'anno XXV o XXVI del corrente secolo. Ma v'è ancor di peggio. Di qua da' monti cotesti lauri poetici sono oggetto di scherno. In un autor francese compilatore della vita del Tasso è trattata come ridicola quella che si preparava negli ultimi di della sua vita per coronarlo. Non sono ancor due anni che ha cessato di vivere in Vienna un librajo che serviva di precone agli incanti de' libri, e che col merito di alcuni versacci latini, che andava di quando in quando schiccherando, aveva ottenuta la Laurea Poetica, nè trascurava mai di mnnire tutto ciò che stampava col titolo di Poeta Laureato (1). Tutto ciò non iscema di un punto la mia vera gratitudine verso chi vorrebbe pure sollevarmi. Ed è vostro debito così lo spiegar questa mia eterna riconoscenza, come le solide ragioni che obbligano a deporre affatto l'affettuoso ma ineseguibile pensiero. »

Giova di rammentare in questa occasione ciò

<sup>(1)</sup> Ho fatto a suo luogo conoscere il nome di costui che fu Giancarlo Neuen di Neuenstein.

che altrove accennammo in proposito de' Poeti inglesi, addetti alla Corte, che l'ab. di Resnel ha preteso che assumessero il titolo di Poeti Laureati, per darsi importanza. Mal fondata è questa accusa, nè vuolsi credere che verun poeta di corte fosse tanto superbo di arrogarsi un titolo incompetente a rischio di perdere l'ufficio accordatogli. In Germania il Poeta che otteneva la Laurea dall'Imperatore, o da chi ne aveva l'autorizzazione, si intitolava Poeta Laureato Cesareo. A Londra in vece l'ufficio di Poeta della Corte porta seco il titolo di Poeta Laureato. I Poeti semplicemente Cesarei altro titolo non usurparono mai. Il Bernardoni, l' ab. Pasquini, Apostolo Zeno, Metastasio, Lorenzo da Ponte e l'abate Casti, che ne fu l'ultimo, non aspirarono ad altro nome che a quello loro conferito dal Sovrano.

Vediamo ora il secondo illustre poeta cui venne dopo la morte più legalmente, che non in vita, accordato l'onor dell'alloro. Fu egli quell'immenso ingegno del sig. di Voltang. Non ardirò di tentare un confronto fra le qualità intellettuali di Metastasio e di lui, che a tanto non valgo. Forse l'Italiano lo vinse nelle doti dell'animo e nella squisitezza de'sentimenti; forse il Francese superò lui nell'ampiezza e nella sublimità delle idec. Certo è che se può aver luogo una comparassione tra questi due ingegni sublimi essa non riguarderebbe che al rispettivo valore nella poesia drammatica. Ma in ciò pure mal sosterrebbesi il paragone, perchè Metastasio componeva per la scena musicole, Voc-

TAIRE per la declamatoria, e i punti d'avvicinamento fra loro non facilmente si presentano all'opportuno giudizio. Ciascun dei due riusci eccellente nel genere suo, e se al Metastasio venne offerta la Corona del Campidoglio, che a lui sembrò deturpata dagli Aliori concussi al Perfetti. Voltaine non solo la ottenne dal Popolo di Parigi in pubblico teatro la sera del giorno 30 di marzo dell'anno 1778 (1), ma ad nua specie di apoteosi venne pure innalzato per decreto della Nazionale Assemblea, che gli accordò gli onori del Panteon, ne trasportò le ceneri sopra feretro ornato da Corona d'alloro, le quali accompagnate dagli elogi del Presidente dell'Assemblea, e da quello dell'Accademia di Francia, vennero ivi con molta pompa depositate. Questo postumo trionfo ebbe Voltaine a Parigi il giorno 10 di luglio dell' anno 1791, giorno che interamente fu consacrato a sì magnifica e straordinaria funzione, come dalle storie di quei tempi ognun può raccogliere.

Benché ai pochi siu qui menzionati mi proponessi ristringere la memoria delle postume coronazioni, uon mi dà l'animo di lasciar inosservate le tre alle quali io stesso partecipai, accordate dalla benemerita Società del'Filodrammatici di Milano, in occasione di inaugurare i busti di tre del'principali poeti d'Italia, che arricchirono il nostro teatro. La prima ebbe effetto il giorno 20 di ottobre dell'anno 1805 in ouore del sommo tragico Vittorio

<sup>(1)</sup> PEIGNOT, Dict. de Bibliot., T. 3, pag. 254.

ALFIERI, del quale fu in quella sera recitata l'Antigone, cui successe una Licenza scritta dal celebre Vincenzo Montii, e posta in musica dal maestro Gnecco. La seconda avvenne la sera del 6 di marzo del 1816, innalzandosi il busto di Carlo Goldoni, padre e restauratore della vera commedia, con l'accompagnamento di una scena lirica, intitolata La Contesa, composta dal coltissimo nostro dott. Giovanui Gherardini, messa in musica dal maestro Pietro Ray, nella quale cantò la degna d'ogni applauso signora Pasta, cui fece pur eco la musa vernacola del graziosissimo Carlo Porta. La terza Coronazione fu giustamente concessa al busto di Vincenzo Monti, socio onorario e benemerito della stessa Accademia, e fu eseguita la sera del 5 di dicembre 1820, preceduta dalla recita del suo Aristodemo, e susseguita da una scena lirica del gentilissimo tra i nostri poeti cavaliere Andrea Maffei cui pose le note il maestro Carlo Conti da Napoli, e ne ornaron le scene i chiari nostri pittori Paolo Landriani ed Alesandro Sanquirico. So che all'epoca della inaugurazione del busto di Alfieri surse in parecchi accademici il pensiero di accordar contemporaneamente il medesimo tributo di ammirazione al gran Metastasio; ma due ragioni si opposero, cioè che questo insigne drammatico era già stato apoteizato in Milano nella pittura del gran sipario del nostro maggior teatro; circostanza da aggiugnersi a ciò che di lui dicemmo poc'anzi; e che avendo egli esclusivamente scritto drammi per musica, non ben si accordava con lo scopo fondamentale della Società, che di sole tragedie e commedie a pubblica istruzione vuol farsi carico. (1)

A cotesti Semi-laureati Poeti, ai quali ogni culta nazione potrebbe aggiugner cento altri, dovrebbesi per avventura unire il nome di quelli, di cui vennero coronate le opere dalle rispettive Accademie. Io però ne lascio la cura al giudizioso lettore.

Prima tuttavia di chiudere il già troppo grosso volume, chiedo la licenza di proporre alla studiosa gioventi, cui l'amor della gloria, il favor de' Governi, e l'esempio de'padri e degli avi sogliono servir sempre di acuto stimolo, due altri lavori di questo medesimo genere, che, se mal non mi appongo, credo tuttora mancare alla storia generale de' poeti, cioè:

1. Serie de Poeti scettrati, cioè de Principi regnanti che furono poeti, la quale, sebbene prendesse principio da Mosè o da Davide e giungesse al di qua di Federico II di Prussia (come il potrebbe), non troppo lunga verrebbe a riuscire, perchè i monarchi ebbero in ogni tempo ben altro a fare che a seriver versi, assai bastando che li gustino e li proteggano, se degni ne sono, per decoro ed incremento dell' arte. Questa serie, a mio avviso, risulterebbe non meno curiosa che interessante.

<sup>(1)</sup> Anche, tra i più vicini all'età nostra, a Giulio PER-TICATI di sempre cara memoria, l'Accademia, o Simpemania, come diecessi, de Filopattid, della quale fa uno dei fondatori, il primo Protopemene, ossia presidente, concesse la Corona, cingendogliene il capo in soleme Adunanza, come serire Bertacción della Fida I tai.

Che se il titolo di Poeta laureato equivale, come dicono gl' Inglesi, a quello di Principe de' poeti della sua nazione, e come tale rispettasi, quanto più rispettabile vuolsi dire il Peeta, che per diritto politico siede sulla più eccelsa cattedra dello Stato!

II. Serie de' Poeti Aulici, cioè de' Cesarei, Regi, Ducali, Elettorali, Marchionali e simili. Essa ridonderebbe a distinta gloria del nome italiano, giacchè non puossi negare che i pocti Aulici, massimamente nelle Corti germaniche, appartennero per lo più all'Italia sino a tutto, o quasi tutto, il secolo decimottavo. Quanto ai Cesarei ebbi più volte negli articoli della presente opera occasion di notare che questo titolo assumevano tutti i poeti stati Laureati o dagli Imperatori, o da chi ne aveva l'autorità pei diplomi imperiali, ma non erano all'immediato servizio della Corte. Di questi secondi ho parimente citato poc'anzi l'ultimo, cioè l'ab. Casti, e credo non ingannarmi dicendo, che il primo ad esercitarne la carica fosse il Protuccio, ossia quel Corrado Celtes, del quale ho reso conto a suo luogo. All'incontro Laureati ed Aulici furono e sono tuttora i poeti della Corte Britannica.

Con queste due opere, che non sarebbono forse di lunga lena, verrebbesi a riempiere un buon numero di lacune, che si incontrano nelle storie si generali come parziali della letteratura, e nelle analoghe biografie, e giusto onor si darebbe agli ingegni, e insieme con essi ai luoghi ed ai tempi ai quali appartennero, e manterrebbesi viva quella utile emulazione, quella lodevol sete di gloria, la

674

cui mereè vanno da cinque secoli si le scienze che le arti progredendo ed ampliandosi per tutta la superficie del globo, compresi que'luoghi che i Greci ed i Romani neppure di nome comobbero. In queste Memorie io ne offersi un debile modello, cui la stanchezza degli anni mi tolse di rendere migliore.

### NOTE ED AGGIUNTE

# ALCUNI ARTICOLI GIA' RIFERITI

a pag. 74.

Presso gli antichi Britanni i Bardi appartenevano all' ordine de' Druidi, ma erano di un grado inferiore. L'ufficio loro era quello di cantare le illustri imprese dei re e degli eroi, sia ripetendo gli antichi inni, sia componendone de' nuovi, secondo le occasioni; e debito principale dei loro allievi era quello di imparar bene a memoria siffatte canzoni. La poesia, massimamente sotto il regno degli Anglo-Sassoni, fu ivi sommamente in onore, sì che alcuni principi tenevansi più gloriosi della corona poetica che della reale; tra i quali non vanno dimenticati il grande Alpardo e il principe Al-DEMO. Le memorie eroiche della nazione erano sì conservate presso i BARDI, che ad uno di essi dovette il re Enrico secondo, la scoperta del sepolero del famoso re Arturo. Veggasi in tal proposito l'eccellente opera di Giuseppe Strutt intitolata: L' Inghilterra antica.

a pag. 125.

Non va confuso questo Antonio Loscus parmigiano con altro letterato del medesimo nome e a lui contemporaneo, ma nato in Vicenza, del quale parlano il Poggio, il Cortesi ed altri, e di cui si ha nella Bibliot. Smythiana la prefazione alle sue ricerche intono alle orazioni di Cicerone. a pag. 169.

Ermolao Barbaro cesso di vivere in Roma l'anno 1494, e su sepolto nel tempio di s. Maria del Popolo. Lo Swerzio, a pag. 45 delle sue Christiani orbis deliciae, riporta il seguente distico scolpito sulla aua tomba:

Urbs Venetum vitam, mortem dedit inclyta Roma; Non potuit nasei, nobiliusve mori.

a pag. 172.

Anche nella Biblioteca Smythiana a pag. 418, dove notasi l'edizion prima del commentario di Sanno in Juvenalem, eseguitasi in Roma l'anno 1471, chiamasi Aulo anzi che Angelo. Può henissimo credersi che egli medesimo amasse di venir chiamato Aulo, prevalendo in que' tempi nei dotti la smania di denominarsi alla foggia degli antichi.

a pag. 209.

Nella seconda parte della Biblioteca Smythiana a pag. 193 abbiamo una Orazione di Francesco Dal-Porzo (Puteolanu) in lode dei commentari del Simoneta relativi a Francesco Sforza, e a pa gina 232 un'altra Orazione a Lodovico Visconti (il Moro), tradotta in lingua italiana da Cristoforo Landini.

a pag. 218.

Ho posto il nome di Giorgio Uspri, sulla fede del Gimma ivi citato, confessando di non altrimenti sonoscerlo. Lo ho poi riprodotto a pag. 568 con alcune notizie di lui, ma dimenticai di avvertire averlo già nominato fuori di luogo, cioè alla succitata pag. 218, di che spero mi si accorderà perdono.

#### a pag. 220.

Nella Italia Regnante di Gregorio Leti (T. III, pag. 150) è citata la seguente opera, che rimase ignota al Tiraboschi, ed è detta trovarsi presso l'illustre cremonese dott. Loreuzo Legati, che sembra pensasse pubblicarla, ed è: Jo. Michaelis Nacossu Antoniani, publico decreto civis Romani et Poetae Laureati, de gestis Joannis Bentivoli II Bononiensium principis, carminum libri IV.

### a pag. 246.

Una rarissima edisione in due Tomi in 8 stampata a Eleuteropoli (cioè Basilea) nel 1544, e intitolata: Pasquillorum, Tomi duo, la quale è una raccolta di Pasquinate contro la corte di Roma di que'tempi, e della quale il primo volume contiene le satire in versi, ed il secondo quelle in prosa, offrein questo secondo quattro opuscoli dell'HUTES, de' quali non ebbi cognizione che dopo la stampa dell'articolo che lo riguarda. A compimento pertanto di esso articolo ho creduto dover accennarne almeno i titoli, e sono:

1. Conciliabulum Teologistarum adversus Germaniae et bonarum literarum studiosos, Coloniae celebratum, ecc. Questo opuscolo trovasi anche inserto in alcuna delle edizioni delle Epistolae obscurorum virorum.

- 2. Huttenus captivus.
- 3. Huttenus illustris.
- 4. Trias Romana. Di questa avvi anche la versione in lingua tedesca.

Instile e fuor di luogo sarebbe il render conto di codesti opuscoli, non avendo essi verun carattere poetico, di che le presenti ricerche vanno unicamente in traccia; ma chi fosse vago di meglio conoscerle, vegga nella Memoires de Litterature di Sallengre, che ve ne ha l'estratto.

#### a pag. 272.

Sotto il nome di Facezie vengono comprese parecchie Novelle del Berezio, per lo più licenziose e scurrili e degne di trovarsi accoppiate alle Facezie del Poggio, come il furon più volte.

# a pag. 463.

A lodare il Faiscriumo andarono a gara i poeti Ademanni che gli erano contemporanci, e tra esi Gio. Laurenacino Poeta nobilis et cononarus, Paolo Melisso Sciendio, e Salomone Faenzelio, anch' essi Laureati, come risulta dalla rara edizione delle opere di Faiscriuno del 1585, che dimenticai di citare. Oltre gli scritti da me rammentati di questo hizzarro ed immaginoso poeta, debbo notar parimenti varie leggiadre sue Novellette, che videro più volte la luce, come quelle di Bebelio, insisme alle Faceste del Poggio.

a pag. 306.

Nato in Trevigi nel 1457, e allevato nelle scuole di Francesco Rolandello, di Antonio Brognoligo e di Gio. Andrea Ferabò, riuscì uno de'più culti e giudiziosi scrittori del suo tempo, e divenne professore in patria di greche e latine lettere. Oltre a ciò fu editore di parecchi antichi poeti, che illustrò con savia critica, massimamente di Stazio e di Claudiano, le cui edizioni quattrocentine da lui assistite si annoverano tra le più esatte. Nel secondo passaggio per Trevigi dell'imperatore Federigo III ottenne egli pure dalle sue mani la Corona d'alloro come egregio poeta. Fu di costumi non molto corretti, volubile e di difficile contentatura. Morì nel 1520. Il diligente P. Federici nelle sue Memorie Trivigiane, ecc. ci informa minutamente della vita e degli scritti di lui.

Paolo Jacopo De MARPERGER

a pag. 588.

Questo coltissimo Alemanno, che nacque a Norimberga l'anno 1656 si distinse mollissimo nelle matematiche, nella filosofia naturale, nella istoria e negli affari politici ed economici. Venne anche onorato del titolo di poeta Cesareo, e perciò Laureato nel 1698. Chiamato poi da Norimberga a Berlino per dar sesto agli affari spettanti al commercio, venne ivi aggregato alla reale Accademia 68o

delle scienze. Dopo essere anche stato consigliere del duca di Vittemberg passò al servigio dell'Elettore di Sassonia re di Polonia, al cui servigio terminò l'operosa sua vita nel 1830. Veggasi il Gatani nel Museo Mazzucchelliano, T. 2, pag. 355.

FINE



# INDICE

| A                       |     |      | Aristomaca                               | pag. | - 1        |
|-------------------------|-----|------|------------------------------------------|------|------------|
| Asso Gio. vedi Hassio   |     |      | Artmanno (Hartmann                       | aa S | -          |
| Accolti Bernardo P      | ae. | 324  |                                          |      | 53         |
| Acheo                   | -   | 20   | Aspendio                                 | 29   | 4          |
| Acbille Clodio          | 20  | 43   | Astidamante                              |      |            |
| Acker Gio. Enrico       | -   | 601  | Atenodoro                                | 32   |            |
| Adelio (Hadelius) Gio.  |     | 352  | Aucupario Tomaso<br>Augusto (Geronimiano |      | 28         |
| Adepezio .              | 19  | 82   | Augusto (Geronimiano                     |      | 23         |
| Aeschbach Marco         | 20  | 581  | » Huntensis                              |      | 200        |
| Afareo                  | D   | 36   | Augustoni Gio. Basilio                   | *    | 222        |
| Agatone                 | 22  | 33   | Aulo Sabino V. Sabino                    | )    |            |
| Agosti Girolamo         |     | 421  |                                          |      |            |
| Agricola Rodolfo        |     | 356  | Lopsen                                   |      |            |
| Aibnizio Gio.           | 29  | 507  | Ausias Marco V. March                    |      |            |
| Albani Avogadro Lucia   | 29  | 665  | Aybaitins V. Aibairio                    |      |            |
| Albertl Leon Batt.      | 19  | 183  | В                                        |      |            |
| Albicante Gio. Alberto  | 30  | 412  | Bachmanno V. Rivino                      |      |            |
| Aldemo                  |     |      | Baiffio Antonio                          | 22   | 59         |
| Alfieri Vittorio        |     |      | Bajardi Andrea                           |      | 200        |
| Aleandro Girolamo       | 29  | 303  | Balduino Federico                        |      | 298<br>487 |
| Alessandro Severo imp.  | 29  |      | Bandettini Teresa                        |      | 656        |
| Alessi                  | 20  |      | Baraballo Gaetano                        |      | 332        |
| Alfredo                 | 39  |      |                                          | 168  |            |
| Alighiero V. Dante      |     |      | Bardi della Scozia                       | 24   |            |
| Allegri Pellegrino      | 20  | 150  | Bartolini Riccardo                       | 77   | 316        |
| Altissimo Cristoforo    |     | 196  | Baston Roberto                           |      | 88         |
| Ameltro Paolo           |     |      | Battista Mantovano V. S                  |      |            |
| Amasei fratelli         |     |      | gnoli                                    |      |            |
| Amerbachio Giorgio      |     | 463  | Baunemannina Sidonia                     |      |            |
| Anassandride            | 29  |      |                                          | 20   | 619        |
| Andre Bernardo          | 30  | 235  | Bebelio Enrico                           | 272  | 677        |
| Andrelini Fausto        | 29  | 198  | Beccadelli Autonio                       |      | 127        |
| Anemolio                | 22  | 240  | » Lodovico                               | 22   | 36 i       |
| Anso V. Sasse           |     |      | Becmanno Cristiano                       | *    | 516        |
| Antifane                | 29  | 40   | Bedo' Korodio Daniele                    | 20   | 597<br>446 |
| Antifone                | 22  | 43   | Bellean Remigio                          |      | 446        |
| Apollinare              | 20  | 58   | Bellincioni Bernardo                     | 29   | 225        |
| Apollodoro              | 29  | 42   | Belmessere Paolo                         |      | 605        |
| Aratore                 | 29  | 70   | Benedetto da Cesena                      |      | 147        |
| Archippo                | 29  | 34   | Bernard Caterina                         | 20   | 147<br>584 |
| Arias Montano Benedetto |     | 45al | Bernardi Andrea                          |      | 280        |
| Ariosto Lodovico        | 39  | 402  | Beroaldi Filippo                         |      | 563        |
| Aristarco               | 27  | 32   | Betulio Sigismondo                       | m 5  | 569        |
| Aristofane              | 23  | 34   | Billand Adamo                            | 20   | 559        |
|                         |     |      | 4.6                                      |      |            |

| C0.                    |               |                                                                                                                         |                    |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 681                    |               | Commole                                                                                                                 | pag. 95            |
|                        | pag. 103      | Convennole                                                                                                              | N 22               |
| Boiero Lorenzo         | " 480         | Corinna                                                                                                                 | a 664              |
| Bolngna Antonio        |               | Cornezseno                                                                                                              | m 635              |
| Bulugni Girolamo       | × 230         | Corvino Elia                                                                                                            | n 232              |
| Bonatino o Bono        | » 96          | Costanti Antunio                                                                                                        | noi .              |
| Borbonn Nicola         | n 442         | Costanzi Antonio<br>Cottalambergio Giovat<br>Francesco                                                                  | » 366              |
| Bracciolini Puggio     | » 125         | Francesco Alba                                                                                                          | rto w 261          |
| Brassicano Giovanni    |               | Cranzio (Krantz) Albe                                                                                                   | 110 " 201          |
| Braunemannin Sidon     |               | Cratete                                                                                                                 | n 39               |
| V. Bannsmannina        |               | Cratino 1                                                                                                               | n 3g               |
| Brecht Levino          | × 427         | Crisotemide<br>Crofio Filippo Giac.                                                                                     | 567 583            |
| Broccardo Antonio      | » 416         | Croho Filippo Giac.                                                                                                     | » 438              |
| Brasenio Enningo       | ≫ <u>5eg</u>  | Cropaccio Gaspare                                                                                                       | » 471              |
| Brulovio Gaspare       | ■ 493         | Crogerio Panerazio                                                                                                      | » 511              |
| Bruni Leouardo         | × 144         | Crusio Giovanni                                                                                                         | » 5 <sub>3</sub> 5 |
| n Lodovico             | » 237         | Cunrado Gaspara                                                                                                         | n 300              |
| Bruschio Gaspare       | as 430        | Cropaccio Gaspare<br>Crogerio Pancrazio<br>Crusio Giovanni<br>Cunrado Gaspara<br>Cuspiniano Giovanni                    | " 300              |
| Brusoni Francesco      | n 365         | D                                                                                                                       |                    |
| Bunncompagno           | ж 👯           | D. Tomaso V. Anenpa                                                                                                     | rio                |
| Buschio Ermanno        | n 302         | Dach Simona                                                                                                             | n 550              |
| C                      |               | Dal Puzzo Francesco                                                                                                     | 209 676            |
| Cajo Gio. V. Kay       |               | Danisl Samnele                                                                                                          | * 484              |
| Cajo Concordio         | as 51         | Dannavero Gio. Corri                                                                                                    | ado » 222          |
| Cambiatore Tomaso      | # 126         | Danta                                                                                                                   | n 00               |
| Cameni Gio Francesco   | # 5gs         | Danta<br>Danta<br>Dantisco Giovanni<br>Dardano Bernardino<br>Davenant Gnglielmo<br>Davida Scoto<br>Debeneberia Catarina | ₩ 26.1             |
| Carbona Lodovico       | » 185         | Dardano Bernardino                                                                                                      | » 366              |
| Casale Scipiona        | » 6at         | Davenant Guglielmo                                                                                                      | n 542              |
| Casalecchi Giovanni    | <b>≈ 56</b> 6 | Davida Scoto                                                                                                            | n 122              |
| Casio da Medici Girol. | w 3o3         | Debeneheria Catarina<br>Margarita                                                                                       |                    |
| Cats Giacomo           | w 500         | Margarita                                                                                                               | » 591              |
| Caula Tomaso           | # 13o         | Decembrio P. Candid                                                                                                     | lo = 164           |
| Celiebio V. Linck      |               | Decio Laberin                                                                                                           | 39 20              |
| Celai Lurenzo          |               | Demis Jacopo                                                                                                            | » 45z              |
| Celtes Carrado         | m 210         | Denalio Francesco                                                                                                       | » 3ga              |
| Cerrato Antonio        | - 43.         | Dilthey Polissens                                                                                                       | 628                |
| Cervino Elio Lampridio | ) in 280      | Divini Pacifico<br>Dobenecker Caterina                                                                                  | n 82               |
| Chiaula V. Caula       |               | Dobenecker Caterina                                                                                                     |                    |
| Cherilo                | n 26          | Margarita                                                                                                               |                    |
| Ciangulo Nicola        | - 618         | Dunavaro Cristotoro                                                                                                     | » 472<br>» 571     |
| Cibber Colley          | a 605         | Dryden Giovanni                                                                                                         | as 571             |
| Cimbriaco V. Emilian   |               | Durante Castore                                                                                                         | n 457              |
| Ciriaco d'Ancona       | w 43:         | E                                                                                                                       |                    |
| Clai Giovanni          | w 466         | Ebermajar Giovanni                                                                                                      | » 558              |
| Claudio Imperatore     | w 3           | Eccardo Enrico                                                                                                          | n 434              |
| Clemente               | 20 4          | . Melebiore Silves                                                                                                      | tro » 527          |
| Clodio V. Achille      | - 14          | Echelia (Heckelius)                                                                                                     | Gio.               |
| Closio Samnele         | w 553         |                                                                                                                         | n 58n              |
| Caccio V. Sabellico    |               | Echembrota                                                                                                              | n 36               |
| Colley V. Cibber       |               | Egidio Pietro                                                                                                           | » a88              |
| Concordio (Cajo) Siria | eo is 51      | Eiselio (Heyselius) G                                                                                                   |                    |
| Conrado Gaspare V.Cin  | orado         | Filippo                                                                                                                 | » 579              |
| Canti Cia Fran V S     | 1             | Flanchesen Adams                                                                                                        | 650                |

|                                              | 683                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elenterio V. Longino pag.                    | Gammerio Annardo pag. 448                                                                                                              |
| Emiliano Gio. Stefano " 15                   | 3 Gandenzi V. Paganini                                                                                                                 |
|                                              | Gebardo Gio Enrico » 553                                                                                                               |
|                                              | 3 Geraldini Antonio » 194                                                                                                              |
| Ermanno Ginua » 4                            | Gerlachio Melchiore » 488                                                                                                              |
| » Giovanni » 🙀                               | Geronimiano Agoetino = 234                                                                                                             |
| Ernesti Gio. Daniele a 5                     | 5 Ghibbeei Giacomo » 570                                                                                                               |
|                                              | Giovanicio V. Jovanicio                                                                                                                |
|                                              | 8 Giunta Nicolò n 89                                                                                                                   |
| Euforione #                                  | 2 Glareano V. Loriti                                                                                                                   |
| Eumarone "                                   | 3 Gleser Enoch # 561                                                                                                                   |
| Eumolpione »                                 | R Goddi Cio Ratt 1                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                        |
| Enripide seniore »                           | Goëthe % 666<br>Goldoni Carlo % 671                                                                                                    |
| » juniore »                                  | Goldoni Carlo » 671                                                                                                                    |
| Eusden Lorenzo » 6                           | Gower Giovanni " 412                                                                                                                   |
| Eyselius V. Eicelio                          | Graf Andrea Cristoforo » 597                                                                                                           |
| P                                            | Grapaldi Francesco » 306                                                                                                               |
| Fabri (Faber) Samuele " 51                   | Graziani Agostino » 234                                                                                                                |
| Fabricio Enrico                              | 8 Graziano V. Geronimiano                                                                                                              |
| " Giacomo " 4                                | Grillo Angelo » 164                                                                                                                    |
| » Giacomo » 4                                | Grillo Angelo " 164                                                                                                                    |
| Falugi Domenico » 3                          | Harris Cir. M. at                                                                                                                      |
| Falugi Domenico » 30 Faschio Crietoforo » 50 | Haasio Gio. Martino » 615                                                                                                              |
| Fedra V. lughirami                           | Hadeline V. Adelio                                                                                                                     |
| Feeta V. Ingnirami                           | Haockio Martino " 563                                                                                                                  |
| Feretrio Gio. Pietro " 3:                    | 2 Hertmannue V. Artmanno                                                                                                               |
| Ferreri Zaccaria w 2                         | Heda Goglielmo * 273 Heda Goglielmo * 273 Heckeline V. Echelio Hermanna V. Ermanno Heidenoveich Martino * 579 Hilmanno Francesco * 429 |
| Filelfo Francesco " 14                       | g Reckeline V. Echelio                                                                                                                 |
| » Mario » 1                                  | o Hermanne V. Ermanno                                                                                                                  |
| Filammone "                                  | Heidenoveich Martino » 579                                                                                                             |
| Filemone "                                   | Himanno Francesco # 429                                                                                                                |
| T tierico marrino n I                        | Signatura (De) Ulderico 240 077                                                                                                        |
| Filippide »                                  | 2 J                                                                                                                                    |
| Filocle                                      | Jacobeo Vito # 434                                                                                                                     |
| Filomoso Faneto " 2                          | Jaoicki V. Josonicio                                                                                                                   |
| » Gian Francesco » 2                         | Ioghirami Tomaso » 252                                                                                                                 |
| » V. Locher                                  | Joannicio Clemente » 264                                                                                                               |
| Filosseno Marcello " 2                       | S Johnson Beniamino 2 515                                                                                                              |
| Flitnero Giovanni 521 a 5                    | Jeanovich V. Joannicio                                                                                                                 |
| Foretero Glovanni » 40                       | 10                                                                                                                                     |
| Fosco Lionardo » 2                           | Kaenig V. Regio Urbano                                                                                                                 |
| Fossa Evangelista 3                          |                                                                                                                                        |
| Franceschi (Franciscus)                      | Kelly Goglielmo # 500                                                                                                                  |
| Giovanni " 6                                 | Kelly Goglielmo " 500<br>Kirchnero Ermanno " 475                                                                                       |
|                                              |                                                                                                                                        |
|                                              | 7 Kolborg er V. Brassicano                                                                                                             |
| Frigio Silvestro                             | Z Korodio V. Bedo                                                                                                                      |
| Frinico "                                    |                                                                                                                                        |
|                                              | Koecki Martino 551 570                                                                                                                 |
| Frölich Uldrico n 4                          | Krants V. Cransio                                                                                                                      |
|                                              | al L                                                                                                                                   |
| Gasta V. Landini                             | Labirio V. Decio                                                                                                                       |
|                                              | Lancellotto V. Pasio                                                                                                                   |

| 684                                                                                   |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Laodioi Francesco pag. 110                                                            | Monti Vioceozo pag. 671<br>Morelli Maddalena # 629                          |
| Lang Gio. Michela » 589                                                               | Moscello I no                                                               |
| Lauterbachio Giovsoni 434 677                                                         | Mosellano Pietro * 291                                                      |
| Lazarelli Lodovico » 218                                                              | Moscello Pietro = 201 Mosellano Pietro = 201 Murner Tommaso 341 366         |
| Lemoio Simooe » 423                                                                   | Mussato Albertino » 93                                                      |
|                                                                                       | N                                                                           |
| Leutiogero Nicola                                                                     | Nagooio Gio., Michela 319 676                                               |
| Liock Celichio Gioyanoi » 497<br>Lioo » 10                                            | Negelioo Gioschimo # 505                                                    |
| Löher Cristoforo                                                                      | Nemesiaoo Aurelio # 65                                                      |
| Loher Cristoforo , 596                                                                | Nemesiaoo Aurelio = 65<br>Nerona imperatore 55 56<br>Nesselio Martino = 565 |
| " Lilien poetessa ( " 255                                                             | Namelio Martino = 565                                                       |
| Lodovici Gio. Pietro » 166                                                            | Neueo di Neueostein Gian-                                                   |
| Loeberin Trangotta Dorotea 615                                                        | Carlo " 561                                                                 |
| Loeberin I rangotta Dorotta UL                                                        | Nicerato = 27                                                               |
| Loche, o Lohe Gio. Carrado» 596 Loogino Eleuterio 213 267 Lopseo Cornelio Aurelio 265 | Nicerato = 27                                                               |
| Loogino Eleuterio 213 207                                                             | Nieggzeuski Stefano » 592                                                   |
| Lorbero Giovanni Cristoforo 601                                                       | Noltenio Paolo Martino 8 600                                                |
|                                                                                       |                                                                             |
| Loriti Enrico » 348                                                                   | Nozzolioi Acoibale p 577                                                    |
| Loschi Antonio 125 675                                                                | 0                                                                           |
| Locano s 55                                                                           | Ochleoschlaeger Adamo V. Eleoslegero                                        |
| Lodewig. V. Lodovici                                                                  | Eleoslegero                                                                 |
|                                                                                       | Ofterding a Eorico 79                                                       |
| Lupi Mattia n 154                                                                     | Oneisio Magno Daniele » 574                                                 |
| 271                                                                                   | Omero # 19                                                                  |
| Magoeta # 24                                                                          | Opita Martino " 523<br>Orsioi Giovanni " 411                                |
| Major Elia = 517                                                                      | Orsioi Giovanni = 411                                                       |
| » Giovanni » 541                                                                      | Osio Girolamo # 437                                                         |
| Malegnzai Valeri Gabriele # 120                                                       | Ossian " 78                                                                 |
| Mamerano Nicola » 408                                                                 |                                                                             |
| March Apsias as 165                                                                   | Pacense Caterina 2 429                                                      |
| Marino cav. # 664                                                                     | Pacifico Fr. V. Divini                                                      |
| Marperger Pietro Jacopo " 676                                                         | Pagaoi Pietro » 436                                                         |
| Marauppioi Carlo " 152                                                                | Paganioi Gandenzio = 538                                                    |
| Martioi Nicola # 493                                                                  | Paglia Baldassare = 577                                                     |
| Martirana B. V. Spagnooli                                                             | Paglia Baldassare > 577<br>Pammeoe 2 45                                     |
|                                                                                       | Paochl Francesco # 602                                                      |
| Masznoli. V. Strada                                                                   | Paneziano Giovanni u 287                                                    |
| Meibomio Enrico # 481                                                                 | Pacormita. V. Beccadelli                                                    |
|                                                                                       | Paoteo Gio, Antonio 2 202                                                   |
|                                                                                       | Papioio Stazio n 59                                                         |
| Meissel. V. Celtes                                                                    | Pasio Laocellotte # 270                                                     |
| Melissamilo Gio. Enrico w 505                                                         | Passi Bianca # 665                                                          |
| Melisso Psolo. V. Schede                                                              | Payeri Crlio 9 664                                                          |
|                                                                                       |                                                                             |
|                                                                                       | Peiffero Davide " 594                                                       |
|                                                                                       | Peiskero Gio. Aotonio 491                                                   |
|                                                                                       | Pelargo Cristoforo " 480                                                    |
| Metastasio Pietro                                                                     | Peoci Gio. Pietro # 404                                                     |
| Mionesiogheri " 74                                                                    | Penoa (di) Ugo " 8e                                                         |
| Mirabello Domeoico = 315                                                              | Perfetti cav. Bernerdioo = 608                                              |
| Mootagoa Leonardo " 104                                                               | Perotti Niccoló " 148                                                       |
| Montano, V. Arias                                                                     | Perticari Giulio » 672                                                      |
|                                                                                       |                                                                             |

|                          |    |      |                                                                                                              | 685                    | 5  |
|--------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| Pesce Guglielmo pe       | 45 | 381  | 8                                                                                                            |                        |    |
| Petrarca Francesco       | 30 | 101  | Sabellien Marco Antonio                                                                                      | 10.17                  | 6  |
| Piccolomini Enea Silvio  | 39 | 239  | Sabino Angelo                                                                                                | 67                     | 5  |
| Pimpinelli Vincenso      | 20 | 300  | » Giorgio                                                                                                    | 41                     |    |
| Pindaro                  | -  | 23   | Sacada                                                                                                       | . 1                    |    |
| Pingonio Gio. Michele    | *  | 221  | Sadolino Gio. Giorgio                                                                                        | × 45                   |    |
| Pisani Ugolino           | ** | 130  | Salutato Coluccio                                                                                            |                        |    |
| Pisoni Giacomo           | 30 | 240  |                                                                                                              | <b>2 44</b>            |    |
| Pizzicolli. V. Ciriaco   |    |      | Sannazaro Jac.                                                                                               | 66                     | ž  |
| Platona                  |    | 21   | Saracini Gio, Antonio                                                                                        | m 35                   | â  |
| Poggio. V. Bracciolini   |    |      | Sarbiescki Mattia Casimiro                                                                                   | <ul> <li>53</li> </ul> | ŏ  |
| Poisson Guglielme V. Per | ce |      | Sasso Anso                                                                                                   | w 34                   |    |
| Polidamo Valentino       | *  | 302  | Sbruglio Riccardo                                                                                            | - 35                   | 6  |
| Pentico Virunio Ledevice | 20 | 678  | Scaldi                                                                                                       |                        | 4  |
| Pontoppidano Errico      | 20 | 555  | Schede Elia                                                                                                  | n 53                   | ÷  |
| Porcello Aurelio         | 20 | 1.50 | n Paolo 45                                                                                                   | 0 64                   | â. |
| Postio Giovanni          |    | 464  | Schoenaik Cristof, Ottone                                                                                    | » 62                   | ă. |
| Pretori Beroardo         | 29 | 472  | Schoneo Andrea                                                                                               | » 46                   | 3  |
| Protuccio. V. Celtes     |    |      | cbractero Adamo                                                                                              | <b>44</b>              |    |
| Pubblio Siro             | *  | 50   | Schröter Gio. Samuela                                                                                        | <b>∞</b> 50            | â  |
| Pudente. V. Valerio      |    |      | Schuler. V. Sabino Giorgio                                                                                   | -                      | •  |
| Puteolano. V. Dal Pozzo  |    |      | Scita Gio Rattista                                                                                           | w 23                   | 0  |
| Pya Giacomo Enrico       | 29 | 653  | Skelton Gio.                                                                                                 | ≈ <u>27</u>            | ã. |
| Q                        |    |      | Scoltetti Tobia                                                                                              | <b>≈</b> 49            | 2  |
| Quade Michela Federico   | 20 | 598  | Scossero Giovanni                                                                                            | <b>- 45</b>            | Ŧ  |
| Querno Camillo           | 20 | 327  | Scoto Davide                                                                                                 | · 12                   |    |
| Quinziano Ligare         | 30 | 67   | Segaro Giovanni                                                                                              | <b>49</b>              |    |
| Quinziano Stoa           | *  | 392  | Skelton Giovanni                                                                                             | • 📆                    |    |
| R                        |    |      |                                                                                                              | P 1                    | •  |
| Raffaelli Francesco      | *  | 434  | Sibuto Giorgio<br>Sidonio Apollinare                                                                         | <b>= 26</b>            | á  |
| Ragio Giovanni           | *  | 243  | Sidonio Apollinare                                                                                           |                        |    |
| Ramo Pietro              |    | 594  | Sidonio Apollinare<br>Simonide Simona<br>Siriaco. V. Concordio<br>Siro. V. Pubblio<br>Sievogt Paolo          | » 5o                   | 7  |
| Rauner Narciso           |    | 567  | Siriaco. V. Concordio                                                                                        | _                      | •  |
| Regio Urbano             |    | 300  | Siro. V. Pubblio                                                                                             |                        |    |
| Reschio Tommaso          |    | 200  | Slevogt Paolo                                                                                                | n 52                   |    |
| Reuschio Errardo         |    |      |                                                                                                              | 9 3                    | 8  |
| Reusnero Nicola          |    |      |                                                                                                              | ao 🗦                   | 0  |
| Ribinabi Giovanni        | *  | 563  | Sotade                                                                                                       | м 🧵                    | 3  |
| Rieger Maddelena Sibilla | 20 |      |                                                                                                              | <b>= 66</b>            | •  |
| Risio Gio. Enrico        |    | 528  | Spagouoli Battista                                                                                           | # <b>2</b> 0           | 4  |
| Rivanelli Giuliano       |    | 358  |                                                                                                              | m 52                   | 6  |
| Rivino Andrea            | *  | 549  | Spencer Edmondo                                                                                              | » 46                   | 7  |
| Rococciolo Francesco     | *  | 310  | Spreng Gio. Giacomo                                                                                          | » б2                   |    |
| Rodomanno Lorenzo        | 39 | 456  | Stabio Giovanni                                                                                              | × 28                   | 6  |
| Roig Giacomo             | 39 | 595  | Stazio V. Papinio                                                                                            |                        |    |
| Rolandello Frandesco     | 39 | 167  | Spencer Edmondo Spreng Gio. Giacomo Stabio Giovanni Stazio V. Papinio  n Stazio Pubblio Stefani. V. Emiliano | m 5                    | 9  |
| Ronsard                  | 30 | 565  | Stefani. V. Emiliano                                                                                         | _                      |    |
| Rosset Pietro            |    |      |                                                                                                              | • 59                   | 7  |
| Rowe Nicola              | 20 | 600  | Stoa. V. Quinziano                                                                                           |                        | •  |
| Rudingero Giovanni       |    | 603  | Stockflenia Catterina. V. De                                                                                 | -                      |    |
| Rummelio Gio. Currado    |    |      | bencherin                                                                                                    |                        |    |
| Rybinski. V. Ribinschi   |    |      | Storck Cristoforo. V. Pelarg                                                                                 | 0                      |    |
|                          |    |      |                                                                                                              |                        |    |

| 686                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Strada Zanobi pag. 107<br>Strong Tito Vespasiano = 181 | Vaguone Filippo pag. 193                                                 |
| Strongi Tito Vespasiano # 181                          | Valerj. V. Malegunzi                                                     |
|                                                        |                                                                          |
|                                                        | Valla Giorgio = 664                                                      |
| niele . » 520                                          | Vestovio Velichio n 505                                                  |
| T                                                      | Vida Girolemo # 320                                                      |
| Taisperio Giovanni = 396                               | Virdungo Michele # 483                                                   |
| Tamiri # 3c                                            |                                                                          |
| Tasso Torquato = 47                                    | Vitellio, V. Telle                                                       |
| Tate Nabum = 585                                       | Vogel Giovanni × 533                                                     |
| Taubman Federico # 494                                 | Voltaire # 009                                                           |
| Tebaldeo Antonio # 201                                 | Voluccio Andrea = 433                                                    |
| Teodette a 3                                           | VV                                                                       |
| Telle Renieno . 665                                    | Wardnero # 504                                                           |
| Teodoro # 43                                           | Warton Tomaso # 626                                                      |
| Teofilo Nicola # 440                                   | Wegleiser Cristoforo w 586                                               |
| Teopompo # 3                                           | Weissensei Maddelena. V.                                                 |
| Teapi # 20                                             | Rieger                                                                   |
| Tiberti Dario # 172                                    | Withead Paolo . 622                                                      |
| Tomaso D. V. Aumpario                                  | Whittington Roberto w 302                                                |
| Tosio e 43                                             |                                                                          |
| Tossite Michele # 501                                  | Xenocle » 33                                                             |
|                                                        |                                                                          |
| Trauskelio Giovanni . 551                              | 2 Z                                                                      |
| Trebelio Ermanno - 26                                  | Zanobi, V. Strada                                                        |
| Treibero Enrico Ernesto . 58                           | Zambeccari Francesco z 178 Zemel Federico Zaubemann Sidonia Edvi- ge 507 |
| Tricesio Andrea # 401                                  | Zemei rederico                                                           |
| Troyatori 2                                            | Zaubemann Sidonia Edvi-                                                  |
|                                                        |                                                                          |
| Uberi Giorgio 218 568 626                              | Zevecot Giecomo # 535                                                    |
| Uberti Fazio                                           | Zirlini Giorgio # 530<br>Zosimo # 43                                     |
| Ugo di Penns, 80                                       |                                                                          |
|                                                        |                                                                          |
| Vadiano Gioschimo . 310                                |                                                                          |
| w <u>517</u>                                           | Zviggavies Corredo # 592                                                 |

#### ERRORE

#### CORREZIONE

Fag. 90. Come faramo, dopo il Come facammo poc'anai (a Giunta, del qui veguente Osterdingen. »

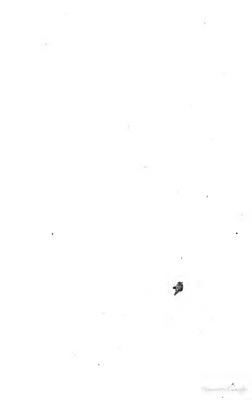

ŧ

